

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



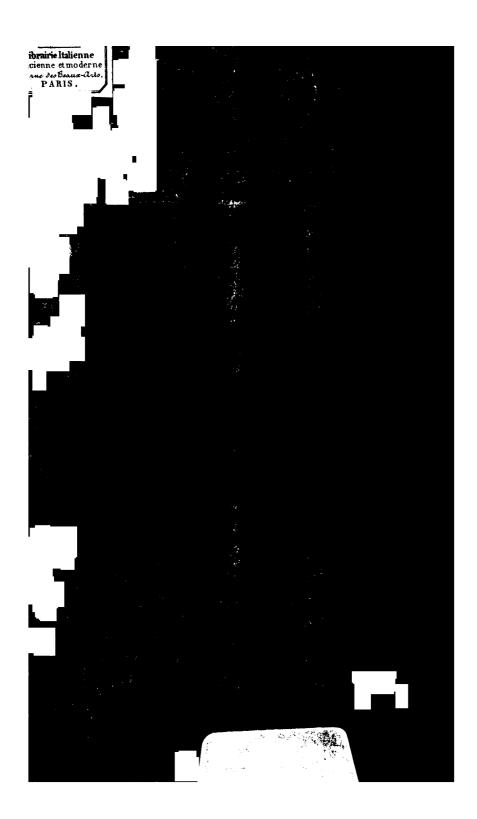

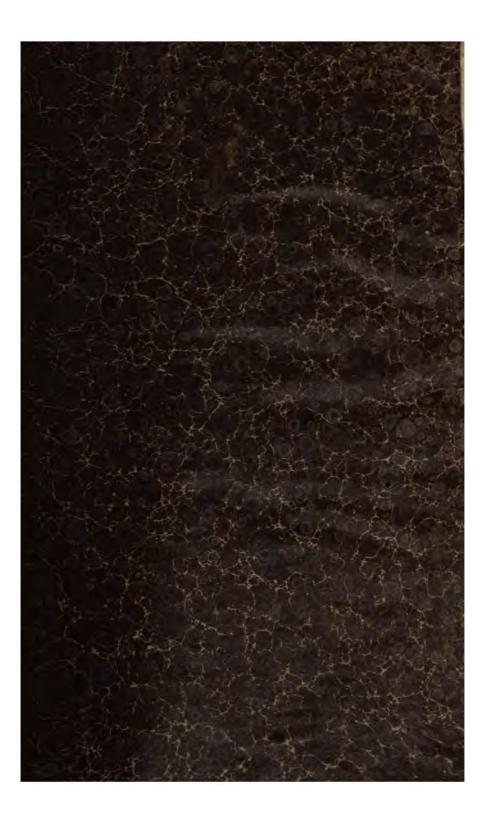

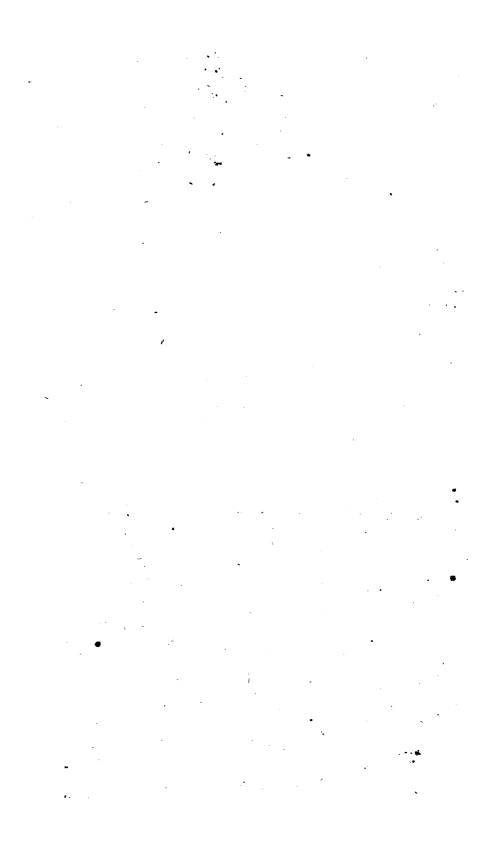

.

•

## STORIE

DEI

### **MUNICIPJ ITALIANI**

Vol. I.

FERRARA E PAVIA.

•

## **STORIE**

DEI

## MUNICIPJ ITALIANI

ILLUSTRATE

CON DOCUMENTI INEDITI
NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE
E DI BELLE ARTI

D A

CARLO MORBIO

MILANO
COI TORCHI DI OMOBONO MANINI

1836.



# PREFAZIONE DELL'AUTORE.

Potendo ora dedicarmi con tutto l'animo agli studj di storia patria, pei quali sin da fanciulletto ebbi la più decisa inclinazione, e trovandomi possessore di molti, e preziosi documenti, che io mi sappia, non mai fino ad ora mandati alle stampe, ho deciso di pubblicarli, con illustrazioni speciali ai Municipj, cui appartengono. Alcuni dotti Italiani, i cui nomi farò conoscere di mano in mano nel corso dell'opera, promisero d'assistermi coi loro consiglj. Questo primo volume potrà dare un'idea al lettore del modo col quale verrà condotta l'intiera collezione. Dei Municipj Lombardi poi darò anche l'elenco degli scrittori di cose patrie, il quale sarà,

mi lusingo, di gran lunga meno imperfetto di quelli fornitici da Coletti, Lichtental, e dagli altri bibliografi tutti. Sebbene lo scopo precipuo dell'opera sia la pubblicazione di Cronache, Leggende, Statuti, Diplomi, Brevi, Bolle Pontificie, ed anche di carte Pagensi, quando sieno di qualche interesse, pure non trascurerò, ogni qualvolta mi si presenti l'occasione, di illustrare oggetti di Belle Arti, e di parlare di Dante, Bocaccio, Ariosto, Vasari, Cellini, ed altri sommi scrittori Nazionali. Quando questo primo volume incontri benigno compatimento, tosto progredirò colle storie di Lodi, Novara (in supplemento a quella già da me pubblicata in quattro

fascicoli) Piacenza, Cremona, Mantova, e Milano. Se qualche persona, non meno benevola, che gentile vorrà sornirmi \* notizie patrie, o documenti inediti, io gli sarò infinitamente riconoscente, ed il suo nome verrà pubblicato colla debita onorevole menzione.

<sup>\*</sup> Ricapito nelle case dei Morbio, poste in Milano nella contrada di S. Vittore quaranta Martiri, ed in Novara presso la torre a S. Gaudenzio.

-

•

.

### FERRARA.

•

.

•

Ferrara lodata nell'Orlando Furioso. — Notizie intorno al secolo di Lodovico Ariosto. — Lettere. — Arti del disegno. — Musica. — Pubblici spettacoli. — Utilità de'Tornei. — Milizia. — Clima di Ferrara, secondo Dante, Ariosto e Cellini.-Descrizione e Storia dell'Abbazia di Pomposa.— Quale sia l'opinione più verosimile intorno alla di lei fondazione. — Dubbi intorno ad un diploma della Imperatrice Adelaide. - Antiche iscrizioni in Pomposa. — Domus Dominicata, e Palagio dello Abbate. — Oggetti d'arte rimarchevoli. - Pitture di Giotto. - Guido Aretino. — Guido degli Strambati. — San Pier Damiano. — Bonifacio, padre della Contessa Matilde. — Geberardo, Arcivescovo di Ravenna; suo epitaffio, e sue lodi. — Codici della Biblioteca. — Notizie intorno ad alcune carte dell'archivio.— Serie di XXV preziosi documenti inediti per la Storia di Ferrara, dall'anno 998 al 1523. — Altri VIII documenti inediti, mancanti di note cronologiche, o mutilati, ma non meno interessanti.

L'Ariosto, parlando di Ferrara, dissela adorna: Non pur di mura e d'ampli tetti regi — Ma di bei studj e di costumi egregi. E più avanti soggiunge: Cede d'antiquità, ma ben contende — Con le vicine in esser ricca e adorna.

Se non erro, il secolo più glorioso per Ferrara, su quello di Messer Lodovico, e le lodi datele nel Furioso non sono punto esagerate. Sotto gli Estensi, magnifici protettori delle lettere, Tasso ebbe agio di dar l'ultimo compimento alla sua Gerusalemme liberata, e vi fiorirono l'Ariosto, il Guarini, il Giraldi, il Pigna, il Gagi, il Ricci, il Calcagnini, Patrizj ed altri valenti uomini di lettere. La tipografia Ferrarese, che dall'anno 1471 già vanta belle edizioni, nel cinquecento ne produsse di splendide e pregevolissime, alcune delle quali in lingua Ebraica.

Fra i Principi della Casa d'Este, benemeriti alle scienze ed alle arti, primeggiano Alfonso I, uno de' migliori Capitani de'suoi tempi, benefico difensore de'suoi popoli, anzi padre affettuosissimo, essendosi ridotto perfino a mercanteggiare le sue cose preziose, ed a privarsi egli stesso di tutto, anzichè imporre nuovi balzelli, o ritardare le pensioni ai letterati ed agli artisti, coi quali famigliarmente conversava a guisa di scolare ed amico. Volendo nel 1514 adornare il suo palagio, allogò al Dosso, alcuni fatti di mitologia, ed un Baccanale a Giovanni Bellino, opera, che secondo il Vasari fu delle più belle, che mai facesse. Mentre Tiziano trovavasi in Ferrara a dipingere per commissione di quel Duca alcune storie, ed il celebre Cristo della moneta, fece amicizia coll' Ariosto, il quale l'immortalò nel suo Orlando Furioso \*, siccome aveva già fatto del Dosso, artefice eccellente. Tiziano ritrasse Alfonso, e la signora Laura, e largamente rimunerato, di là si partì. Vuolsi da alcuni che il Duca venisse ritratto anco da Raffaello; ma di ciò non trovo notizia positiva. Quello che v'ha di certo si è, che avendo segretamente saputo quel Principe, trovarsi in Ferrara Michelangelo, subito mandò alcuni della sua Corte a levarlo dall'osteria, ov'era scavalcato; fecegli accoglienza grandissima, offrendo alloggio

Non men Cador, che quei Venezia e Urbino.

in palagio a lui ed al suo seguito. Tentò anche trattenerlo in Ferrara con buona provvisione; diedegli onorevoli doni, e più volte gli fece offerta di tutto quanto era in suo potere, ed andava mostrando con singolare cortesia quanto in Corte s' aveva di bello e buono. Michelangelo però non s' indusse mai a trattenersi, e ritornò all' osteria, d'onde non aveva mai voluto levar le robe; alla partenza nè l'ostiere (che per ordine del Duca l'aveva magnificamente servito), nè i suoi famigli vollero pigliar denaro alcuno, neppure la benandata. Michelangelo, che da principio erasi mostrato in tutta la sua rozza selvatichezza, non volle esser vinto di cortesia, e ritornato in patria fece pel Duca Alfonso la famosa Leda, la quale portata dappoi in Francia, venne sotto Luigi XIII sconciamente manomessa da uno scrupoloso ed ignorante Ministro.

Ercole II fu degno figlio di Alfonso, il quale dopo 29 anni d'un Regno saggiamente amministrato, nel cinquantesimo ottavo anno di sua età, morì. Fu amicissimo e confidente di Benvenuto Cellini, il quale ne lasciò scritto, che famigliarmente secolui conversava perfino quattro, o cinque ore al giorno, e bene spesso facevalo cenare alla sua mensa. Benvenuto maravigliosamente ritrasselo in una medaglia, sul cui rovescio era effigiata la Pace in forma di vaga femmina, cinta da sottilissimi veli, e che con movenza lieta e graziosa appiccava il fuoco ad un trofeo d'armi. Sotto la Pace giaceva il furore, avvinto da catene. La leggenda era: Pretiosa in conspectu Domini, allusiva alla Pace, che quel Principe aveva allora conchiusa col Papa, sborsando rilevanti somme di denaro. Cellini ebbe per questo lavoro le più orrevoli carezze, che mai si facessero a uomo del mondo, ed il Duca di Ferrara diè commissione a un suo creato, che gli presentasse un diamante del valore di dugento scudi, soggiungendo, che quell'unica virtuosa mano, che tanto bene aveva operata, per memoria di S. E. con quello diamante s'adornasse la detta mano.

La musica poi, rigenerata ne'dominj Estensi nel 1050, per opera di Guido Aretino, Monaco del celebre chiostro della Pomposa, di cui fra poco ragioneremo, fioriva più che mai in Ferrara nel secolo di Lodovico Ariosto. Magnifica protezione ebbero da quella Corte i musici Fiamminghi, Josquino de Près, Adriano Willacrt, e Cipriano de Ron. Borso d'Este fu generoso mecenate di Pietro Boni. celebratissimo cantore sulla Lira. \* Nel 1540 vivevano in Ferrara Lodovico Fogliani, ed il Sacerdote D. Niccola Vicentino, scrittori di nuove teorie musicali, ed emuli di Gafuro Franchino da Lodi, di cui vogliamo ricordare la sua opera: Theorica musicæ. Mediolani per Philippum Mantegatium dictum Cassanum, opera et impensa Joannis Petri de Lomatio, 1492 in foglio, e la Practica musicæ. Medio. lani per Gulielmum Siguerra, 1496 in foglio. Il Canonico Afranio de'Conti Albonesi di Pavia inventava a quel tempo il fagotto, e Jacopo Fogliani s'acquistava rinomanza d'eccellentissimo suonatore d'organo. Le stesse figlie del Duca Ercole II, Anna e Lucrezia accoppiarono alle più severe discipline lo studio della musica, e vi fecero rapidi, e felicissimi progressi. \*\* Il Verato poi fu istrione rarissimo. e veniva chiamato il Roscio de'suoi tempi. \*\*\*

Noi vorremmo, che qualche bell'ingegno descrivesse minutamente i pubblici spettacoli di Ferrara del secolo XVI; a quelle sceniche rappresentazioni, a quelle giostre, e a quei tornei, dobbiamo forse le più sublimi ispirazioni, e le descrizioni più felici, che ammiransi nella Gerusalemme e nel Furioso. Quegli spettacoli davansi in Ferrara colla maggior splendidezza possibile; i Principi Reali, e gli stessi Duchi non isdegnavano prendervi parte: sappiamo dalla Storia, che il Principe D. Francesco, figliuolo del Duca

<sup>\*</sup> Symeoni: Commentarii sopra alla Tetrarchia di Vinegia, di Milano, di Mantova, et di Ferrara. In Vinegia per Comin da Trino di Monferrato, l'anno M.D. XLVIII. p. 112. — Biblioteca Morbio.

<sup>\*\*</sup> Cellini: Vita da lui medesimo scritta. Milano. Società Tipografica de' Classici Italiani 1811. Tomo 2.

<sup>\*\*\*</sup> Cavalerie della Città di Ferrara che contengono Il castello di Gorgoferusa. Il Monte di Feronia et il tempio d'amore. Senza data di luogo ed anno, ma probabilmente sampato in Ferrara nel 1561.

Alfonso, recitò il prologo della Lena, la prima volta, che nel 1528 venne rappresentata. Cellini parla d'una giostra, datasi a Belfiore, villa ducale, contigua alle mura della città, ed alla quale assistette la corte Ducale. Nel Castello di Gorgoferusa e nel Monte di Feronia, magnifici tornei. datisi nel 1561, armeggiarono lo stesso Duca, Alfonso d'Este, Marchese di Montecchio, i Bentivoglio, Bevilaqua, Montecuccoli, i Tassoni, gli Strozzi ed i Gonzaga. Più magnifico ed ingegnoso de' precedenti Tornei, fu quello del Tempio d'Amore, bandito in occasione delle nozze del Duca Alfonso, colla Regina Barbara d'Austria, nel quale, oltre lo stesso Duca v'armeggiarono 96 Cavalieri, con uno sfarzo ed una magnificenza, senza esempio nella Storia. A questo proposito ne sia lecita una osservazione. Perchè il dotto autore dell'opera: Storia ed Analisi degli antichi Romanzi di cavalleria e dei Poemi Romanzeschi d'Italia, non fa menzione alcuna di questi tre magnifici Tornei? Perchè parlare della mascherata, datasi sotto il nome di Torneo in Parma, nel 1769 e nulla egualmente ne dire intorno agli altri due superbi tornei, datisi l'uno in Bologna nel 1573, e l'altro in Pavia nel 1587, e dei quali se ne hanno le relazioni alla stampa? Nel 2.º volume di detta opera, l'autore scrive, che di regola i Tornei non si celebravano di notte. Pensiamo, che questa regola abbia molte eccezioni, giacchè i cinque Tornei da noi or ora accennati, s'eseguirono tutti di notte tempo, e colla pompa d'una splendida, e ben intesa illuminazione.

Le molte relazioni de' Tornei Italiani, che abbiamo alle stampe, ne danno preziose notizie intorno allo stato fiorente della meccanica, dell'oreficeria, delle manifatture, e della pirotecnica nel secolo XVI. Biringuccio Vanoccio scriveva di que' tempi pregevoli trattati intorno a quest'ultima arte, e nel 1540 pubblicava in Venezia il suo libro (in 4.º figurato) De la pirotechnia, che meriterebbe d'essere consultato anche a'nostri giorni. Le Giostre ed i Tornei favorivano anco le lettere giacche quei cartelli, che ad ogni tratto vengono accennati in quelle relazioni, per lo più

contenevano giulive canzoni d'amore, od epigrammi ingegnosi ed arguti. Ma lo scopo precipuo di quegli spettacoli era di mantenere vivo nel cuore degli Italiani l'ardore marziale. Non è da dirsi, quanta commozione si eccitasse nel cuore dell'ardente gioventù, allorquando gli araldi ed i menestrelli bandivano i Tornei nelle città, corti e castella della penisola. Avresti veduto alcuni esercitarsi, correndo a spron battuto, a trasportare sulla punta della lancia un anello sospeso nel termine della lizza. Altri più provetti nell'esercizio dell'armi addestrarsi alla quintana sulle pubbliche piazze, o braide: alcuni felicemente colpivano la statua di legno in fronte; altri no, e la mobile statua girava all'istante sul suo perno, e con una daga di legno percuoteva la schiena del poco destro campione. Udivansi allora scoppj di risa, accenti d'ira e di dolore, imprecazioni, garriti, voci discordanti e confuse. Nelle sale d'armi i Cavalieri esercitavansi a combattere colla spada, coll'azza, e colla daga, affine d'offrire nel vicino Torneo la lancia delle Dame. La loro forza e destrezza formavano il soggetto delle conversazioni, e dei banchetti, e più di una bella castellana ne gioiva in segreto, ed alle aperte lodi, vedevasi il suo viso brillare d'un amabile rossore. Altrove un vecchio feudatario, sorretto da un suo fedele trascinavasi fino alla spianata del castello, e di là guatava con cipiglio iroso i fieri giuochi della gioventù del vicino villaggio, di cui era temuto signore. Venuta l'ora, in cui la campana del villaggio, col suo squillo solenne, sembra dare un ultimo addio al di che muore, l'austero vegliardo, lento lento faceva ritorno al solitario suo castello, e seduto ad un buon fuoco si faceva leggere dal suo cappellano qualche novella del libro di Ser Giovanni da Certaldo, oppure gli onorevoli diplomi, rilasciatigli dai marescialli di campo, o giudici de' Tornei, e i poemi e le canzoni, che i menestrelli avevano composte, e le dame cantate in suo onore.

Quasi tutte le città d'Italia ebbero le loro Giostre ed i loro Tornei. In Milano poi s'eseguivano con uno sfarzo così ruinoso, che il Governo dovette immischiarsene, e bandire severissime gride in proposito. V'ha nell'Ambrosiana una curiosa relazione MS. d'un Torneo eseguito in quella città. Gredo, che l'ultimo Torneo Milanese, del quale abbiasi relazione in istampa, sia quello del 1606. Ecco il titolo dell'opuscolo: I giuochi di Marte, ne'quali è descritta la Giostra e'l Torneo, di cui fu il mantenitore l'illus. sig. Francesco Adda, Conte di Sale, Milano, 1606. Furonvi in quel Torneo tre Mastri Generali del Campo, quattro Giudici, sei Avventurieri a cavallo con tre Padrini, dieci Avventurieri a piedi, sotto nome di Baroni Tedeschi, tredici Giudici del Masgalano sì a piedi, che a cavallo, i quali Giudici erano Gentildonne Milanesi e Piemontesi. Non si poteva giuocare meno di 10 scudi, nè più di 100.

Nel secolo di Lodovico Ariosto fiorì quel Giovanni De Medici, celebre condottiero delle bande nere, e restauratore della fanteria Italiana; se quel prode fosse vissuto più a lungo, nè Clemente VII, nè la misera Italia, avrebbero sofferte tante calamità. Fiorirono anco i Ferrucci, gli Strozzi, ed altri eccellenti capitani, che troppo lungo sarebbe nominare. Nel secolo, che noi abbiamo impreso a delineare, gli artefici abbandonavano la tavolozza e lo scarpello per brandire le armi, come fecero fra gli altri Benvenuto Cellini e Michelangelo. Li stessi Sommi Pontefici e Cardinali, in molte occasioni impugnarono la spada: sono note le imprese di Giulio II, e del Vescovo di Novara. I nostri piccoli Sovrani per lo più guidavano essi stessi le loro schiere, provando di essere non meno valorosi in campo, che galanti ne' Tornei, e nelle imprese amorose. Massimiliano Sforza, dopo d'essersi ricoperto di gloria alla battaglia della Riotta, già da noi altrove minutamente descritta \*, bandisce un perdono generale ai sudditi ribelli, e spinto dall'indole sua galante e romanzesca, recasi ne' dintorni di Pavia, per vagheggiare una mugnaja,

<sup>\*</sup> Storia di Novara, illustrata con documenti inediti. Fascicolo III. Vigevano, 1834, tipografia Vescovile.

che vi si era domiciliata. È noto poi quale influenza ebbe la bella nostra Clerici sull'animo di Francesco I.

L'Italia nel secolo XVI ora ci si presenta qual Greca Baccante ebbra ne'tripudi e nelle feste, ora quale forte Amazzone, cinta la fronte da sanguinosi allori.

Messer Lodovico scrisse di Ferrara: Dinanzi il Po, di dietro gli soggiorna — D' alta palude un nebuloso gorgo. Prima dell' Ariosto, Dante, per bocca di M. Cacciaguida, disse di lei: Mia donna venne a me di Val di Pado. Benvenuto Cellini, descrive egli pure come assai cattiva l'aria di Ferrara, e lasciò scritto, che venendo verso la state, egli ed i suoi fattorini si ammalarono; gli fu di non poco giovamento l'andare a caccia de' pagoni e delle selvaggine, che annidavano in uno spazio grandissimo led incolto di terreno, nelle vicinanze di dettà città. Più avanti ci racconta nella sua vita, che tranne i pagoncelli, causa della sua guarigione, altro di buono non vi conobbe nel Ferrarese. Questo severo, e ingiusto giudizio di Benvenuto è in parte compatibile in lui, ove si rifletta che vi dimorava contro sua voglia, e che fu involto in gravi e disgustose querele, come può vedersi nella vita da lui medesimo scritta. Ferrara per la sua posizione non può vantar vivide aure, ma certo è che l'insalubrità del di lei clima viene anche oggidì di troppo esagerata, come si fece di Milano, Pavia, Novara, ed in generale di quasi tutte le altre città, poste nello dolce piano — Che da Vercelli a Marcabò dichina.\* Paolo Frisi pubblicò in Lucca nel 1761 un bel piano di lavori da farsi per liberare, ed assicurare dalle acque le provincie di Bologna, di Ferrara, ec. con varie annotazioni e riflessioni.

È impossibile trattare delle cose di Ferrara, senza far menzione della celebre Abbazia di Pomposa, situata in una vallea verso marina, a sole trentacinque miglia da quella

<sup>\*</sup> Proposta d'un nuovissimo Commento sopra la Divina Commedia di Dante, per ciò che riguarda la Storia Novarese. Vigevano, 1834, Tipografia Marzoni,

città. È antica tradizione, che allorquando vi abitavano i monaci, il mare fosse assai vicino, e perciò l'aria molto più salubre di quello che non lo sia oggidì, perchè distando alcune miglia dalle foci del Po di Volana, resta in mezzo a paduli ed a gore, che rendono il clima umido e malsano. Intorno alla fondazione di detto Monastero. sonovi due opinioni. La prima è del Sardi, Storico Ferrarese, il quale serive, che il Monastero, ed Abbazia di Santa Maria di Pomposa, territorio di Comacchio, venne fondato nel 947 da Ugo d'Este, figlio di Uberto. La seconda opinione è del Rosso, Storico di Ravenna; secondo lui Ottone III fu quello che nel 1001 donò a tal Abbazia tutte le terre e castella che possedeva. Soggiunge, che molto prima dette tenute erano degli Arcivescovi di Ravenna; ma Ottone, che volle erigervi quell'insigne chiostro, permutò coll'Arcivescovo Federigo altri beni, e donò quelli di Pomposa alli Monaci, colla Chiesa e Monastero, che vi eresse, onorandoli di particolari esenzioni e privilegi. Ecco le precise parole, registrate nelle tavole Augustali, già esistenti nell'Archivio di S. Vitale di Ravenna, e riferite dal citato Storico: Huic Fridericus in Archiepiscopatum subrogatur, cui anno primo a partu Virginis. supra millesimum, cum Ottone III Cæsare, qui tunc Ravennæ erat, Cænobíum divæ Mariæ in Pomposia, quod ad eam diem Ravennatis Ecclesiæ Archiepiscopi possederant, permutavit, ab eo contra accipiens quidquid ad iurisdictionem spectaret omnis terræ etc.... Pomposianum autem Cænobium Otho omni Archiepiscoporum Ravennatum ditione, ac potestate exemit, voluitque Regio tantum Imperio subiectum essent autem Monachi ab omni servitij molestia tuti, ac immunes: qui de suis quem vellent Abbatem elligerent, ab Comaclensi Episcopo consecrandum: is si esset molestus ac pecuniam postularet proficisserent tum ad Archiepiscopum suum etc. Ravennatem ab eo certis precationibus expiandus, et consecrandus. Quod si idem, quod in Cymaclense in hoc contingeret, adiret ad eum Episcopum qui sibi potior ac melior videretur.

Taluni vogliono, che nell'anno 969 già esistesse il Monastero di Pomposa, ed in prova adducono il diploma di fondazione della Chiesa e Monastero di S. Salvadore presso Pavia. L'Imperatrice Adelaide, secondo il diploma, tolto dal Bollario Cassinese, Vedova di Ottone I, Madre di Ottone II ed Ava di Ottone III, e che professava la Legge Salica, donò al detto Monastero di S. Salvadore 36 Corti infra Italicum Regnum, nel numero delle quali trovasi il Monastero di santa Maria di Pomposa, con molte proprietà di uliveti, e saline in Comacchio. Il diploma è dato nell'anno novecento sessantanove, duodecimo dell'Impero di Ottone II, addi dodici di aprile, indizione duodecima. Mi vengono forti sospetti, che questo documento sia apocrifo per le seguenti ragioni: 1.º Nell'anno suddetto, in cui Adelaide si chiama Vedova di Ottone I, secondo la cronologia del Baronio, dello Spondano, viveva tuttora Ottone I, essendo morto solo nel 973, cioè quattro anni dopo la data di detta donazione. Secondo poi le correzioni cronologiche, proposte dal dotto Bachini che prova, doversi porre l'Era della Natività di Cristo tre anni prima, di quello ponga il Baronio, la morte di Ottone, sarebbe avvenuta nel 970; il che riuscirebbe un anno dopo la data del diploma, nè Adelaide potrebbesi chiamar vedova di Ottone I Imperatore. 2.º Osservo, che Ottone I, nello Spondano si fa morto nel dì 7 maggio dell'anno 973, che ridotto, secondo la correzione suaccennata, viene ad essere addi 7 maggio 970; laddove nella donazione si pone addì 12 aprile dell'anno 969, cioè un anno e venti giorni prima della suddetta morte di Ottone. 3.º In detto diploma si pone l'indizione XII; e nell'anno della morte di Ottone si pone dallo Spondano l'indizione 1. Non posso comprendere, come l'anno 969, secondo la donazione riferita, sia indizione XII, e poi l'anno seguente 970 secondo la detta correzione, esser possa l'indizione I. Riducendo poi la morte di Ottone all'anno 970, si ha tuttora nello Spondano stesso l'indizione XIII, che giustamente segue dopo la XII.

Dal suesposto rilevasi, che anticamente i beni di Pomposa erano posseduti dagli Arcivescovi di Ravenna, e che gli Abbati erano sotto la speciale protezione degli Imperatori; e con ciò pare, che svanisca la probabilità dell'opinione del Sardi, constando, che prima dell'anno 1001 furono quei beni dell'Arcivescovo di Ravenna, non di Ugo, dicendosi Quod ad eam diem Ravennatis Ecclesiæ Archiepiscopi possederant: il che riguarda il possesso temporale delle tenute, perchè poi dello spirituale e giurisdizionale non è da dubitarue; nè di quello ivi si parla. Nè potrebbesi dire, che fosse posseduto dalli Arcivescovi Ravennati dopo la fondazione di Ugo, quasi che esso poi lo donasse alli Arcivescovi, perchè di ciò niun istorico ne parla, nè alcun documento ne sembra ragionevole. Oltre di che il riferito passo dinota un possesso più antico di que'pochi anni, che resterebbero dal 947, sino al 1001, che non sono più di 54 anni, e se ne farebbe menzione in qualche luogo di tal fondazione; il che tutto meglio si conferma considerando le parole del diploma di Ottone III (che noi a suo luogo pubblicheremo), confermato dippoi anche da Ottone IV. Quanto poi alla giurisdizione Ecclesiastica da quello stesso privilegio si deduce, li Abbati, essere stati soggetti al Vescovo, od allo Arcivescovo, in modo però assai decoroso, avendo la libertà in caso d'aggravio, di prevalersi d'altri a loro elezione. Consta per altro, che il detto Monastero era dichiarato di ragione della Chiesa Romana e di particolare Jus pontificio. L'Ughellio riferisce, che Onorio Papa, nell'anno 1125, confermando i privilegi alla Chiesa di Ravenna nella persona di Gualterio, gli raccomanda il Monastero Pomposiano, acciò vi si conservi la regolare osservanza, per esser di ragione della santa Sede, ec. E prima del 1144 si dice ancor commessa a Geberardo Arcivescovo pur di Ravenna, una vigilanza suprema. Obizzone e Rinaldo Estensi, nel 1323 pretesero bensì impossessarsi de'beni di detta Abbazia, forse sul supposto della fondazione de'loro antenati Estensi, ma Giovanni II ne li trattenne, minacciandoli della scomunica.

Con tutto ciò, come di beneficio Ecclesiastico, il Sommo Pontefice, ne dispose senza contraddizione alcuna in altri tempi, cioè sotto li Duchi di Ferrara, venendo allora ridotta l'Abbazia in una semplice Propositura.

Esaminiamo ora le antiche iscrizioni, e gli oggetti d'arte che rendevano celeberrima quell'Abbazia. Nella facciata od atrio della Chiesa, a mano sinistra, entrando, leggevansi questi versi:

Eximio semper Domus hæc resplendet honore
Temporibus Domini Patris constructa Johannis vidorensis
Anno mileno centeno decade lustro
Imperium sibi Corrade Christus dedit almum
Eugenium Petri sublimat sede beata
Hanc tibi Virgo Domum construxit nobilis Abbas:
Nobilis et clarus Christi de Chrismate gaudens
Quem sequitur Petrus petri de sorte Sacerdos
Censibus et rebus iuvit dum conderet illam
Milleno Verbum factum de Virgine Matre
Anno cum fuerat centeno carmine caro
Dicat patrinianus Junctis decade lustro
Ergo vos populi pro ipsis Deposcite Christum
Illis ut portas Cælestis Pandat Olimpi
Eximiamque domum Precibus complete frequentes.

Dalla iscrizione rilevasi, che la detta Chiesa fu fabbricata dall'Abbate Giovanni Vidorense, avendovi contribuito molto Pietro di Pietro Sacerdote, l'anno di nostra salute mille cento quindici, nel tempo di Corrado Imperatore, e di Eugenio terzo Pontefice, e secondo le congetture del Sancassano fu Patriniano, che ne fece la memoria, e la registrò in quella lapide con quei versi rozzi secondo lo stile del secolo; e di più avverto il Ferro, che parlasi della Chiesa attuale, non già di quella fondata da Ottone, poichè dopo Ottone nell'impero seguì Arrigo, e dopo Arrigo Corrado, di cui si parla nella detta iscrizione.

Oltre la detta memoria, trovasi pure nella torre, o

campanile assai grande, e di fabbrica assai forte, un'altra lapide, colla seguente iscrizione:

### Anno D. IVILXIII.

Tempore D. Alexandri Papæ, et Henrici Regis, et Mainardi Abb. atque Marci Prioris hæc turris fundata est, quam construxit Atto, cum uxore sua Willa sub indic. 1 quibus deprecamur vos dicatis misericors Dominus Deus.

Dal che si ha, che tal torre fu fabbricata nel tempo di Alessandro II Papa, e di Arrigo Re, da Azzo, e Willa sua moglie, cioè l'anno di nostra salute mille sessanta tre. Qual fosse poi questo Azzo, non ben si comprende, essendo che dai tempi di Azzo, fratello di Ugo supposto dal Sardi, fondatore di Pomposa, a quello della fondazione di detta torre sonovi scorsi più di cento sedici anni, e però sembra impossibile, che vivesse tanto.

Dall'altra parte destra poi dell'atrio della Chiesa vi sta una lapide con sopra scolpita una testa, e sotto vi si legge il nome del maestro, od architetto: Ermanzulo Magister qui fecit hæc opera Vos omnes deprecor ut oretis pro me ad Dominum, et dicatis: Misertus sit Omnipotens Deus.

Questo Monastero, fondato da Ottone, venne donato alla Religione Benedettina, cioè a quelli Abbati e Monaci, che fra quelle solitudini conducevano una vita angelica. Taluni viveano dispersi in varie celle, o romitaggi, ed altri uniti nello stesso Monastero, col loro Abbate. Ebbe esteso Dominio, o come vogliono alcuni mista giurisdizione, tenendo più Castella soggetti alla di lui giudicatura, come Codegoro, Lago santo, Mazenzatica, con altre terre, luoghi e possessioni in molte parti del Ferrarese, a' quali ministrava l'Abbate una retta giustizia, come ricavasi da molti atti, che sono registrati negli Archivi di Ferrara. E qui, nel prezioso Codice da me posseduto, e dal quale trassi molte notizie intorno alle cose di Pomposa, trovo in margine la seguente annotazione: Si vis nosse q. D.

Abbas Pomposiæ habuerit merum Imperium, et universale dominium, et omni modum Jurisdictionum in spiritualis, et temporalibus in tota insula Pomposiana, ac in Laco Sancto. et Vacolino, vide primo omnia Privilegia tam Apostolica. quam Imperialia; deinde lege fasciculum processum, instrumento., et sententiarum habitarum contra Comunitatem Ferrariæ, contra D. Estenses, ac contra Comunitatem Massæ Fiscaleæ. Postea require in fasciculis instrumentorum processu. et sententiarum et Condemnationum Capitis gauri, Medii gauri, Massenzaticæ et Lacus Sancti, nec non in fasciculis comunitatibus, quæ omnia extant in Archivio. Aderant quoque Statuta autentica, confecta per Abbates Pomp. quæ servabantur in pred. tota Insula, Lacu sancto, et Vaculino, quorum originale erat in Monastero Pompo.; aliud autenticum in libello Caprino tenebant Prætor et Homines Codegauri; sed D. Alfonsus Estensis, Dux Ferrariæ de anno 1520, post mortem D. Hypoliti Estensis Cardinalis, fratris sui, Comendatarji Preposituræ Pompos, voluit ipsa statuta, et privilegia et quæcumque invenire potuit, circa finem Octo., vel primi. Novem. et fecit alia statuta, nomine suæ Dominationis.

A Codegoro veggonsi tutt'ora li avanzi d'un maestoso edificio, che vien chiamato palagio dello Abbate, e nelle antiche carte Domus Dominicata, in cui risiedeva lo Abbate, quando colà recavasi a render ragione. Nel circuito del Monastero havvi poi una fabbrica, o palazzo ruinoso che era, e dicesi tutt'ora palazzo della Giustizia, quale per essere assai grande dinota l'estensione del dominio di que'Monaci, e quanto grande fosse il concorso de'popoli ad essi soggetti. Sulle pareti principali leggevasi la seguente iscrizione: 1396. Tempore Reverendi in Christo Patris Joanni Bonacoursij, Dei gratia Abbatis dignissimi Pomposiæ. Hoc opus ratum fuit.

Nella facciata della Chiesa havvi un atrio con tre archi. La Chiesa è fabbricata a tre navi, e quella di mezzo sostenuta da colonne, molte delle quali sono di granito d'Egitto, benchè con capitelli antichi, ed ineguali, secondo

la rozzezza di quel secolo. Nell'ordine superiore sonovi dipinte alcune Storie del vecchio Testamento; del nuovo nel secondo e fra li archi altre Storie dell'Apocalisse. Nel Coro sonovi dipintivari Martiri di Santi; sulla facciata della porta il Paradiso ed il Giudizio. Nell'altre due navi laterali sonovi Storie d'antico e rozzo stile; il tutto però costituisce una mirabile e devota antichità a segno, che anche il Sommo Pontesiee Clemente VIII, che su a visitarle nell'anno 1500 meravigliato esclamò: pulchra vetustas! Nel pavimento sonovi alcuni preziosi avanzi d'un antico musaico, con pietre assai rare. Contiguo alla Chiesa vedesi un claustro antichissimo sopra piccole colonnette, parte di Greco, e parte d'altri marmi, e due di verde antico; in appresso un ben grande Refettorio, nel quale sta dipinto di mano del famoso Giotto restauratore della Pittura, da una parte la Cena di Gesù Cristo coi suoi discepoli; in mezzo havvi il Redentore colla Beata Vergine, S. Giovanni Battista, S. Benedetto, S. Guido; nell'altra parte il miracolo, che fece S. Guido in occasione, che visitato all' improvviso dall' Arcivescovo di Ravenna, venuto per osservare, se non era falsa la sobrietà, che dei suoi monaci dicevasi, gli mutò l'acqua, che egli era solito bere, in vino per servire il detto Arcivescovo. Avvi in appresso un dormitorio assai grande, ove ancora sono da una parte le celle medesime assai anguste e povere, in capo al quale è una scala che corrisponde alla Chiesa, ed in appresso una camera alquanto più grande, ma egualmente semplice e povera, in cui, secondo la tradizione, abitava il Santo Abbate Guido. Sonovi poi adjacenti altre fabbriche assai massiccie, ma cadenti con alcune torri, ed altre ruine. Le mura di detto Monastero, come riferisce il detto Storico di Comacchio, erano bagnate dalle onde del mare. Le fondamenta dell'edificio posano infatti nella sabbia, e ad ogni pioggia la superficie del terreno appare seminata da candidi granellini. Vi passa vicino un naviglio, che conduce a Comacchio da una parte; dall'altra alla torre di Volana, e l'altro, che scorre da Codigoro.

Notisi, che anche dopo la smembrazione di tante rendite, dimoravano a Pomposa quattro Monaci, i quali poi al tempo d'Innocenzo X per la bolla Instaurandæ regularis disciplinæ emanata li 13 giugno 1653 dal P. D. Ambrogio di Gremona, Abbate di S. Benedetto di Ferrara, furono levati; e perchè uno di quelli esercitava la cura dell'anime; per rogito di notajo fu fatta una convenzione, col Vescovo di Comachio, a cui fu ceduta tal cura, con questo però, che li Monaci avessero la nomina di quel Parroco stesso.

Fra i Monaci di Pomposa si rese celebre quel Guido Aretino, di cui abbiamo parlato a pagina 13, e visse Guido della nobile famiglia degli Strambati, come rilevo da una cronichetta MSS. di detta Abbazia, da me posseduta. Vi fu consegrato Abbate dal Vescovo di Comachio; desiderò, ed ottenne la compagnia di S. Pier Damiano, il quale dimorò in Pomposa circa due anni, vergando ivi le sue dotte opere, come rilevasi dalla data delle medesime, in Pomposiana. Attratti dalla fama della virtù e dottrina di que'Monaci, molti personaggi mossero a visitarli. Fu tra questi il Conte Bonifacio, Padre della Contessa Matilde (della quale pubblicheremo poi una carta inedita), recatosi espressamente a Pomposa, per esser assolto dai suoi peccati, l'Abbate gli rispose, che non poteva farlo, se egli non si obbligava ad una pubblica penitenza. La citata cronaca prosegue a dire, che Bonifacio, compunto della santità di quei Monaci si trattenne in Pomposa per qualche tempo, e che partendo esclamò, d'aver trovati Angeli in terra, che immobile tenevano il loro cuore in Gielo. Nè solo ebbe la santità di Guido e de'suoi Monaci attrattiva pei grandi del secolo; ma vie più le dignità Ecclesiastiche ne furono rapite. Così un Geberardo, Arcivescovo di Ravenna, uditane la fama, ed il concorso dei popoli, e riconosciuta più volte la loro santità ritirossi anch'esso a convivere in quell'Abbazia, donandole molti beni; li Arcivescovi di Ravenna erano signori di esteso dominio, e d'autorità assoluta. Geberardo, assistito dal santo

Abbate, morì nell'anno 1044; fu sepolto nel Capitolo, e sopra vi si pose fra un mosaico a finissimi marmi il seguente epitaffio:

Pontificis Magni Corpus iacet hic Ghebeardi Per quem Sancta Domus crevit, et iste locus Plura donavit, Quæ tali lege legavit Quæ patitur Judas Raptor, et ipse luat Christe funde præces (sibi) Lector die, Miserere.

Decaduta poi la grandezza di quel Monastero, e ruinando la fabbrica, sembrò a' Monaci indecente abbandonare sì celebre deposito in quel luogo, e lo trasportarono in Chiesa, ed all'antico vi si aggiunse questo nuovo epitaffio:

### D. O. M.

Gebeardo Ravennate Archiepiscopo sanctissimo cujus corpus in capitulo hujus Monistery tumulat., cum per annos DLXXVI quievisset, et inferius sculpta carmina super sepulcrum opere musaico distincta vix perlegi temporis injuria possent, ne tanti Viri Memoria, ac de Pomposianis Monachis benemeriti immerito deperiret die XIV Jun. MDCXXX Monachi Cassinates honestiorem hunc locum transferri G. G. Urbano VIII Pont. Max. Obyt. Kal. Mart. Anno salutis MXLIV.

Questo glorioso Arcivescovo, fu da S. Pier Damiano, chiamato Invictus Christi miles; dallo Storico di Ravenna, Reverendissimo, et Sacratissimo, e da Giovanni, Vescovo di Cesena, appresso l'Ughelli, Senior et Magister Ravenatis sedis. E qui termina la cronichetta. S. Guido poi dopo la morte di Geberardo passò da Pomposa all'Abbazia di Parma, ed ivi visse con splendore di santità, e dopo due anni morì. Nel 1096 l'Imperatore Arrigo, secondo il Baronio, passando per Parma, ne rapì il cadavere, e seco lo condusse a Spira.

Abbiamo descritti i monumenti antichi, e gli oggetti d'arte sparsi nel celebre Monastero della Pomposa. Daremo ora alcune notizie intorno ai Codici della Biblioteca, ed alle carte dell'Archivio. Intorno ai Codici il meglio che possiamo fare è quello di pubblicare la seguente preziosa lettera, \* che forma parte delle nostre collezioni storiche.

<sup>\*</sup> Prevengo il Lettore, che nella pubblicazione de'documenti, io non mi arbitro a correggere gli errori dell'amanuense, se non quando ho due o più esemplari da collazionare fra loro.

STEFANO philosophiæ fonte decenter imbuto Henricus elericus cœlestis sapientiæ illustrationem.

Audita fama venerabilis Hyeronimi Pomposiani Abbatis se jugiter exercitantis quidquid comodi Orbe illustrato in divina pagina usquam reperire potest suo indesinenter subscribi libello, et numerum nosse eorum quos Deo inspirante ex suo tempore gessit librorum; quidve in his adeo studuit, ut cetera pene negligeret te vehementer cupere fateris. Quod ut potero rerum dulcissime in harum cujuscumque modi serie litterarum quantum ex ipsius ore cognovi meave experientia tue intimabo fideliter dilectioni. Sed ut hoc planius descendam perspicuisque; pateat rationibus paulo altius inchoandum est.

Pomposiana ergo Basilica sicut ego accepi ex tempore Guidonis miræ sanctitatis primi eidem colendi Loci Patris mirifice honestari, ac augeri cæpto. Cujus sanctitate viri gens afflata atque; exhylarata quamplures undique ad hoc venerabile tutumque properabant certatim effugium, cupientes tam sancti magistri instrui disciplinis, vitamque; sub monachica castigare trutina. Inter quos etiam quidam Marchionum Comitum Procerumque fily delicys omissis, pompaque; seculari posthabita convenerunt, Deoque operante usque hodie non desistunt. Quo in tempore iste Dominus meus de quo nobis sermo Hyeronimus Abbas a puero advectus sufficenter didicit monachicam normam: Deinde in gramaticæ studuit fundamento. Sed et Dialecticæ libavit aliquando acumina, in brevique; magistrante multum

profecit tempore, tunc ex Priore Abbas a Fratribus gratanter ordinatus est. Qui cum erat ingenio promptus animo placidus fratrum amator morum longe preditus honestate mente providus cernem tantam se gentem sine vomere ac marra divini cultus minime fructificare posse, illico data opera curiose ubique; querere cepit diversorum volumina Doctorum, quæ presentibus posterisque; documenta relinqueret; ut sic genere studioque; diversi erant sie in his unusquisque; specularetur quod imitandum, quodve aspernandum sibi foret. Dificile mihi videtur quempiam virtutes ac vitia discernere libere posse. ignorantem enigmata et sententias scripturarum. Quis enim ægroto antidotum dare novit nisi qui didicit? Quisque remisis ignarus ratem comitere fragilem sevo audeat Ponto? Sed quoniam bonos lividorum aculei stimulare acriter solent: Nonnulli quibus mens insana fuerat dissidere, dissentire, ac objurgare ex hoc preclarum ceperunt Abbatem, alii eum frustra in nugis bona Monastery dissipare; alii alii autem illum hoc ob id agere ut aliquando cum totis libris fugiens aliquem aquireret Episcopatum sibi instanter asserebant. A quibus mens mea longe aliena fuit semperque; quod bonum et equum super hoc credidit negotio. Cui operi ex Abbatis jussu bonus nomine exempto Monachus ex Heremita preerat omnium dogmate artium peritus. Qui etiam estuans ut tantum librorum exemplo colligeret, non curabat distinctas et decoras litteras: sed quoquomodo formatas. Decreverat enim predictus Abbas eosdem rescribere, et in unum Bibliothecæ corpus colligere. Unde quosdam ex fratribus adversos habeo ob nimiam titulationem non valentes legere libros a me scriptos. Nulla autem Ecclesia nec Urbs neque Provincia tandem, nec ispa Roma Orbis caput certet laudibus Pomposiæ copia sanctorum fortunatæ librorum. Quis igitur tam ferreus, quis tam immitis, tamue bestius et exors, qui non optet quiescere in Pomposiano claustro a strepitu mundanæ pestis ubi jugiter edificationis et salvationis mereatur intelligere verba? Sicut enim probos mores colloquia corrumpunt prava, sic e converso bona colloquia malos destruunt mores emmituntque bonos.

Sed ne sibi parum sufficere videatur qui de libris memoravi libet etiam titulum uniuscuiusque libri scribere, ut quod puris atque credit verbis salvem fidelibus subiectum credas oculis. Nec enim hoc in vapum conati sumus, quoniam accidere potest ut errore aliquis ex his subtractus latenter liber obblivioni tradatur, sed perlecta hac pagina fidelis librorum Custos eum diligenter inquirat si forte ullus ex fratribus vel Adveua sustulerit armario restituatur continuo. Hoc autem quod de Vita Saneti Viri Hyeronimi Abbatis deque fratrum et numero de Heremi amenitate, et totius loci edificys queres in libello quem proprie de ea re scripsi invenias actum vero hoc in libro Pontificum anno ab Incarnatione MXCIII.

XII. Libri Augustini super Genesim ad literam.

XII. Liber de Civitate Dei ejusdem Augustini.

III. Libri de Verbis Domini super Matheum, super Luca, et super Johannem.

Ejusdem de Cathechizandis rudibus 1. De Magistro lib. 1. Liber Questionum 1. De Agone Christiano 1. Lib. de Fide Catholica lib. 1. Contra V Hereses, Paganos, Judeos, Manicheos, Sabellianos et Arrianos lib. 1. De Altercatione Ecclesiæ et Sinagogæ lib. 1. Sermo de decem cordis. De Vita Christiana lib. 1.

Ad Bonifacium contra Donatistas Hereticos lib. 1. Sermo de Emerito Episcopo ejusdem Augustini: epistola ad Honorium et Theoconsium Censulibus contra eumdem Emerito Donatistarum Episcopum.

Responsio contra duas Epistolas Gaudenty Donatistarum Episcopi ad dulcitium.

Alia responsio contra secundam Epistolam ejusdem Gaudenty ad eumdem dulcitium,

Ejusdem Epistola ad Maximianum de non rebaptizando.

Sermo gratiarum Maximiani Episcopi quod reversus sit ad Catholicam ex Donatistis.

Epistola Silvani et Valentini Aurely August. et ceterorum Episcoporum de concil. sententiis ad Donatistas.

Ejusdem ad Macrobium ut non rebaptizet.

Lib. ejusdem Aug. Ecclesiæ Catholicæ de continentia lib. 1. Alius de patientia.

Tractatus ejusdem de Muliere forti in Salomene.

Epistola ejusdem ad Marcellinum quomodo invenerunt Magi Pharaonis conversam in sanguinem totum aquam Egypti unde simile aliquid facerent. Ejusdem Epistola Marcellini ad S. Augustinum de aliquibus questionibus exsolvendis, cur hic Deus qui et veteris testi durum esse, affirmatur spretis veteribus sacrificis delectatus sit.

Epistola S. Augustini ad Enodium de sententia in Epistola Sancti Petri spiritibus qui in carcere erant conclusi adveniente Christum predicasse qui spiriti aliquando inereduli fuerunt.

Ejusdem de divinatione demonum, sermo.

Ejusdem sancti Augustini de versu Apostoli ubi dicit debitores sumus non carni.

Sermo ejusdem de Psalmo Aleviatico.

Ejusdem Augustini sermo de Alleluja, sermo de nocte et die Resurectionis Domini contra Judeos et Hereticos.

Ejusdem de post Concupiscientias suas non eundo.

Liber exortationum ejusdem Augustini ad Valerium Comitem carissimum sibi.

Gregory Pa. ad Regaredum Regem.

Ejusdem Augustini liber 1 de Mendacio.

Alius ejusdem contra mendacium de vita et moribus catholicis contra Manicheos lib. r.

Ejusdem ad Aurelium Abbatem de opere Monachorum lib. 1.

De Predestinatione lib. 1.

Sermo ejusdem de tempore barbarico.

Sermones de Adam II.

Epistolæ Augustini.

De omnibus Heresibus lib. 1.

De perfectione Justitiæ ad Paulum et Eucropium lib. 1.

De natura et gratia ad . . . . . . et Jacobum lib. 1.

Epistola . . . . . ad sanctum Augustinum de querela Gallorum.

Ad eosdem sancti Augustini de Predestinatione lib. 1.

Epistola Hylary ad August. Episcopum.

Augustini ad Hylarium.

Ejusdem Augustini ad Hyeronimum de Epistola Pauli ad Galatas.

Sancti Ambrosy de Consolatione Valentiniani.

Libri Confessionum XIII.

In salutatione epistolæ Pauli ad Romanos lib. t.

Ejusdem Augustini super Johannem.

Ibidem Cypriani.

Sermonis et Epistolæ LXXXI de Judaicæ incredulitate ad Virgilium Episcopum.

Versus Domní Johannis de Cæna martiry Cypriani.

XVIII lib. Hyeronimi in Expositione Esayæ Prophetæ.

XIV Ejusdem super Ezechielem.

Ejusdem super Hyeremiam lib. VI.

Ejusdem Expositio ad Galatas lib.

Ad Ephesios III. Ad Titum 1. Ad Phylemonem 1.

Ejusdem super Matheum 1. Super Marcum 1.

Libri et diverse Epistolæ ejusdem 90.

XII libri Ambrosy de Trinitate.

Fulgenty de Trinitate lib. 1.

Ejusdem de Creaturis a Deo de nihilo creatis lib. 1.

Nicetæ Episcopi de ratione Fidei 1.

Ejusdem de Spiritus Sancti potentia lib. 1.

Ejusdem de diversis apellationibus Domino nostro Jesu Christo convenientibus.

Ambrosy de Officys lib. III.

Epistola ejusdem ad Ecclesiam Vercellensem 1.

Ejusdem de Penitentia lib. II.

Ejusdem de fratris excessu lib. 1.

De Rebus gestis in Ecclesia Mediolanensi lib. 1.

Ejusdem de Paradiso.

Catalogus Sanctorum 1. Historia illustrium Virorum 1.

Super Matheum Johannis Grisostomi.

LXX Hemiliæ ejusdem de diversis causis veteris et novi Testamenti. De reparatione lapsi, de Compunctione.

Expositio Ambrosy super Epistolas Pauli ad Galatas. Ad Ephesios ad Philipenses, ad Tesalonicenses II. Ad Colosenses 1. Ad Titum

1. Ad Timotheum 1. Ite ad Timotheum, ad Philemonem.

Johannis Grisostomi in epistola ad Hebreos sermones XXXIV. Super Job Origenis lib. III.

Ejusdem super Cantica Canticorum lib. III.

De Trinitate Hylary lib. XII.

Ejusdem expositio fidei ad Synodum. lib. De Trinitate Gregory Hyspamensis celebritate sedis Episcopi ad Galam Placidiam. . Apologeticum Gregory Nazianzeni Episcopi.

Ejnsdem lib. de Nativitate Domini 1. De Epiphania; cum de agro

3

rever..... Ad Imperatorem de dictis Hyeremiæ 1. De Pentecoste et Spiritu Sancto 1. De continentia et unitate Monachorum 1, De Grandinis vastatione. Cum patet Episcopus re......

Expositio Hylary super Psalterium.

Psalterium Hyeronimi secundum Hebraicam veritatem.

Libri Collectionum Patrum Cassiani.

De Corpore et Sanguine Domini Lanfranci contra Berengarium. Ibidem de eodem argumento cujusdam Sapientis.

Liber Sancti Ambrosy de Virginitate.

Exameron ejusdem de Pascali hebdomadæ. Epistolæ Hyeronimi quamplurimæ.

Casiodori lib. 1.

Lupi servati lib.

Historia Africana.

Expositio super Cantica Canticorum secundum Modernos.

Historiæ . . . . . lib. XII.

Historiæ Africanæ lib. III.

Liber officiorum Amalary Episcopi.

Horosy diversarum Historiarum lib. VII. Eutropy et Paulini de historia Romana lib. XV.

Historiæ Magni Alexandri lib. XV.

Pliny et Solini lib.

Expositio seu defloratio Arabani super V libros.

Item liber Pliny et Solini et Historia Alexandri.

Lib. gratissimus Petri Damiani.

Expositio super Psalterium.

Expositio Origenes super Lucam.

Regula Basily et Regula Columbani Abbatis, Monita Porcary Abbatis, Regula Augustini, Regula Pauli et Stephani. Augustinus de opere Monachorum, Sermo Augustini ad Monachos, Pinufius de institutione Monachi. Decem Homiliæ. Homiliæ Augustini de persecutione Christianorum. Ildephonsi de Trinitate, de Heresibus et alia in eodem libro.

Augustinus super Epistolas Pauli.

Epistolæ Senecæ ad Lucium.

Ejusdem de dandis et accipiendis beneficys VII lib. Ejusdem ad Neronem de clementia lib. II et tres aly libri utiles in eodem volumine. Ejusdem Tragediarum lib.

Chronica quam Regino Pruniensis Abbas composuit. Liber Pontificum Romanorum.

Pascasy de Corpore et Sanguine Domini.

Umberti Archiepiscopi de corpore et sanguine Domini.

Due Epistolæ Augustini ad Abbatem Valentinum cum duobus sequentibus libris de gratia et libero arbitrio. Hoc opus sic incipit.

Propter eos qui hominis literum arbitrium.

Altercatio Augustini et Fæliciani.

Liber de Predestinatione Gratiæ.

Liber Beati Augustini de Gratia novi Testamenti ad Honoratum. Inc. Mihi proposuisti pertractandos.

Liber Beati Augustini de utilitate credendi ad Honoratum. Inc. Si mihi Honorate.

Liber ejusdem de Natura Boni. Inc. Summum Bonum quo superius. Ejusdem de octo Questionibus ex Veteri Testamento. Inc. Generalem justitiam non violat.

Ejusdem de Consolationem Mortuorum. Inc. Prebete silentium Fratres. Alter. Inc. Superiori quidem libello.

Sermo Augustini de Corpore et Anima et misera vita. Inc. O Vita quæ tanto des.

Sermo Sancti Johannis Constantinopolitani de Compunctione cordis. Liber Sancti Augustini ad Paulinum Episcopum de Consolatione Mortuorum. Inc. Diu sanctitati tuss.

Sermo Sancti Augustini in V. Martirum. De Muliere Forte quis inveniet. Inc. Prestavit nobis.

Sermo Sancti Augustini in dedicatione Ecclesiæ. Inc. Celebritas hujus Congregationis. Item alius de eadem . . . . . Libellus de quatuor Virtutibus Prud. Fort. Tem. et Justitia. Intitulatus Formula honestæ viræ edita a quodam Martino Episcopo ad Mitonem Regem. Inc. Gloriosissimo ac Tranquillissimo.

Epistola Paulini ad Augustinum. Inc. Domino fratri unanimo et venerabili Augustini.

Item Epistola Augustini ad Paulinum. Inc. Domino vere sancto et venerabili.

Epistola Augustini ad Maximinum. Inc. Domino dilectissimo et honorabili fratri Maximino.

Gregory Papæ Epistola Secundino servo Dei incluso. Inc. Dilectioni tuæ literas.

Epistola Sancti Isidori Episcopi ad Massonem Episcopum de Sacerdote lapso penitentiam posse resurgere in gradum pristinum, Inc. Veniente ad nos famulo vestro.

Liber retractationis librorum Augustini in quibus qui libri et epistole contineantur infra scribemus; contra Academicos et de Academicis primum scripsi libros. Inc. O utinam Romane.

De Beata vita lib. 1. Inc. Si ad Philosophiæ portum,

De Ordine lib. II.

De Soliloquys lib. II.

De Imortalitate animæ lib. 1. Inc. Si alicui eadem disciplina.

De Moribus Ecclesiæ Catholicæ et de Moribus Manicheorum lib. II, Inc. In alys libri satis.

De Quantitate Animæ lib. 1. Inc. Quoniam video te abundare otio.

De Libero arbitrio lib. III. Inc. Dic mihi queso.

De Genesi adversus Manicheos lib. II.

De Magistro lib. 1.

De Vera Religione lib. 1. Inc. Cum omnis vita bona.

De Utilitate credendi lib. 1. Inc. Si mihi Honorate unum atque idem videtur esse.

De Duabus Animabus lib. 1. Inc. Opitulante Dei Misericordia.

Acta contra Fortunatum Manicheum lib. 1. Inc. Quoniam scriptum est.

De Genesi ad Litteram lib. 1. imperfectus. Inc. De obscuris naturalium rerum quæ omni potenti etc.

De Sermone Domini in Monte lib. II.

Psalmus ad partem Donati lib. 1. Inc. Omnes qui gaudetis de pace modum veri iudicate.

Contra Epistolam Donati Heretici lib. 1. Inc. Abste presente audieram.

Contra Adimarum Manichei discipulum lib. 1. Inc. De eo quod scriptum est.

Ex Epistola Pauli ad Romanos lib. 1. Inc. Sensus hi sunt in epistola ad Rom.

Expositio Epistolæ ad Galatas lib. 1. Inc. Causa propter quam scribit Apostolus.

Epistolæ ad Rom. inchoata expositio lib. 1. Inc. In epistola quam Paulus Apostolus scripsit ad Rom.

De diversis Questionibus 83 lib. 1. Inc. Utrum anima a se ipsa sit.

Item de Mendacio lib. 1. Inc. Magna questio est de mendacio. Contra Epistola Manichei quam vocant fundamentum lib. 1. Inc. Unum Verbum Domini.

De Agone Christiano lib. 1. Inc. Corona victoriæ.

De Doctrina Christiana lib. IV. Inc. Sunt precepta quedam.

Contra partem Donati lib. II. Inc. Quoniam Donatista nobis.

Confessionum lib. XII. Inc. Magnus es Domine.

Contra Faustum Manicheum lib. XXXIII. Inc. Faustus quidam fuit.

Contra Felicem Manicheum lib. II. Inc. Opus nostra ita scriptum est. Annotationes in Job lib. 1.

De Trinitate lib. XV excepta epistola capiti adjuncta. Inc. Lecturis hæc quæ de Trinitate.

De Consensu . . . . . . lib. IV. Inc. Multa quidem alias cum adversus Donatistas.

De Baptismo lib. VII. Inc. In eis lib. quos adversus epistolam Parmeniani.

Contra quod attulit Centurius a Donatistis lib. III. Inc. Dicis eo quod scriptum est.

Ad Inquisitionis January lib. II. Inc. Ad ea quæ me interrogasti. De Opere Monachorum lib. 1. Inc. Jussioni tuæ Sancte Frater Aureli.

De bono Conjugali lib. 1. Inc. Quoniam unusquisque Homo Humani generis pars est.

De Sancta Virginate lib. 1. Inc. Librum de bono Conjugali nuper edidimus.

De Genesi ad litteram lib. XII. Inc. Omnis divina scriptura.

Contra litteras Petiliani lib. III. Inc. Hostis nosse prevaluisse.

Ad Cresconium gramaticum partis Donati lib. IV .Inc. Quun ad te Cresconi mea scripta.

Probationum et testimoniorum contra Donatistas lib. 1. Inc. Quoniam timetis consentire Ecclesiæ Chatolicæ.

Contra He..... Donatistam lib. 1. Inc. Probationes rerum necessarium quodam breviario.

Admonitio Donatistarum de Maximinianistis lib. 1. Inc. Quicumque calumnys hominum.

De Divinatione Demonum lib. 1. Inc. Quodam die in diebus sanctis Octavarum.

- Questiones expositæ contra Paganos n.º 6. Post Epistolam in capite. Inc. Movit quosdam et
- Expositio Epistole Jacobi ad duodecim Tribus. Inc. Quæ sunt in dispersione salutem.
- De Peccatorum meritis et remissione, et de Baptismo Parvulorum ad Marcellinum lib. II. Inc. Quamvis.
- De Unico Baptismo contra Petilianum ad Constantinum lib. 1. Inc.

  Respondere adversa sentientibus.
- De Maximinianistis et Donatistis lib. 1. Inc. Multa jam scripsumus.
- De Gratia Testamenti novi ad Honoratum lib. 1. Inc..........
  posuisti tractandas questiones.
- De Spiritu et Litera ad Marcellinum lib. 1. Inc. Lectis Opusculis.
- De Fide et Operibus lib. 1. Inc. Quibusdam videtur. Breviculus Collationis ad Donatistis lib. III. Inc. Cum Catholici Episcopi et partis Donati.
- Post Collationes contra Donatistas lib. 1. Inc. Quod adhuc Donatistae seducimini.
- De Videndo Dominum lib. 1. Inc. Memor debiti; illud autem sicut rogavi et non comoneo.
- De Natura et Gratia lib. 1. Inc. Librum quem misistis.
- De Civitate Dei lib. XXII. Inc. Gloriosissimam Civitatem Dei.
- Ad Horosium Presbiterum contra Priscilianistas et Origenistas lib. 1. lnc. Respondit querenti.
- Ad Hyeronymum Presbiterum lib. II. 1. De Origine animæ. 2. De Sententia Jacobi. Inc. Dominum nostrum.
- Ad Emeritum Episcopum Donatistarum post Gollationem lib. 1. Inc. Si....nunc fili Emerite.
- De Gestis Pelagiani lib. 1. Inc. Postea quam in manus nostras. De Correctione Donatistarum lib. 1. Inc. Laudo et gratulor et admiror.
- De Presentia Dei ad Dardanum lib. 1. Inc. Fateor frater, dilectissime.
- Contra Pelagianum et Cœlestium de Gratia Christi et de Peccato Originali ad Albinum Pimanum et Melaniam lib. II. Inc. Quantum de vestra et corporalis et maxime spirituali salute.
- Gesta cum Emerito Donatisto lib. 1. Inc. Gloriosissimo Honorio Augusto XII.
- Contra sermonem Anianorum lib. 1. Inc. Eorum precedenti disputationi.

- De Nuptijs et concupiscentia ad Valerium lib. II. Inc. 1. Novi dilectissime fili Valeri. 2. Sunt militiæ.
- Locationum lib. VII. Inc. Locationes Scripturarum.
- Questionum lib. VII. Inc. Cum Scripturas sanctas.
- De Anima et ejus Origine lib. II. Inc. 1. Ad Renatum sinceritatem tuam erga nos. 2. Ad Petrum. Inc. Domino dilectissimo fratri. Duorum vero novissimorum ad Vicentium Victorem. Inc. Quod mihi ad te scribendum putavi.
- Ad Pullentium de adulterinis Conjugys lib. II. Inc. Prima questio.

  2. Ad ea quæ inscripsit.
- Contra Adversarium et ....... lib. II. Inc. Librum quem misistis Fratres dilectissimi.
- Contra Gaudentium Donatistarum Episcopum lib. II. Inc. Gaudentius Donatistarum Jamugaudensis Episcopus.
- Contra Mendacium lib. 1. Inc. Multa mihi legenda misisti.
- Contra duas Epistolas Pælagianorum lib. IV. Inc. Noveram te quidem fama celeberima predicante.
- Contra Julianum lib. VI. Inc. Comune has tuas, et verba maledica Juliane.
- Ad Laurentium de Fide, Spe et Charitate lib. 1. Inc. Dici non potest dilectissimæ fili Laurenti.
- De Cura pro Mortuis gerenda ad Paulinum Episcopum lib. 1. Inc. Sanctitati tuæ Episcopæ.
- De octo Dulcity Questionibus lib. 1. Inc. Quantum mihi videtur.
- Ad Valentinum et ad eos qui cum illo fuerunt Monachos de Gratia et Libero arbitrio lib. 1. Inc. Propter eos qui Hominis liberum arbitrium.
- Ad quos super de Correctione et Gratia lib. 1. Inc. Lectis literis vestris Valentine.
- Clementis Urbis Romæ Episcopi Recognitionum lib. X. Excepta epistola et prologo ad caput junctis. Inc. 1. Ego Clemens in Urbe Roma natus ex prima ætate pudicitiæ studium gessi. 2. Cum autem dies quæ ad disputandum sermone etc. 3. Interea Petrus galorum cantibus surgens. 4. Profecti Cesarea ut Tripolim pergeremus. 5. Sequenti autem die paulo citius quam solebat. 6. Ubi vero rarescentibus tenebris. 7. Egressi tandem etiam Tripoli. 8. Postea autem die Petrus. 9. Sequenti die Petrus una nobiscum. 10. Autem mane autem exorto Ego Clemens etc.

Expositio in Apocalypsi Johannis Apostoli Sancti Ambrosy Episcopi quæ XVIII libris continetur. Inc. 1. In Lectione revelationis Beati Johannis Apostoli fratres carissimi. 2. Fratres carissimi in candelabro de quo. 3. Modo Fratres carissimi audivimus Beatum Johannem. 4. Et vidi supra dexteram sedentis in Throno librum. 5. Sic tamen cum lectio Divina legeretur. 6. Et vidi alium Angelum ascendentem ab ortu solis. 7. Modo Fratres Carissimi cum Apocalypsi legeretur. 8. Vox de Cœlo imperium est Dei qui cor tangit. q. Quod audivimus Fratres Carissimi in lectione. 10. Modo audivimus Fratres Carissimi. 11. In lectione quæ modo recitata est. 12. In lectione Domini que recitata ad Fratres Carissimi. 13. Sanctus Johannes Fratres Carissimi. 14. Modo cum divina lectio legeretur. 15. In lectione quæ recitata est Fratres. 16. Quoties Babilonia nominari audistis Fratres Carissimi nolite civitatem de lapidibus factam intelligere. 17. In lectione quæ recitata est Fratres Carissimi. 18. Sicut modo audivimus Fratres Carissimi Angelus Domini locutus est ad Beatum Johannem dicens etc.

Comentarium Sancti Hyeronimi de Apocalipsi Johannis Apostoli. Inc. Johannis qui Gratia Dei interpretatur figuram.

Expositio Bedæ Christi famuli super Apocalipsi Johannis Apostoli lib. 3. Excepto Prologo ad caput juncto. 1. Inc. Apocalypsis Jesu Christi quam dedit illi Deus palam facere servis suis. 2. Inc. Et vidi VII Angelos stantes in conspectu Dei. 3. Inc. Et vidi aliud signum.

Tractatus de Psalmo centesimo octuagesimo Ambrosy Mediolanensis Episcopi cujus Prologus incipit. Licet mistica quoque velut tuba increpuerit sono. Liber vero inc. Beati inquit immaculati etc. Beati qui scrutantur etc. Quam pulcher ordo quam plenus doctrinæ.

Tractatus Sancti Ambrosy Mediolani Episcopi in Canticorum lib. V. Excepto prologo ad caput juncto. 1. inc. Osculetur me osculo oris sui, quam optima verba. 2. Vox ebrini mei ecce hic advenit. 3. En lectulum Salomonis luxuria fortes ambiunt 4. Exurge Aquilo et veni Auster. 5. Pulchra es Amica mea suavis et decora.

Tractatus Sanctis Ambrosy de Psalmo LXI in quo infidelitatem et impietatem Maximi Tyrani graviter redarguit, qui ausus est

- Dominum suum Gratianum Imperatorem fraude et dolo premere; quem Imperatorem in Domini Tabernaculo habitare et in morte ejus requiescere diem. Hic liber sic inc. Omnium nostrum indubia consuetudo est.
- Episcopus Ambrosius Mediolanensis sorori suæ Marcellinæ de baculo.....lib. 1. Inc. Solicitam sanctitatem tuam.
- Legatio Aquileiensis Concily ad Imperatores Gratianum Valentinianum et Theodosium. Inc. Imperatoribus clementissimis et Christianis.
- Item Ambrosy ad eosdem. Inc. Imperatoribus clementissimis et Christianissimis.
- Item Alia ejusdem Concily Imperatoribus clementissimis.
- Item Alia ad eosdem. Inc. Et hoc gloriæ vestræ clementissimus Princeps.
- Legatio Ambrosy Episcopi ad Valentinianum Imperatorem. Inc.

  Ambrosius Valentiniano Imperatori.
- Item Alia ad eumdem de contemnendo simulacrorum culturam, cum omnes Homines qui sub ditione Romana reguntur.
- Epistola Ambrosy et aliorum Episcoporum Italiæ ad Theodosium Imperatorem. Beatissimo Imperatori et Clementissimi Principi Ambrosius et Theodosio.
- Item alia ab eisdem Episcopis ad eundem Imperatorem. Beatissimi Imperatori et Clementissimo Principi Theodosio Ambrosius et Ceteri Episcopi Italiæ.
- Item ad eundem Imperatorem relatio Symachi prefecti Urbis ut aram Simulacris permitat restitui. Ubi primus Senatus amplissimus.
- Item Ambrosy ad Valentinianum Imperatorem et Symacum Prefectum Urbis. Beatissimo Principi et Christianissimo Imperatori Valentiniano Augusto Ambrosius Episcopus.
- De human . . . . . relig . . . . . Valentiniani junioris Ambrosius Theodosio Imperatori. Silentium meum rupit. Ubi se excusat jure Maximi Tyrani declinasse presentiam Ambrosius Theodosio Imperatori.
- Item Ambrosy Episcopi ad Theodosium, Ambrosius Theodosio Imperatori.
- Epistola Ambrosy ad Eugenium Imperatorem. Clementissimi Imperatori Eugenio Ambrosius Episcopus.
- Incipit Liber Sancti Ambrosy de obitu Theodosy Imperatoris. Inc. Hoc nobis motus Terrarum gravis.

- Incipit Sancti Ambrosy Episcopi de excessu fratris lib. II. Quorum 1. sic incipit. Deduximus Fratres dilectissimi hostiam meam. Incipit secundus de eadem re in die octavo superiore libello. Ali-
- quid indulsimus desiderio.

  Ambrosius Episcopus. Clericis. plerumque, humanis obrepit mentibus.

  Ambrosius Episcopus Hyreneo. Queris a me cur Dominus Dous

Ambrosius Episcopus Hyreneo. Queris a me cur Dominus Deus manna pluerit.

- Augustini adversus libros Parmeniani Donatistæ lib. III. Hoc opus sic incipit. Multa quidem, et alias adversus Donatistas.
- Item Augustini de bono conjugali. Hic liber sic incipit. In conju.
  gali quippe vinculo hoc de libro retractionum de spiritu et
  littera ad Marcellinum Sancti Augustini prologus ad quem
  scripseram III libr.
- Liber Sancti Augustini ad Marcellinum de spiritu et litera. Hic liber sic incipit. Lectis opusculis quæ nuper elaboravi.
- Sermo Sancti Augustini de Presentia Dei ad Dardanum. Hie liber sic incipit. Fateor me fili dilectissime Dardane.
- Item Sermo Sancti Augustini de Virginitate. Hic liber sic incipit.

  Quantum in Cœlestibus beatitudinem virginitas sancta possideat.
- Incipit liber Augustini de vera Religione. Hic liber sic incipit.

  Cum omnis vitæ bone ac beatæ etc.
- Libri III. Sancti Augustini de Verbo Domini in Evangelistas tres secundum Matheum, Lucam et Johannem. Quod opus in duobus voluminibus scriptum habemus, non dico quod de uno libro divisio facta sit in duo volumina, sed quia eumdem bis scriptum habemus. Scripseramus quidem eum pridem; sed non tam luculenter ut postea. Quorum primus sic incipit. Evangelium audivimus, et in eo Dominum eos arquentem etc.
- De Consensu Evangelistarum lib. IV. Hoc opus sic incipit. Inter omnes Divinas auctoritate quæ sacris literis continentur.
- Liber Ethymologiarum Hysidori Ispalensis Episcopi.
- Libri X Hist. ab Urbe condit. Sed c. XL adhuc desunt Pomposiano Abbati, quos reperire avide anelat.

Lib. primiorum de libris Novi et Veteris Testamenti.

Item Sancti Ysidori de vita ortu et obitu Sanctorum PP., qui in scripturarum laudibus referuntur.

Incipiunt nomina Sanctorum PP. Veteris Testamenti mistice exposita a Sancto Isidoro Spalensi Episcopo. Hic liber sic incipit.

Adam figuram Christi gestavit.

Item nomina Sanctorum de Novo Testamento. Hoc opus sic incipit. Quatuor etc.

Chronica Sancti Isidori Spalensis Episcopi describens Historiarum breviarium ab exordio Mundi usque ad Heracly tempus.

Liber differentiarum Ysidori Spanensis Episcopi.

ltem de distinctionibus IV vitiorum. Hic liber sic incipit. Contra hac tam quatuor Virtutum genera etc.

Item secundus de differentiis verborum. Hic liber incipit. Isidorus Lectori salutem. Plerique veterum sermonum differentias distinguere studuerunt.

Sermo Sancti Isidori contra Arianos. Qui sic incipit. Veni Domine Jesu Christe redemptor etc.

Sermo Sancti Ioannis Os aurei de Psalmo L et Penitentia dd. qui incipit. Ad une vos reliquas vocamus.

Epistola ejusdem ad eos qui dicunt, quare non de medio sublatus est Diabolus. Hic sic incipit. Rursum vobis majesta quam pridem promisi.

In nomine Sanctæ et Individuæ Trinitatis incipiunt. Acta Sancti Methody Episcopi Paterensis de Regnis Regum Gentium, et de novissimis Temporibus certa demonstratio Christiana.

Duo libri Augustini de Genesi, et Manicheos. Hoc opus sic incipit. Si eligerent Manichei quos deciperent.

Item duo libri Sancti Augustini ad Simplicianum. Hoc opus sic incipit. Gratissimam plane atque suavissimam interogationum tuarum dignationem.

Item Augustini ad Dulcicium de 7 Questionibus. Incipit. Quantum mihi videtur fili dilectissime.

Incipit Expositio super Cantica Canticorum Appony. Hic lib. sic incipit. Admirantibus nobis vocem Spiritus Sancti.

Decreta Pontificum . . . . . . . . primi Clementis Papæ usque ad Damasum.

Item Augustini lib. XV de Civitate Dei. X in volumine uno, et V in alio.

Hystoriarum antiquarum XLIV libri Trogi Pompei.

Expositio in Evangelio Mathei, edita nescio a quo Auctore cum Prologo ad caput juncto. Hic liber sic incipit. Cum diligenti studio ac cum sollicita diversis testimonijs Prophetarum Evangelistarum numerum volumus approbare; hoc autem opus tendit usque ad Evangelium quo ait; tunc oblati sunt et Parvuli ut manus eis imponeret, et oraret, et dividitur expositio libri in LXXVI capitula.

Memento prudens Lector quia Solers cura strenuissimi Abbatis Hyeronimi superius dicti omnes pene supra commemoratos libros diligenti sibi exercitio jam scribere fecit. Ideo enim dixi pene, quia quosdam quos Sanctus Augustinus in libro Retractationum commemorat ejus avidæ manus nondum attingere valuerunt. Unde sagax ingenium illius punquam quiescit sedulo rogitando et percunctando ubi habiles sanctorum libri latitent, quatenus ad eorum indaginem pervenire et suo armario addere valeat, ut inter Italicas Pomposiana mire fulgeat Ecclesia. O mira Dei clementia circa suos, quæ sic fidem flagrare facit ut quasi esuriens comedat nec satietur, sitiens ebibat, ampliusque sitiat. Quippe desiderium illius modum in requirendo non reperit ullum sed anhelanter operoseque annititur quo se vivo eximia librorum copia propriam ditet Ecclesiam. Sed quia livor et iniquæ ..... contagium sepe inter felicia secure ac bene gesta rodere solent, non ignoramus futurum fore quosdam superstitiosos et malevolos qui ut sancto loco detrahant, ut optimo Abbati calumniæ . . . . . ingerant procaci cura indagare, cur idem venerabilis Abbas Hieronymus voluit Gentilium Codices fabulasque erroris exactosque Tirranos divinæ inserere veritati paginæque librorum Sanctorum. Quibus respondendum Apostolicis verbis quia in Domo Potentis non solum Vasa aurea et argentea, sed et fictilia sunt . . . . . . . Hoc egit ut pro studio et merito suo habeat unusquisque in quibus oblectetur et proprie exerceat ingenium. Hinc et ispa Veritas ait. In Domo Patris mei mansiones multæ sunt. Credo ut quanto quis hic erit Sanctior tanto illic Beatior. Idem quoque Gentilium commentum librorum, si ad puram intentionem intelligantur. Quid enim aliud sonant quam secularem pompam nihil esse?

Unde Apostolus: scimus quoniam diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Quiescant itaque Argumentosus vero Abbas in Sancto opere, quis bene ceperit usque in finem perseveret, ut libri Posteris profuturi scribantur; et pro futuris temporibus ad memoriam retinendum ibidem subnotentur.

DAREMO ora un saggio delle molte e preziose carte, che un giorno rendevano semprepiù celebre l'Abbazia di Nostra Signora di Pomposa. Trentaquattro di esse almeno precedevano il mille. Eccone alcune: 1.8 Contrattazione fra Onexio, suddiacono della Chiesa di Ravenna, ed Ugone e Berta Clarissima fæmina, di lui moglie. Porta il rogito del Notajo Pietro, e le note Cronologiche: Anno Joan. Pap. II. Hugone regnante. Ind. VI, corrispondenti all'anno 932 dell'Era Cristiana. Questa è la carta più antica, che, a mia notizia, esisteva in detto archivio. — 2.º Giovanni e Maria, di lui sorella, ridotti in extrema rerum omnium inopia, si obbligano pro victu et vestitu di servire per tutto il tempo di loro vita Prete Giovanni. Actum Bononiae. Rog. Constantini Not. anno Hugonis Regis XVI.°, et Lotharji ejus filii, item Regis. Indict. XV. — 3.ª Giudicato, voluto da Imperiale rescritto e proferito dal Giudice Paolo nelle vertenze fra Giovanui, Prete Ravennate, e Giovanni e fratello, petentes mobilia in auro, argento, ære, ferro, et chartas monumentorum, quæ fuerant olim Deusdedit, Præsbiteri, fratris eorum. Actum Ravennæ Rog. .... Anno Benedi. Pap. II. Ottonis. Imp. 1.º Indict. II. — 4.ª Donazione unius Longarii

salinarum in fundo vocato Campocluso, cum utensilibus et edificiis ad faciendum sal, fatta da Leone ad Elisabetta di lui sorella, in favore di Verardo e Cristina, sotto condizione d'essere vestiti e pasciuti, vita natural durante. Actum Rayennæ Rog. Malifre di Not. Anno Dom. Benedi. Pap. Ottonis Imp. XII. Indich. IX. — 5. Donazione d'una pezza di terra, fatta da Pietro, e Petronia sua moglie pro illuminatione animarum suorum, in favore di Martino, Abbate del Monastero di Pomposa. Quest'è il più antico Abbate di detta abbazia, che mi sia noto, e secondo le note cronologiche di questa carta, visse nel 999. — 6.ª Giudicato, proferito dai Vescovi Giovanni ed Ugone, d'ordine della Imperatrice Teofana. Actum foris Civitate Ravennæ in loco voca. Sablonaria post Tribunal Palatii quod olim construi fecit Dom. Otto Imperator. Rog. Joannis nota. Civita. Ravennæ. Anno Domini Joannis Papæ. 5. Indictio III. — 7.º Diploma di Ottone III Imperratore, sollecitato da Guglielmo Amabilis Heremita, in favore del Monastero di Santa Maria di Pomposa. Sig. Dom. Ottonis Cæsaris invictis, cum Monogramate. Heribertus, Cl. Vercellensis, vice Petri ..... Episcopi ..... Datum 2. Kalen. Apr. Anno Dom. Incar. Millesimo primo. Indicti XIV. Anno III. Regni ejus. Actum Ravennæ feliciter Amen. Nella carta n. 1 noi abbiamo veduto chiamarsi una donna coll'aggiunto di chiarissima; qui v'ha un eremita Amabile; altrove \* abbiamo citate carte del secolo XI, nelle quali alcune donne chiamansi ora Belle ed ora Bellissime. Che diranno i nostri lettori della ruvidezza, affibbiata al medio Evo?..... — 8.ª Obbligazione di servire per tutta la vita in conditione Ancillæ, fatta da Dominizia, a Prete Paolo. Actum Ravennæ. Rog. Guidonis. Not. Anno D. Ioan. Pap. VII. Henrici II. Regis. VII. Indict. VI. - 9. Diploma di Enrico II Re, nel quale, dopo d'aver confiscati i beni adducto capite legis Longobar-

<sup>\*</sup> Storia di Novara, illustrata con documenti inediti. Milano, Società Tipografica de' Classici Italiani. Fascicolo 2, p. 19.

dorum, contra Rigexonem Longobardum, sororicida, mosso a pietà, lo pone di nuovo in possesso de' suoi beni. Datum Ravennæ. Henrico Cancellario vice Gherardi Episcopi et Arcicancellarii, Indictio. XII. Henric. XI. XII. \* -10.º Carta di Arnaldo, Arcivescovo di Ravenna, nella quale concede il Porto di Volana e relativo diritto di pesca a Pietro, Abbate di Pomposa, sub censu duorum sturionum ovatorum. Actum Ravennæ. Rog. Honesti Not. An. Benedicti Pap. VI. Henrici Impera. IV. Indictio. I. — 11.2 Donazione di due Corti, colla rispettiva terra, fatta dal Prete Sigifredo, allegando ex nat. sua lege vivere Longobardorum in favore dello Abbate e Monastero di Pomposa. Actum in monast. sancti Salvatoris prope civitatem Taurini. Rog. Secundi Not. Anno Conradi Imp. X. Indictione V. - Abbiamo già veduto nella Storia di Novara, illustrata con documenti inediti il significato delle parole: Corte e Corticella.

Ma invece di semplici estratti, siamo ora abbastanza fortunati da poter offrire al dotto lettore molti preziosi documenti per intiero.

<sup>\*</sup> Questo eurioso documento verrà da noi pubblicato per intiero a suo tempo.

Numeri progressivi.

(I.)

Note cronologiche.

(996.)

In nomine Patris, et Filij et Spiritus Sancti. Anno Deo propitius Pontificatus Domini Gregorius summoque Pontifice, et universalis Papae in apostolica sacratissima Beati Petri Apostoli Domini sede, primo er. . . atque Imp. Domini pijssimo perpetuo Augusto Hotone a Deo coronato, pacifico magno Imperatore Christi Subantore, anno primo, die decimo mense Junius Ind. nona Arimini. Script. ego Leo... Tabellio... Ariminensis rogatus et petitus a Felixi filio quondam Petrus...tus de daudatus et Adelberga Jugalis, et Grigorius filio . . . Felixi . . . venditores et venditore ipsi . . . presente stante et consentiente nobis et dictante me subter manibus nostris propr. signum sanctae cruci fecimus et testes scribere rogavimus Con ... ab die iure obtimo ano legibus proprio et spontanea nostra bona voluntatem nulius penitus cogentem neque compelentem aut suadentem vel vim inferentem set nostrum proprio deliberationis arbitrium vindidisset et vindidit, tradisset et tradidit nobis bonae voluntatis illorum Vobis Musumus filio quondam Johannis et Lisa que Custantina Magniss. Jugalibus emptores Jure directo et hedibus posteris que vestris in perpetuum profuturam posidendum. Idest una petia terrae sationale . . . . cum omnibus . . . . . abentem qui . . . . in fundum . . . . et in loco, qui dicitur Mandriole abente ipsa petia terrae in longo perticas decipodas num. treginta..... da uno caput perticas decipodas num. duodecim, et in alio caput perticas decipodas num. undecim inter fines de ipsa petia terrae sicut supra legitur ubi preanes dignoseitur . . . . . ab uno latere D. Johannis q. Jo. Mariae, ab alio latere possidentes Johannes, et Ursus fil. quondam . . . . . . et a tertio latere Juris monasterio Sancti Erasmi, et a quarto latere . . . . . ipsa petia terrae que . . . . in . . . . . iure designatæ una cum ingressibus egressibus suis .... pertinentibus in territorio Ariminense ..... finibus suis et dixit eosdem de ipsa sumta petia terrae sicut supra legitur quae nobis Vinditor et obvenit per subcessione ereditaria da . . . . entori meo sive de paterna vel de materna sive per qua quis ..... scripturarum semper qualetercumque modis vobis infuturum venditores obseri et obveniset, ut amodo a presente die licentiam, et potestatem abeatis vos infrascripti emptores una cum vestris filijs et heredibus.

In nomine Patris et Filij et Spiritus Sancti. Anno Deo propitio Pontificatus Domini nostri Gregorij sumni Pontificis et universali Papae in Apostolica sacratissima Beati Petri Apostoli Domini sede, secundo, sitq. imp. Dom. primo gg. Augusto Otto a Deo coronato pacifico Magno Imperatore in Italia anno secundo, die quinto Mense Octuber Indict. undecima a ripa Sanctae Marise quae vocatur in Pomposia. Petis a me in Dei nomine Dom. Arardus gratia Dei Comes, ut vobis in Dei nomine Bonizo filio quondam Anizzo tuisque Filijs, et heredibus livellari nomine concedimus, et largimus, atque confirmamus vobis rem iuris meis suprascripto patrono. Idest una petia terrae Casalicello tecta, qui est positus in Comiaclo in regione Sanctae Mariae quae voc. Fermonsa, abente ipsa petia terrae in longitudinem suam pedes undecim et in lato pedes novem. A duobus lateribus pone juris Monast. Sanctae Mariae quae voc. in Pomposia suo a tertio latere plathea publica percorente, atque a quarto latere androna ad Comune, et sibi . . . . . qui decurrit a plathea publica et a sup. seu alio pro..... on accesso et ipso accesso exiente per rito quamque et per terra amdito ac canale da Campo, qui voc. da Coro, cum ingresso, et egresso suo, et cum omnes areas

dom . . . . sicut supra legitur, eas abendum tenendum, possidendum, desensandum, et in omnibus meliorandum in annis avenientibus viginti et novem at renovandum salva sanatione Domini damdam ita sane ut inferatis Dominicae rationibus nobis nostrisque Filijs, et heredibus dare debeatis omnes Marcio Mens. denaro quatuor.... pensionem ut dictum est persolvatis Pro eo quia exinde accepit de manibus tuis Petitore in Manibus Meis Domini. Arardus Comes in presentia Testium qui hic supter subscripturi sunt Calciarij nomine idest argentum solid. quatuor et . . . . quinque solidus anadon, duodecim et non abeatis licentiam vos Colonis de ipsa terra et alium omine, neque Placitum ambulare nisi ante nostra presentia aut nostrisque Filijs, et heredibus, et si eo feceritis sit suprascriptum libellum invalidum. Si quis vero Pars nostra contra os Libello ire temptaverimus antequam finitum tempus sicut supra legitur det Pars Parti sidem servantis ante omnes litis initium aut interpellationem penae nomine auri uncias duas, et post pene solutionis manentem os Libello in suo rubore, quos vero libello uno tinore conscripto Mainfredo in Dei nomine Tabellio et Dativus scribendum rogavimus, et unus alterius nobis pariter iubemus quod consecuti sumus agemus Dominum et vobis massimas gratias.... Sign + manus mea Dom. Arardus Comes, qui et facere ego, et manibus meis fecimus ac omnia suprascripta cui relecta est.

Signum + + manibus nostris Verardo Gener Leo Murgro, et Urto de reveia, et Johannes qui vocatur Dux Doepiscopus Bonizo filio Domizo Riperto filio Maulso, Petrus de Duloia Testibus rogatis a nominis a suprascripta cui relecta est.

Maifredus in Dei nomine Tabellio, et Dativus Scriptor hujus libellum omnibus ut supra legitur post roborationem Testium at tradita complevi et apthenticavi.

| teciam            | testium      | idest |
|-------------------|--------------|-------|
| Verardo           | Gener Leo    | mur   |
| Urso do           |              | a     |
| et Johannes Judex | de episcopus |       |
| Bonizo            | filio Domizo |       |
| Riperto filio     | Maul         | 50    |
| Petrus            | đedulei      |       |

In nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti anno Deo propitio pontificatus Domini Johannis summi Pontificis et huniversalis papae in apostolica sacratiss. beati Petri apostoli Domini sede quinto die tertio decimo mense martij indictione tertia fons civitate Rav. in Vico qui dicitur sablonaria post tribunal palacij quod olim construere jussit domnus hotto Imperator . . . . . . . videntur in futuris . . . . . temporibus memoriter setineri non possunt quapropter necess. est scripturarum vinculo anotari. Igitur dum resideret Domino anuente Johannes archiepiscopus sanctae Placentinae Ecclesiae in generali placito simul cum eo Hugo gracia Dei Episcopus sanctæ hujus edeburgensis ecclesiae Jussione domnæ Theofanae Imperatricis residentes et adstantes cum eis nobiles viri Laudabilesque fama nomina quorum sunt hæc Idest Paulus dativus Petrus dativus Andreas dativus huttilis, Johannis dat. filius q. Johannis Consulis, et alter Johannis dativus calcians pelte Petrus de traversaria et Pauluş et Petrus germani filii sui Paulus de traversaria et Petrus atque; Deus dedit filii sui Johannis dux Johannis consul et pater ejus et Paulus et Petrus germani filii quod Pauli qui vocabatur de traversaria Gerardus de Farnaldo et Farnaldus qui Paulus filius jam dicti Pauli Judicis Petrus consul de cristaduli Gerardus Consul Johannis de guandilo Vitalis filius quosdam Vitalis...... Costantinus de Lozario Johannes de Tenda et Mauricius filius suus Mauricius consul de romano et Paulus Rastaneus Andreas Tabellio Apollinaris Tabellio et Aldo Tabellio et ego Johannes etc. Largiente Tabellio civitatis Ravennae et alij quorum recordari non possum. In eorum jam dictorum presentia reclamaverunt et interpellaverunt dicti germani Paulus et Petrus filij quondam Pauli qui vocabatur de traversaria semel et bis et tercia vice de Johanne qui vocatur de Mariana et de Johanne de Strata et de Gisulfo et Dominico germano suo de omni re integra quam ipsi detinent in fondo scamno et in fondo Lisiniano et in fondo periculo et roveritulo sitis in territorio Lium prope ipsius Lium et prope sanctae Mariae in aqueducto quae res nobis pertinent et nobis contendunt hoc audito apredicto Johanne archiepiscopo et ab Hugone episcopo sacri palatij sunt actis judicibus quae de hoc lex esset et Ipsi Judices dixerunt facite eos vocare per publicum Cancellarium in eodem placito et ita factum est et minime eos habere potuit Itaque jam fati Johannes archiepiscopus et Hugo dixerunt ipsis Judicibus quid res tum eis et de hoc Judices vero dixerunt postquam eos vocare fecistis et ad placitum non venerunt res sum est ut vos istis germanis Paulo et Petro de ipsis rebus investiatis salva querela et ita fecerunt per virgam quam in suis detinebat manibus, hoc autem facto aprenderunt manu Riculfum cancellarium et miserunt in manus jam dictorum germanorum ut cum illis ad eas res pergeret et corporaliter illis exinde investiret deinde miserunt bandum super capita eorum ut nullus sit ausus eis de illa re disvestire sine legali Judicio et qui facere presumpserit siat se compositurum centum mancosos aureos medietatem Camerae Imperatricis et medietatem ipsis germanis eorumque heredibus hoc factum est sub die et mense Indictionem etiam tertia foris Civit. Rav. in loco qui dicitur sablonaria post tribunal palacij quod construere jussit domnus Hotto Imperator.

† Petrus do. Lonante dat. in hac investicione et bandicione interfui etc.

Andreas do. favente dat. In hac investicione ut supr. Int. fui et scripsi.

Filius q. Petri consulis in hac investicione ut supr. Int. fui.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Otto superna favente Clementia Romanorum Imperator Augustus. Omnium Fidelium nostrorum tam presentium, quam futurorum noverit Universitas, quod nos pro Dei Omnipotentis amore animeque nostrae remedio, ac petitione Domni Willelmi Deo amabilis Heremitae Monasterio S. Mariae quod dicitur in Pomposia, nostra Imperiali auctoritate, confirmamus omnia quae illo pertinent in quocumque loco maneat in terris, vineis, silvis, piscarijs, pascuis et caeteris pertinentijs. Statuimus itaque et praecipimus firmiter concedentes, ut nemo ibidem ponatur in Abbatem, nisi quem Heremitae, ibidem Deo militantes eligant communi consilio Fratrum eligitur. Si quis hoc Praeceptum fregerit componat centum libras auri cocti medietatem Camerae nostrae ac medietatem

predictis Fratribus Heremitis. Quod ut verius credatur hanc paginam manu propria roborantes sigillare precepimus.

Signum Domni Ottonis . . . . . . . . . Caesaris invicti.

Heribertus Cancellarius vice Petri Comani Episcopi recognovit. Data XI Kal. Aprilis. Anno Dominicae Incarnationis M. primo Inc. XIV. Anno tertij Ottonis Regni XVII. Imp. V. Actum Ravennae feliciter. Amen.

In Nomine Sanctae et individuae Trinitatis Otto Tertius Servus Apostolorum. Omnium Fidelium nostrorum tam presentium quam et futurorum noverit universitas quod nos a Domno Friderico Sanctae Ravennatis Ecclesiae Archiepiscopo Monasterium Sanctae Mariae in Pomposia per concambium accipientes, e contra donavimus Sanctae Ravennatis Ecclesiae omnia Placita et districtus, et bannum de omni terra Sancti Apollinaris, et de omnibus episcopatibus, sive Comitatibus de quibus Precepta habentur in Sancta Ravennati Ecclesia. Unde Abbatiam Sanctae Mariae in Pomposia ab omni subiectione Archiepiscoporum, sive aliorum excutimus, ut regalis sit nulli Dominantium personae subiecta. Sintque Monachi ejus ab omni secularis servitij infestatione securis qui de suis qualem voluerit Abbatem eligant ab Episcopo Comaclensi consecrandum qui si sibi pro pecunia vel pro aliqua humana potestate molestus esse voluerit, veniat ad Archiepiscopum suum Ravennatem, ab eo benedicendus, et si hoc in isto quod in priori invenerit, ad qualemcumque episcopum desideret causa consecrationis, properet. Si quis hoc preceptum fregerit, componat centum libras auri cocti, medietatem Kamerae nostrae et medietatem predicto Monasterio. Quod ut verum credatur, hanc paginam manu propria roboratam sigillari jussimus.

Signum Domni Ottonis . . . . . . . . . . . . Caesaris invictissimi. Heribertus Cancellarius vice Petri Episcopi recognovit.

Data X Kal. Decembris. Anno Dominicae Incarnationis M. primo Inditione XV Anno tertij.

Ottonis Regni XVII. Imperij V. Actum Ravennae feliciter.

Sigillum plumbeum pendens ex una parte in medio ODDO IMPERATOR ROMANORUM.

Ex alia caput Ottonis cum epigraphe AUREA ROMA.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei. Dilecto in Domino Filio Widoni religioso Presbitero, et Monacho atque coargelico Abbati Venerabilis Monasterij Sanctae ed superexaltatae Dei Genitricis semperque Virginis Mariae Dominae nostrae quod dicitur in Pomposia, tuisque; successoribus Abbatibus, vestraeque almae Congregationi perhenniter in perpetuum. Cum magna nostra Sollicitudinis insistat cura pro universis Dei Ecclesijs, ac pijs Locis vigilandum ne aliqua necessitatis jactura sustineant, sed magis propriae utilitatis stipendia consequantur. Ideo convenit hos pastorali tota mensis aviditate confidentius venerabilium locorum maxime racionabilitatis integritatem procurare et sedule eorum utilitati subsidia illic conferre, ut Deo nostro omnipotenti id quod ejus sancti nominis honore etiam et laude, atque gloria ejus divinae Majestatis ejus venerabilibus nos certum est contulisse Locis. Sitque acceptabilem nobisque ad ejus locupletissimam misericordiam dignum hujusmodi pij operis in sidereis conferatur arcibus retributionem. Igitur quia petistis a nobis quatenus ex nostra largitate nostroque Dono concederemus vestrae Religiositati. In Massecella quae vocatur Materata, et in Massa quae dicitur Caput Bovi terram, et vineam, sicuti modo vos · tenetis ad Jure Beati Petri Apostoli, nec non etiam et ripam Fluminis Alemonis juxta Massa, quae dicitur Prata; extendente ipsa ripa a Bigacciolo usque ad Campo Bedulli, et terram, et vineam juxta muros Civitatis cum Turre umbratica in integrum et Massam integram quae voc. Lacus Sanctus cum omnibus rebus, et pertinentijs suis, cum Plebe et Capellis, ac titulis ipsius vocabulis Sanctae Mariae, et Sancti Petri, Sancti Venantij, cum Piscaria quae voc. Tidini, et Fossa Archipresbyteri, et Piscaria quae voc. Falce, cum loco, qui dicitur Monticello Lacitico cum Ripis Huminis Padi, et Gauri utrisque partibus usque ad Mare, et a loco Conchae Agathae ex una parte usque in Mare, cum loco integro qui dicitur Morinzatica. Inter affines de toto loco, ac territorio Massae quae voc. Lacus sanctus. Ab uno latere fossa Molendini de volta lateroli, descendente in Aquiliolo, et a Fluvio Tribba usque in Holliam, et per Paludem usque mediam Curtam, ultra quam Curbam neque Padum, et ultra Padum usque Gazium Episcopij Sanctae Comacliensis Ecclesiae. Inde in Huyium qui voc. Cesi. Ab alio latere Curlo

descendente in Conca Agastulae, et per ipsam in Gaurum. A tertio latere Palude quae pergit inter Rivum Angeli, et Mazinzatica, usque Monticello, sic et Vedetosa corrente in Padum. A quarto latere Vaculino, et Argere Malo, et Calle de Vinca reto pergente in Laterculum. Insuper concedimus vobis Piscariam integram quae voc. Volana cum Rivo Baderino, et Gavalena Majore ad ipsam Piscariam pertinente, cum Porticellis ex utrisque partibus, sicut olim intraverunt in Mare. Eidem similiter . . . . . cuncta predicta loca cum omnibus suprascriptis integritatibus, ac pertinentiis quantum Sanctae Romanae cui Deo auctore presidemus ac deservimus, pertinere videtur Ecclesiae. Vobis ad tenendum emissa Preceptione concedimus, inclinatis precibus vestris per hujus precepti seriem. Suprascripta cuncta loca, cum omnibus suis integritatibus, et pertinentijs ut supra legitur a presenti XI Indictione vobis, vestrisque successoribus in perpetuum concedimus detinendum. Ita scilicet ut a vobis vestrisque successoribus singulis quibusque annis Pensionis nomine rationibus in Sanctae nostrae Ecclesiae + Tres + argenti solidos dificultate postposita persolvantur. Omnemque qua indigent metr. seu de suprascriptis in dest. Vos sine dubio curante efficiatur, nullaque Pretam ad dandum annue Censum a vobis morem proveniat, sedultra Accionariis Sanctae nostrae Ecclesiae apto tempore persolvatur. Statuentes quippe Apostolica censura ex auctoritate Beati Petri Apostolorum Principis . sub divinis obtestationibus, et anathematis interdictionibus ut nulli unquam nostrorum Successorum Pontificum, vel aliae cuilibet Magnae parveque personae ipsa prenotata loca a Potestate, et dicione vestra, vestrorumque successorum, ac vestri Monasterij transferre, vel alienare quoquo modo liceat. Si quis autem temerario ausu Mayna parvaque persona contra hunc nostrum Privilegium agere presumpserit, sciat se anathemati vinculo esse inotatum, et a Regno Dei alienum, et cum omnibus impijs aeterno incendio ac supplicio condempnatus. At vero qui pio intuitu custos, et observator hujus nostri Privilegij estiterit, gratiam et misericordiam, vitamque aeternam a misericordissimo Deo nostro consequi mereatur in secula seculorum. Amen.

Scriptum per manum Benedicti Regij Notarij, et Scrinij Sanctae Romanae Ecclesiae. In mense Julio. Indictione undecima.

Bene Valete SS.

Datum PR. Nonas Julij per manus Dei Gratia Benedicti Episcopi S. Silvae Cardinalis Ecclesiae, et Bibliothecarij S. Apostolicae Sedis. Anno Deo propitio Pontificatus Domini nostri Benedicti octavi VIII PP. anno secundo. Indictione predicta XI. Mense Julio, die Sexto. SSS.

In nomine Sanctae Trinitatis. Heinricus Rex Invictissimus a Deo coronatus. Quoniam enim justis petionibus Fidelium Rex Regum in perpetuum regnans annuit nosutique, qui ejus misericordia temporalis Regni regimen assecuti sumus non debemus Fidelium nostrorum preces frustrari, sed et eis annuere, et improbis omnibus perniciosisque summa virtutem et nostram Serenitatem resistere. Pluribus enim Fidelibus nostris ut credemur patet Petrum quendam nequissimum Sigezonis quondam de accadeo improbum filium Sororem suam Ravennam scilicet nomine, quae etiam vivens Sigeza vocabatur pro rerum suarum cupiditate occidisse, cum in utero jam vivo Filio et sorocidae nominis infandi incurisse, periculum. Cujus omnes res mobiles, et immobiles seseque moventes in nostram sunt redactae dominium legis suae ipsius Longobardae, scilicet praemonstrante Capitulo, cujus Capituli totum testum in hec Praecepti nostri pagina scribi duximus justissimum. Quicumque propter cupiditatem Patrem seu Matrem Fratrem aut Sororem, vel aliquem Propinquum suum occiderit res interfecti ad alios suos Heredes perveniant. Interfectoris autem Hereditas in Fiscum redigatur. Ipsi vero ordinante Episcopo publica penitentia detur. Pro rebus igitur praefati Sororicidae jam dicti sidelis noster Petrus Tabelio misericordiam nostram flagitans et exaudiri meruit, et quod petijt interveniente Heinrico Clerico nobilissimo, et Cancellario nostro amabili, et fidelissimo impetravit. Ei itaque prelibatas omnes res mobiles et immobiles, seseque moventes, quae predicto Sororicidae antequam hoc infandum Malum perpetraret quocumque modo pertinebant, et perpetrato scelere in nostram potestatem sunt redactae tam intra Civitatem Ravennatem, quam extra in loco Albareto, et alio Albareto sito in Comitatu Faventino in Plebe Sancti Johannis qui voc. Inaziata, vel in Plebe Sancti Stephani quae vocatur in Colloreto vel in alijs omnibus Plebibus vel locis, eo ordine

concedimus ut liceat ei, heredibusque suis eas omnes quo voluerit modo tractare vel vendendo vel donando, vel quidquid voluerit ex eis facendo nullius obstaculo obijciendo. Hoc nempe ideo Majestas nostra decrevit ut Fideles ex detrimento Fidelium remunerentur, et infideles ad nibilum redigantur. Ne igitur hoc nostrum Praeceptum cujuslibet temeritate violetur attendat unusquisque quod Majestas nostra inferius minetur. Nullus itaque Dux Marchio, Comes, Archiepiscopus, Episcopus, et ut generali terdicamus Nulla Persona publica vel privata, Maxima Media vel minima prefatum fidelem nostrum de prelibatis rebus, vel heredes ejus inquietare vel Molestare presumat. Si vero quod absit hujus nostri Precepti quispiam violator extiterit, centum libras auri componat medietatem Kamerae nostrae, et medietatem Fideli nostro, vel heredibus ejus. Quod ut verius credi et diligentius possit ab omnibus custodiri, hanc paginam manu propria roborantes sigilli nostri impressione inferius fecimus insigniri.

Signum Domni Heinrici Regis invictissimi . . . . L. Sigilli †avulti. Heinricus Cancellarius vice Everardi Episcopi, et Archicancellarij recognovit.

Data Anno Dominicae Incarnationis MXIII. Ind. XII. Anno vero Domini Heinrici Regis secundi regnantis XII. Actum Ravennae feliciter. Amen.

Obertus.

(VIII.) (1019.)

In n. Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Anno Deo Propitio Pontificatus Dom. Benedicti summi Pontificis, et Huniversalis Papae in Apostolica sacratissima Beati Petri Sede, quinto. Sitque Imp. Domini Henrico Magno Imperatore in Italia vero anno quarto die vigesimo Mensis Februarij Indict. prima Ravenna.

Harnaldus Servus Servorum Dei divina gratia Archiepiscopus. Petro Venerabili Abbati Monasterij Sanctae Dei Genitricis Virginis Mariae quod vocatur in Pomposia, et pro te tuisque successoribus in eodem Ven. Monastero in Pompo..... Petitioni vestrae quae habentur in subditis, libenter hacquo modamus consensum ob te quia nec

munificentiam deperit, nec percipientibus..... quod datur adquiritur et quoniam sperastis, ut Portum Volanae cum

Piscationibus suis integris, sicut vos ante os dies abuistis, et detinuistis, et nunc a nostra Jure tenere videmini enfiteuticario modo postulasti largiri sicut juste, et rationabiliter a nobis petistis. Vos qui supra Petro Ven. Abb. Mon. Sanctae Dei Genitricis Virginis Mariae qui voc. in Pomposia, et per te tuisque successionibus in eodem Ven. Monast, in perpetuum, pro omnipotentis Dei timore, et Genitricis Domini nostri Jesu Christi amore, et ut participes mereamur fieri orationibus Fratrum ibidem Deo servientium, ut quorum subvenimus necessitatibus, eorum sublevemur a Domino praecibus, quodque ipsa Dei Genetris intercedentes audiad servulos nos comendet proprio Filio, et ut hoc votum impleatur devotius pro nostris solvendis criminibus Missas duodecim per singulos Sacerdotes cantari volumus. Sacerdotes vero qui non fuerint decautent tria Salteria. Die vero nostrae decessionis omnes Fratres generaliter annuam Missam celebrent, et insuper omni Martij Mense dare debeatis Vos, Vestrique Successores nobis Nostrisque Successoribus Storionos duos . . . . . singulis quibusque Idibus Octobribus Sanctae nostrae Rav. Ecclesiae, inferre debeatis, ea vero conditione prefixa, ut supradicta Piscaria cum omnibus suis pertinentijs vestris proprijs expensis seu laboribus, piscare, laborare, defensare Deo . . . . . . . adjutore, nichilque de omni expensa quam inibi feceritis ab Actoribus Sanctae nostrae Rayenn. Ecclesiae in superius affixis jure suo quoquo modo reputari debeatis, nullaque tarditate aut neglectu ad inferenda suprascriptam pens. quamque ad melioratione predictis Piscarijs facere debeatis . . . . . excusatione aut delactacione Actoribus Sanctae nostrae Raven. Ecclesiae persolvere debeatis . . . . presens Praeceptum aut . . . . . Piscaria alicui homini dare vel vendere seu transferre aut in alio Ven. loco relinquere . . . . . leatis per nullum ingenium vel argumentum, sed nec aliquando aversus nostram benefatricem vestram Rav. Ecclesia quidquam contra Justitiam tractare aut agere nisi propria causa sit contigerit per justitiam tantumodo ventilare audeatis, quod si in aliqua ardie . . . . . aut neglectu vel controversia inventa fuerit extra agere de isquae superius ac fiscis condicionibus non solum de oc precepto recadatis, et ne nos neque Successores nostri Vos vestrosque Successores . . . . . . Si quis vero presumserit facere trecentorum decem et octo Sanctorum Patrum anathematis vinculo vulneretur, observatur autem qui extiterit Deum benedictione . . . . . . dundetur, et qui hoc observare noluerit, et presentem paginam aliquo dolo infregere tentaverit compositurum se siad auri obrimili libras centum, et haec pagina in sua firmitate maneat. Quam vero paginam nostrae Praeceptionis Honesto Notario Sanctae nostrae Rav. Ecclesiae scribend. jussi, in qua nos subscripsimus sub die Mense et Indictione suprascripta Prima. Ravennae.

## + Legimus.

(IX.) (1031.)

In nomine Patris et Filij et Spiritus Sancti. Anno Deo propitio Pontificatus Domini Johannis summi Pontificis et universalis Papae in apostolica sacratissima Beati Petri sede septimo. Sitque imperante Domino Chonrado in Italia anno quinto die vigesimo nono mensis Madii Indictione quarta decima in loco qui dicitur Tamara. Dominae sanctae et inluminatrici Angelorum et Hominum Reginae Beatae Virgini Mariae cujus Monasterium fundatum est Insula quae vocatur Pomposa. GEBEARDUS servus servorum Dei Divina Gratia Archiepiscopus sanctae Catholicae Ravennatis Ecclesiae oblator exiguus. Cum summa divinitatis potentia in sacra regiminis Arce non meritorum gratia, sed inefabilis suae pietatis arbitrio pro multorum obtutibus nos locare dignatus est. Illud nos ambire cotidie amonet quod ad perennem capessendam indulgentiae censuram pertinet, et potissimum, et fore dignoscitur unde et beatissimorum sanctorum, et maxime intemeratae Virginis Mariae necessitudo me adire compellit suffragia utque propriis viribus ad tantam sarcinam presecendam nequaquam existimo idoneus Deo prece placentium ejusque matris oraculo sustenter si non in omnibus in quibusdam tamen presulatus offitio dignitati in vitae meae moribus valeam adequare. Igitur ego Gebeardus humilis atque peccator sanctae chatolicae Ravennatis Ecclesiae Archiepiscopus una cum ordinariis Clericis sanctae Ravennatis Ecclesiae nec non consensu Episcoporum confratrum meorum in tuo Caenobio beatissimae Theotocos Virgo Maria in quo Wido Presbiter et Monachus atque Abbas preesse videtur modis omnibus fore vidi constituere atque confirmare anteriora praecepta, et insuper omnia quae in illis releguntur, idest Ecclesiam S. Petri Apostoli cum Curte sua integra quae vocatur Ostulatus . . . . . dicta Ecclesia edificata esse videtur cum

omnibus suis pertinentijs sieuti in anteriore tempore ceptum relegitur. Verum etiam confirmamus in tuo sancto ac venerabili Momasterio Curtem integram quae vocatur Montesoni cum fundis, et redditibus suis, ut insuper ..... infra ipsa latera continentur, quae in anteriora tua praecepta reluntur, nec non Monasteria, quorum hec sunt nomina videlicet S. Stephani, qui voc. Majoris, atque S. Stephani qui voc. junioris, ac Monasterij S. Zachariae, cum omnibus ad eum pertinentibus sicut in ..... a nobis nostrisque successoribus in tuo sancto ac venerabili Monasterio beatiss. Virgo Maria largita sunt ..... quoquo modo concess. et omnia quae in illis a me ..... praeceptis releguntur, quae hic nominatim non dicimus conservamus et ..... ac venerabili Monasterio beatiss. Virgo quod est situm subtus qui vocatur Pomposa idest Mausum annum in terra quae exposita in fundo qui vocatur Doninis fillo habentem in se turnaturas septuaginta juxta terram quae cum de jure Maifredi filius quondam Ubaldi cum terris .... seu .... vel cum omnibus sibi pertinentibus constitutis territorio Faventiae plebe S. Andreae qui vocatur in Panigale simulque donamus et in perpetuum confirmamus in tuo jure dicto Monasterio idest in integrum terros et vineas turnaturas viginti quae exposita inter Villam quae voc. Bo ..... intra fines ejus, ab uno latere Juris Ugonis qui voc. de Aqua belli, ab alio latere Juris Heredes quibusdam Teuzonis de Mareda atque a duobus alijs lateribus Juris sanctae nostrae Ravennatis Ecclesiae. Imo etiam et de terra turnaturiam unam positam in loco qui dicitur Braide juxta fluvium qui vocatur Alimonem cum ripa ejus, et cum omnibus ad prefatam turnaturiam et ripam pertinentibus, positam in loco ubi ex alia pacte fluminis ..... sanctum Monasterium terram et aliam ripam fluminis jure proprietatis habere videtur quae igitur omnia memorata loca sub tali videlicet ratione . . . . atque confirmamus tibi pro remedio animae meae meorumque successorum, et pro te in tuo venerabile Monasterio S. Mariae quae voc. Pomposa Wido carissime Pater quatenus ut tu et tui successores et confratres qui ibi sunt, vel qui per tempora ibidem ordinati fuerint orationes quae in tuo anteriore praecepto quod a nobis in tuo prefato Monasterio concessum est releguntur adimplere ac facere debeatis et quae ...... idest Bizantium unum in Festivitate S. Apolenaris nobis nostrisque successoribus, vel sanctae nostrae Ravennati

ea quae ex tuis proprijs muneribus alimenta tua sibi deservientium regularium Monachorum pereniter tribuimus possidenda. Quamobrem enixa prece deposco ut mihi tuo inutili famulo licet immerito, attamen qui pro summo desiderio cordis prelibata munuscula amoris studio tibi confirmare atque donare disposui veri Luminis Mater, quatenus digneris obsecrationibus obtinere apud filium tuum, ut abolitis meorum scelerum vinculis eternae Vitae participem efficias. Quam Preceptionis ab voluntariae nostrae confirmationis, et donationis paginam Gerardo Not. Sanctae nostrae Ravennatis Ecclesiae scribendam jubentes precepimus. Et ut verius credatur subtus manu propria ut perpetualiter . . . . . . . mandavimus roborandam sub die Mense etc.

Ego Gebeardus Dei Gratia Archiepiscopus hoc praeceptum fieri jussi et subscripsi . . . . . . Ego Hugo Parmensium Episcopus huic decreto consensi et subscripsi. † Ego Sigefredus Dei nutu Regiensis Episcopus huic decreto consensi et subscripsi.

Ego Tuo Placentinus Episcopus huic decreto consensi et subscripsi. †
Ego Hubertus Saxenatis Episcopus huic decreto consensi et subscripsi. Ego Adalfredus Bononiensis Episcopus huic decreto consensit.

Ego Rolandus Gratia Dei Episcopus Sanctae Ferrariensis Ecclesiae huic praecepto ac confirmationi et donationi consensi et

subscripsi. + Ego Petrus Sanctae Comaclensis Ecclesiae Episcopus huic decreto consensi et subscripsi.

Particular.

Ego Johannes Gratia Dei Sanctae Cesenatensis Ecclesiae Episcopus huic perpetuae confirmationi seu donationi consensi et subscripsi. Ego Johannes Gratia Dei Sanctae Ficoclensis Ecclesiae Episcopus huic perpetuali confirmationi et donationi consentiens subscripsi. Ego Lambertus Sancti Apolenaris Abbas huic decreto consensi et subscripsi.

Ego Gisalbertus Sanctae Ravennatis Ecclesiae Archipresbiter huic decreto consensi et subscripsi. Ego Donizo Sanctae Mariae in Cosmedia Abbas huic decreto consensi et subscripsi.

Ego Adam Aschipresbiter Sanctae Ravennatis Ecclesiae huic perpetuali confirmationi atque donationi consensi et subscripsi. † Ego Ravennus Cardinalis presbiter Sanctae Ravennatis Ecclesiae huic decreto interfui et subscripsi.

Ego Deus dedit Sancti Johannis Evangeliste huic decreto consensi et subscripsi. + Ego Bonizo Abbas Sancti Severi huic decreto consensi et subscripsi.

$$(X.)$$
 (1037.)

Pax. Benedictus episcopus servus servorum Dei. Widoni Abbati Monasterij sanctae Dei Genitricis Mariae Dominae nostrae qui primus in Insula quae dicitur Pomposia successoribusque tuis in perpetuum. Quoniam semper sunt concedenda quae rationabilibus congruunt desiderijs oportet et devotio Conditoris pro conservationis in Privilegijs prestandis oraculis minime denegetur, Igitur quia postulavit tua sanctitas curvatis genibus nostram piam voluntatem, quatenus prephatum Monasterium sanctae Dei Genitricis Mariae Dominae nostrae in Insula Pomposia raun. Privilegio Apostolicae sedis roboraremus, ne id videlicet alicui hominum praetor Do. et Regi subjugatum. Per illam itaque auctoritatem quam Christus Dominus noster Beato Petro Apostolorum Principem, et sanctae Ecclesiae Rectoribus concessit constituimus, et ordinamus, ut numquam locus ipse, aut res ad ipsum pertinentes preter Deo, et Regi alicui submittatur . . . . nullusque Mortalium preter Regiae Potestatis culmen in prephato Monastero aut in Cortibus, vel Corticellis, sive in Plebibus, aut in Cellis, seu in Villis, aquis, aquarumque decursibus, Rivis,

Pasquis, silvis, piscationibus, Paludibus, omnibusque rebus mobilibus et imobilibus ad ipsum pertinentibus, nec non in servis Dei, aut in Famulis utriusque sexus sicut etiam in liberis super . . . . . ejusdem Monasterij residentibus aliquam ordinationem vel auctoritatem, sive potestatem, aut jurisdictionem teneat, vel conversationem Monachorum impedire, seu Molestare aut quovis modo alienare, aut fodrum vel paratas, seu aliquas publicas functionis exigere vel requirere audeat. Item a potestate Archiepiscoporum quam ab omnium . . . . . regali tantumodo Deo, vel imperiali submissum ditioni vel defensioni. Nec non et confirmamus vobis Piscariam que bolana cum suis pertinentijs, si quis autem, quod minime optamus inobediens et contemptor hujus nostri Privilegij in toto, vel in parte repertus fuerit, vel occasione cujuslivet personae temerare presumpserit, nisi penituerit, Maledictione a Patre et Filio, et Spiritu Sancto con..... atus sit Diabolo ejusque socijs atrocissimis penis, et eterno incendio deputatus, nec resurectione electorum futura dignus inveniatur, et a communione, et Sanctae Matris Ecclesiae sinu, et a consortio Sanctorum sit alienus. Scriptum per manus Stephani Primi scrinij Sanctae Apostolicae Sedis in Mense Juleo, et Ind. quinta.

## + Bene Valete.

In nomine Patris et Filij et Spiritus Sancti. Anno Deo propitio Pontificatus Domni Benedicti Summi Pontificis, ed huniversalis Papae in Apostolica sacratissima Beati Petri sede octavo die trigesima Mensis Aprilis per indictionem octavam. Ferrariae. Gebehardus servus servorum Dei Divina Archiepiscopus Sanctae Catholicae Ravennatis Ecclesiae Oblator exiguus. Cum summae Divinitatis potentia in sacra regiminis Arce non meritorum gratia sed inefabilis suae pietatis arbitrio pro multorum obtutibus nos locare dignatus est, illud nos ambire cotidie ammonet quod ad perhenem capessendam indulgentiae censuram pertinere potissimum fore dignoscitur. Unde et Beatissimorum Sanctorum, et maxime intemeratae Virginis Mariae necessitudo me adire compellit suffragia, utque proprijs viribus ad tantam sarcinam perferendam nequaquam existo idoneus, Deo prece placentium ejusque Matris oraculo sustenter si non in omnibus, in quibusdam tamen

Presulatus offitio dignitatem vitae meae moribus valeam adequare. Igitur ego Gebehardus umilis atque peccator Sanctae Catholicae Ravennatis Ecclesiae Archiepiscopus una cum ordinarijs Clericis Sanctae nostrae Raven. Ecclesiae nec non cum consensu Episcoporum Confratrum meorum, in tuo Cenobio beatissimae Theotos Virginis Mariae, in quo Guido Presbiter atque Abbas preesse videtur modis omnibus praevidi constituere atque confirmare anteriora Precepta, et insuper quae in illis releguntur. Idest Ecclesiam S. Petri Apostoli cum Curte sua integra quae vocatur Ustulatus a cum omnibus suis pertinentijs, sicut in anterioribus Preceptis relegitur. Similiter Confirmamus in suprascripto Monasterio Curtem integram quae vocatur Montesonis cum Fundis et apendicibus suis. Nec non Monasteria quorum haec sunt nomina, videlicet Sancti Stephani, quod vocatur Majoris, et Sancti Barbatiani, et Sancti Zachariae, atque Sancti Stephani, quod vocatur Junioris, et Monasterium S. Mariae quod vocatur Scenodochium cum omnibus rebus et pertinentijs suis. Etiam confirmamus tibi suprascripto Guidoni, et post te in prelibato sancto, ac Venerabili Monasterio tuisque successoribus in perpetuum, omnes cartas enfiteoseos, quae a nostris Clericis eidem Monasterio factae sunt et insuper concedimus, et confirmamus in supradicto Monasterio, idest Mansum unum integrum qui vocatur de Casale, quem usque modo usi fuerunt a Jure nostra Teudesia constitutum Territorio Ariminensi Plebe Sancti Savini intra fines. Ab uno latere strata publica. Ab alio latere possidet Comes Ariminensis, seu a tertio latere Vicus qui vocatur Tennise, atque a quarto latere Juris sanctae nostrae Raven. Ecclesiae. Insuper confirmamus in perpetuum eidem praenominato Monasterio omnes res et pertinentias vincatas quantascumque habetis vel detinetis per quemcumque modum vel titulum, scilicet Mansiones, terras, vineas silvas Paludes, vel Piscarias a nostra Ecclesiae vel a Monasterij eidem nostrae Ecclesiae subiectis. Quae igitur omnia memorata loca vel sicut superius leguntur, sub tali videlicet ratione concedimus atque confirmamus tibi tuisque successoribus pro remedio animae meae meorumque successorum. Quatenus ut tu, et tui successores, et Confratres qui ibi sunt, vel qui post tempora ibidem ordinati fuerint Orationes quae in tuo anteriore Praecepto quod a nobis in tuo praefato Monasterio concessum est releguntur adim plere et facere debeatis, et pro omnibus rebus, et pertinentijs quas vos vestraque praesata Ecclesia detinere videmini a Jure Sanctae nostrae

· Ray. Ecclesiae Pensionem persolvere debeatis nostris nostrisque Successoribus, vel sanctae nostrae Ecclesiae actoribus in festivitate sancti Apolenaris viginti solidos de Veneticorum denarijs. Si quis vero tam nostri successores, quam quevis major aut minor Persona contra hujus nostrae Donationis, atque confirmationes Praeceptum alienaverit, vel munitiones innovaverit, Nisi resipiscat, et emendet. Suscipiat indisolubile anathematis vinculum trecentorum et dacem es octo Sanctorum Patrum Niceni Concilij, atque cum Juda Schariothis Jesu Christi Domini nostri Traditoris compar existat, et cum antiquo oste condamnetur, Diabolo, et Abitaculo Justorum privetur eterno, et nullo modo in memoria veniat apud Deum. His qui a tuo Ven. Templo haec omnia quae a Me .....bus confirmata atque donata sunt beata Virgo, alienare, aut suripere ut supra discimus atenptaverint ea quae ex tuis proprijs muneribus alimenta tua tibi deservientium regulariam Monachorum pareniter tribuimus possidenda Quamobrem ex enixa prece deposco ut mihi tuo inutili famulo licet immerito attamen qui pro summo desiderio cordis prelibata munuscula amoris studio tibi confirmare, atque donare disposui Veri luminis Mater, quatenus digneris obsecrationibus obtinere apud Filium tuum ut abolitis meorum scelerum vinculis eternae vitae participem efficias. Quam Praeceptionis ac voluntariae nostrae confirmationis, et donationis paginam Gerardae Not. Sanctae nostrae Ray. Ecclesiae scribendam jubentes praecepimus. Et ut verias credatur subtus manu propria ut perpetua..... roborandam Mandavimus sub die, Mense et Indict. suprascripta octava Ferrariae. + Ego Gebeardus Dei Gratia Archiepiscopus hoc praeceptum sieri jussi et subscripsi. Ego Hugo Parmensis Episcopus SSi.

Ego Tuo Placentinus Episcopus SSi.

Ego Sigefredus Dei nutu Regensis Episcopus SSi.

Ego Adalfredus Bononiensis Episcopus SSi.

+ Ego Ubertus Cexenatis Episcopus SSi.

Ego Johannes gratia Dei Comaclensis Episcopus in hoc Praecepto SSi. Ego Rolandus gratia Dei Sanctae Ferrariensis Ecclesiae Episcopus SSi.

Ego Lambertus Abbas in hoc Praecepto SSi.

Ego Bonizo Abbas S. Severi in hoc Praecepto laudans SSi.

Ego Deus dedit Sanctae Ravennatis Ecclesiae Diaconus hoc Prae ceptum laudans SSi.

Ego Giselbertus Sanctae Ravennatis Ecclesiae Archipresbiter in hoc Praeceptum laudans SSi.

Ego Adam Presbiter Sanctae Ravennate Ecclesiae consensi et SSi. Ego Ravennius Cardinalis Presbiter in hoc Praecèpto SSi.

Ego Vitalis Subdiaconus et Cantor Sanctae Ravenn. Ecclesiae in hoc Praeceptum laudans SSi.

Ego Deus dedit Abbas Sancti Johannis Evangelistae in hoc Praeceptum. SSi.

Ego Apolonius S. Mariae in Cosmedi Abbas in hoc Decreto SSi.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Heinricus divina Clementia Romanorum Imperator Augustus. Si circa Sanctorum loca Beneficia condigna impendimus hac nostram Imperialem Majestatem concedere credimus, insuper et aeterna premia nos inde adipsci confidimus. Quapropter omnium Christi nostrorumque Fidelium Universitatem scire volumus, qualiter nos per interventum dilectissimae Conjugis Agnetis, et Herimani Coloniensis Archiepiscopi, nostri scilicet Archicancellarij, et Henrici dilecti Cancellarij, Caeterorumque familiarum nostrorum, Abbatiam Sanctae Mariae in Pomposia de antecessore nostro Imperatore Ottone a Frederico Ravennatis Ecclesiae Archiepiscopo, justa utriusque Placitum ad Imperialis subiectionem proprietatis concambiatam, Ac postea ab Henrico nostro altero antecessore coroboratam, et ab Ugone Marchione magnifice ditatam, et in nos successione Imperij a legali jure hereditatam, et ad nostrae dominationis manus receptam, cum omnibus suis pertinentijs, quidquid videlicet predicta Abbatia per aliquod Munimen Cartarum, vel traditionum detinet, vel eidem pertinet ab Ecclesia Romana, et Ravennate, aut ab aliqua alia, seu etiam quidquid jure proprietatis detinet, aut aquirere in futuro potuerit, idest totam Insulam integram. A primo latere Pado percurrente in Mare secundo latere Litus Maris, tertio latere Gauro, et Piscariam, quae vocatur Volana, cum Portu integro a Rivo Badaldino usque in Mare et Massam quae dicitur Lacus Sanctus cum Piscaria, quae vocatur Tidini a primo latere Fundo qui vocatur grecole, et Fundo qui vocatur Corna cervina, et fluvio qui voc. Cisi, et Canale qui voc. Curlo. A secundo Valle, que vocatur Farulle, et fluvio qui vocatur

Conca Agathae descendente in Gaurum. A tertio latere ipso Gauro. A quarto vero Pado percurrente. Insuper curtem aliam quae vocatur Baoria, et Curtem aliam quae vocatur ultra Canale, cum omnibus ad Monasterium Sanctae Mariae in Xenodochio pertinentibus, et cum omnibus quae predictae Abbatiae Ugo Marchio filius Uberti. dedit. Quidquid etiam habet, aut aquirere potest infra Padum, et Attesim sluvium vel infra Padum, et Sandalum, et quantacumque in Apostolicae sedis Privilegio releguntur. Verum alia queque habet, aut aquirere potest in Civitate Ravenna, et infra totum Comitatum Comacliensem, et Gavellensem, et Ferrariensem, et Bononiensem, et Mutinensem, et Corneliensem, et Faventinum, et Liviensem, et Pupiliensem, et Cesenatem, et Monte feretranum, et Ariminensem. et Pensauriensem, et Fanensem, et Urbinatem, et Castellanum, et Perusinum, et in omnibus quoque locis, cum Areis, aedificijs Castris, Capellis, Silvis, Pratis, pascuis, salictis, Olivetis, Vineis, Montibus, Planitiebus, aquis, aquarum decursibus, Piscationibus Venationibus, Salinis, et cum omni utilitate, quae vel nominari, vel scribi possit. Ab omni subjectione Archiepiscoporum excutimus, ut regalis in perpetuum sit, nullis Dominationum Personis subjecta. Sint Monachi ejus ab omni secularis servitij infestatione securi, et ab omni angaria cum suis hominibus, remoti. Qui de suis qualem voluerint Abbatem eligant ab Episcopo Comacliensi consecrandum. Qui si sibi pro pecunia vel aliqua humana potestate molestus esse voluerit veniat ad Archiepiscopus Rayennatem ab eo benedicendus; et si hoc in isto, quod in primo invenerit, ad qualemcumque Episcopum voluerit causa consecrationis properet. Si quis autem hoc Praeceptum fregerit, componat ducentas libras auri cocti, medietatem Camerae nostrae, et medietatem prelibato Monasterio. Quod ut verius credatur, hanc Imperialem paginam manu propria roborata sigillari jussimus.

Signum Domini Henrici secundi . . . . . . . Romanorum invictiss. Imperatoris Augusti.

Locus Sig. + Avulsi +.

R +

Henricus Cancellarius vice Herimanni Archicancellarij recognovi. Data V. Id. Aprilis. Anno Dominicae Incarnationis MXLVII. Ind. XV. Anno autem Domini Heinrici tertij ordinationis ejus XVIII Regnantis quidem VIII. Secundi Imperantis primo. Actum Ravennae in Dei nomine feliciter. Amen.

Leo Fpiscopus servus servorum Dei. Gloriosae Virginis Perpetuae Beatae Mariaesitae in Insula Pomposiae, et per eam dilecto in Domino Jesu Filio Mainardo Venerabili Abbati tuisque successoribus juste intrantibus in perpetuum. Regina Caelorum Dei Genitrix super Choros Angelorum exaltata ut a nobis pia exaltetur devotione nostra in quantum potest provide debet sollertia. Scilicet in locis nomini suo dicatis augendo beneficium quo sui speciales Famuli commodius sibi possint exibere servitium. Qua propter te Venerabile Fili, quem tibi fideliter videmus subesse in prefató Monasterio ei famulantibus Monachis volumus nostro adjutorio bene praeesse ut tu ipse moraliter sicut oportet vivas debitum dantes consilium, et bona quae vel aliunde vel praecipue a sede Romana tua tenet Ecclesia, vel aquiret in perpetuum confirmantes tibi per hoc Sanctae Apostolicae auctoritatis Privilegium: Igitur petistis a nobis quatenus ex nostra largitate, nostroque dono concederemus vestrae Religiositati Massacellam integram quae voc. Materaria, et Massam que masculi integram et Fundum integram qui voc. Casale publico, et Massam quae voc. Nepoti in Massa quae voc. Caput bovis, terra et vinea sicuti modo Vos habetis, et tenetis jure Beati PETRI Apostoli. Nec non, et Ripam tluminis Alemonis ex utrisque partibus juxta Massam quae voc. Prata extendente ipsa Ripa a Bigaziolo usque ad Campum Bedulli, et terra, et vinea juxta muros Civitatis Ravennae cum terra vineatica in integram a Posterula Augusti usque ad Portam Taurenensem et Ortum unum integram in loco Pontis calciati in Regione S. Andreae a duobus lateribus jure ipsius Sancti, a reliquis duobus via publica. Et Lacus qui voc. sanctus cum omnibus rebus et pertinentijs suis, cum Plebe, et Capella, ac titulo ipsius vocabulo Sanctae Mariae, et S. Martini, Sancti Petri, Sanctique Venantij. Cum Piscaria quae voc. Tidini, et Fossa Archipresbiteri, et Piscaria quae voc. Falce, cum loco qui voc. Monticello Lauijco, cum Ripis fluminis Padi, et Gauri ex utrisque partibus usque ad Mare, et a loco Concae Agathae ex una parte usque in Mare cum loco interquod dicitur Mazinzatica intra fines ds. toto loco ac Territo Massae quae voc. Lacus sanctus. Ab uno latere Fossa Molendini de Volta Latercli descendente in Aqualiolo, et a Fluvio Tribta usque in Elliam, et per Paludem usque

Mediam Curtam, ultraque Curtam usque Padum, et ultra Padum usque ad Gazium Episcopij Sanctae Comiaclensis Ecclesiae inde usque ad Fluvium qui voc. Cesi. Ab alio latere Curlo descendente in Concam Agathulae, et per ipsam in Gaurum. A tertio latere Palude quae pergit inter rivum Angeli, et Masini usque Monticellos, et Vederarasa currente in Padum. A quarto latere Vaculino et Argere Malo, et Calle de Vincareto pergente in la ..... lum. Insuper concedimus vobis Piscariam integram quae voc. Volana cum rivo Badarino, et Gavelenam ..... ad ipsam Piscariam pertinentem, cum Porticellis ex utrisque partibus sicut olim intraverunt in Mare eidem similiter pertinentibus. Cuncta praedicta loca cum omnibus suis integritatibus, ac pertinentijs quantum Sanctae Romanae, cui Deo auctore praesidemus ac deservimus pertinere videt Ecclesiae, vobis ad tenendum emissa Praeceptione concedere debemus, inclinati precibus vestris cuncta praefata loca, vel quaecumque modo habetis, ac tenetis cum omnibu's suis integritatibus, et pertinentijs ut supra legitur, et insuper nostro Dono, et benignitate si aliquid amodo in futuram de pertinentijs Sanctae Romanae Ecclesiae aquirere poteritis circa vos in toto Exarcatu Rayennae licentia nostra, nostrorumque successorum canonice intrantium tibi, tuisque successoribus regolarem vitam ducentibus Monachisque religiose viventibus perpetualiter concedimus habendam, et detinendum. Ita sane ut a Te, tuisque successoribus singulis quibusque annis Pensionis nomine Sanctae nostrae Ecclesiae Romanae Tres argenti solidi difficultate posposita persolvantur Actionarijs. Praeterea amore ejusdem intemeratae Genitricis Dei, tuique dilecte in Domino Fili constituimus, et concedimus per illam autoritatem quam Christus Deus noster beato Petro Apostolorum Principi, suaeque Ecclesiae Rectoribus, concessit, ut nunquam locus ipse aut Res ad ipsum pertinentes alicui submitantur Personae nisi Apostolicae tuitioni, et Regiae ditioni Nullusque Mortálium preter Imperialis Potestatis Culmen in praefato Monasterio aut in Curtibus vel Castellis, sive in Plebibus, aut Cellis, seu Villis, vel omnibus rebus mobilibus, et immobilibus ipsi pertinentibus; nec non in servis Dei, aut in Famulis utriusque sexus, sive etiam in liberis super terras ejusdem Monasterij residentibus aliquam ordinationem aut jurisdictionem, vel potestatem tenere, aut conversationem Monachorum impedire, seu molestiam inferre praesumat, vel in aliquibus locis ipsius, districtum

seu Placitum tenere, aut res Monasterij invadere, vel quovis modo alienare, aut fodrum, vel paratos, seu aliquas publicas functiones exigere audeat Ipsius quoque Proprietatem Monasterij tam a Potestate Archiepiscoporum, quam omnium Mortalium preter Regiae sublimitatis Arcem inrevocabiliter subtrhaimus, et liberum esse censemus, salva inibi auctoritate Apostolica, et Prime sedis invocata si necesse fuerit audientia. In acquirentis autem Bonis Sancti Petri haec serventur conditio, ut prius res ipsa, et qualitas, et quantitas Rei nobis, aut nostris successoribus intimetur, et tunc licentia, precepto, et consilio a Romana sede accepto addita justa Pensione a te suscipiatur. Hoc quidem modo proprietas terrarum vel agrorum Sancto Petro remanebit, et bono eorum usu nos amodo fruemini. Violatorem igitur hujus sacri Privilegij, nisi resipuerit, et ad condignam satisfactionem venerit Apostolicum Anathema condemnet, Conservatorem vero Domnae nostrae Beatae MARIAE intercessio gloriosa laetificet.

Hoc Privilegium factum est sub Mille L. tercio. Ind. VI.

Dat. XV. KI. Aprl. Per manus Friderici Sanctae Romanae Sedis

Bibliothecarij, et Cancellarij vice Domni Herimani Archicancellarij, et Coloniensis Archiepiscopi.

Anno Domni LEONIS NONI Papae IIII. Ind. VI.

Extra Obertugi. Deest Plumbum.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis Heinricus divina favente Clementia Rex. Si circa Sanctorum loca beneficia condigna impendimus, hoc nos regalem Majestatem sic concedere credimus, insuper et eterna premia nos inde adipsci confidimus. Quapropter omnium Christi nostrorumque Fidelium Universitatem scire volumus qualit... nos per interventum dilectissimi nobis Annonis Coloniensis Archiepiscopi, nec non caeterorum Familiarium nostrorum Abbatiam Sanctae Mariae in Pomposia de Antecessore nostro Ottone a Friderico Ravennatis Ecclesiae Archiepiscopo juxta utriusque Placitum ad regalis subiectionem proprietatis concambiatam, ac postea ab Heinrico nostro altero Predecessore corroboratem, et ab Hugone Marchione magnifice ditatam, et in successione Regni, et legali jure hereditatam, et ad nostrae dominationis manus receptam,

cum omnibus suis pertinentijs. Quidquid videlicet praedicta Abbacia per aliquod Manimentum cartarum, vel traditionum retinet vel eidem pertinet ab Ecclesia Romana et Ravennate, aut ab aliqua alia seu etiam quidquid jure proprietatis detinet, aut aquirere in futuro potuerit. Idest totam Insulam integram, a primo latere Pado percurrente in Mare secundo latere litus Maris. Tertio latere Gauro. et Piscaria quae vocatur Volanae, cum Portu integro, a Rivo Badarino usque in Mare, et Massam quae dicitur Lacus sanctus cum Piscaria quae vocatur Tidini. A primo latere Fundo qui dicitur Bretole, et Fundo qui dicitur Colbea cervina, et Fluvius qui dicitur Cesi, et Canale qui dicitur Curlo. A secundo Valle quae dicitur Favellae et Fluvio, qui vocatur Concaagathae descendente in Gaurum. A tertio latere ipso Gauro. A quarto Pado percurrente. Insuper Curtem unam integram, quae vocatur Hustulatus, cum Plebe sua, et alia quae dicitur Baoria, et Curte alia quae vocatur Ultra Canale, cum omnibns ad Monasterium Sanctae Mariae in Xenodochio pertinentibus, et cum omnibus quae predictae Abbatiae Hugo Marchio silius Uberti dedit. Quidquid etiam habet, aut aquirere potem infra Padum et Atesim fluvium vel infra Padum, et Sandalem, et quantacumque in Apostolicae sedis Privilegio releguntur. Rerum etiam queque habet, aut aquirere potest in Civitate Ravenna, in Comitatu Comacliensi, Gavellense, et Ferrariense, Bononiense, et Mutinense, et Corneliense, et Faventino, et Liviense, et Pupiliense, Cesenate, et in ceteris, prope, vel longe jacentibus Comitatibus, cum omni utilitate quae vel nominari, vel scribi potest. Ab omni subjectione Archiepiscoporum excutimus, ut Regalis in perpetuum sit, nulli Dominantium Personae subiecta. Sintque Monachi ejus ab omni secularis servitij infestatione securi, et ab omni angaria, cum suis hominibus remoti. Qui de suis qualem voluerint Abbatem eligant ab Episcopo Comacliensi consecrandum. Qui si sibi pro pecunia, vel aliqua potestate molestus esse voluerint, veniat ad Archiepiscopum Ravennatem ab eo benedicendus, et si in hoc istud quod in Primo invenerit ad quemcumque Episcopum voluerit causa consecrationis properet. Si quis autem hoc Preceptum infregerit, componat ducentas libras auri cocti, Medietatem Kamerae nostrae, et medietatem prelibato Monasterio. Quod ut verius credatur hanc Regalem Paginam manu propria roboratam, sigillari jussimus.

Signum Domni Heinrici ...... quarti Regis Locus †
Sigilli avulsi.

Gebehardus Cancellarius vice Sigefridi Archicancellarij recognovi.

Data IV. Id. Mar. Anno Dominicae Incarnationis M.LXVI. Ind. IIII.

Anno autem ordinationis.

Domni Heinrici quarti Regis XIII. Regno vero X. Actum Reginbach feliciter in Dei nomine. Amen.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Millesimo sexagesimo septimo, Pontificatus vero Domni nostri Alexandri summi Pontificis, et universalis Papae in apostolica sacratissimi Beati Petri Dei sede anno VII. Regnante vero Domnus Henricus filius quomdas Henrici anno XI. die XV. Mensis Novembris Indic. VI. In Volta de Medio Curba. Dum adessem ego Johannes in Dei nomine Tabellio de Civit. Ferrariae in loco qui dicitur Volta de Media Curba, ibique mecum bonae opinionis, ac laudabilis famae quorum nomina sunt; idest in primis Albertus Judex Boloniensis, et Albertus Judex Ravennas, et Wido Judex Ferrariensis, et Liuzi Causidicus Ravennas, et Wido filius quondam Frederici, et Johannes de Tebaldo, et Ruticellus de . . . . . ron presbitero, Wido filius Alberti Judicis. Domni de Armatho, Zochulo filio quondas Rofredi, Johannes Tabellio de Civitate Ferraria, Adam de Demizo, Alberto de Papia, Marcus filius quomdas Frogerij Domni Balbo, et alij plures Astantium, quod Lungum est ad scribendum. In mei et predictorum presentia accessit Ubertús Comes Ferrariensis cum consensu sociorum suorum, qui missi erans a Domno Duce Gotofredo, idest Rotecarius Judex Regiensis et Federicus de Canossa, et Ciaritodeo, et Gosberto, accepit Wasonem terrae in manu sua, et misit in manus Mainardi Abbatis Monasterij Sanctae Mariae in Pomposia, et Hieronymi Prioris ejusdem Monasterij, et Oddonis Advocatoris, et dixit, ecce facio vobis investitionem corporalem de omnibus bonis illis quae continentur in vestro precepto quod heri legere audivi secundum quod ibi legitur, et secundum quod Judices ex vestri parte judicaverunt et laudaverunt, et insuper mitto bannum ex parte Domini mei. Si quis vobis investitionem istam corruperit, vel aliquam molestiam intulerit vobis, vel predicto Monasterio sine legali Judicio, sciat se compositurum X libras auri, medietatem pro dicto Monasterio, et

alia medietas Domino meo. Et predictus Abbas cum priore et Avocatore suo ita accipientes dixerunt. Rogo vos omnes hic adstantes pro futuro testimonio. Hoc factum est sub die, Mense, et Ind. suprascripta in Volta de Media Carta.

- † Signum manus suprascripto Uberto Comes Ferr. huic paginae Investitione, et Banni a me factis, manu mea firmavi.
- + Roticarius Judex + Careto Clericus SSi. + ego Wido Judex interfui, et SSi.
- + Signum manus SS. Federicus interfui, et firmavi + Signum manus Gosberto interfui, et firmavi.
- + Ego Albertus Judex interfui SSi. + Leuzo Ravennas Causidicus, qui interfui his omnibus SSi.
- + Ego Johannes in Dei nomine Tabellio hanc paginam investitionis, et Banni, scripsi.

Die sexto decimo Mense Novembris Ind. VI in Vico qui vocatur Rovoreto infra Sacrato Ecclesiae Sanctae Mariae. Dum adesset Ubertus Comes Ferr. et Rotogerius Regiensis Judex, et Tedricus de Catnossa et Clareto, Missi. Domini Gotofredi et cum eis residentibus Judicibus Albertus Boloniensis Judex. Segnoreto Ficariensis, Wido Judex, et GG. Judex Ferr. et Liuzius Causidicus Ravennas, et Stephanus, et Michael, et Wido filius condam Frederici Zochulo filio Rofredi, Johannes de Tebaldo, Johannes Tabellio, Adam de Denuzo, Ugo de Guardruda, Fantone, Alberto de Papia, Bononfantino, Johanne de eppe, Ripato Tibulo et alij plures adstantes, et residentes, et me presente Johanne Tabellione Ferr. In mea et suprascriptorum presentia tenens virgam in manu sua Abbas Mainardus Monasterij Sanctae Mariae in Pomposia cum Oddone Avocatore suo misit in manus Martini de Presbijtero Petro, et Alberti de Presbijteri Ta . . . . . et Presbijteri Walterij, Johannis de Petro, Urselli de Petro grosso, et domini Gastaldo dicens; Ego remitto vobis, et per vos omnibus alijs obligationem, et Wadimonium de rapina Bovum centum L. unus quem obligati fuistis ad Meum Monasterium in persona SS. Avocatoris ea fide, et conditione ut quitquit de suprascripta rapina inemendatum remansit, reddere debeatis ab hinc usque ad Festivitatem Sancti Andreae prope venientis, et ut nullam molestiam vel offensionem modo facere debeatis meo Monasterio, neque mihi, neque successoribus meis de bonis omnibus, quae predictum Monasterium nunc abet, et detinet, et unde investitionem accepi, secundum Precepti, et Judicati seriem; quae omnia posita sunt inter Padum, et Sandalum. Ita videlicet ut si haec omnia non observaveritis in eadem obbligatione permaneatis. Factum est hoc sub die M. et Ind. sexta.

Ego Johannes in Dei nomine Tabellio huic paginae refutationis manu mea SS.

In nomine Patris, et Filij, et Spiritus Saneti. Anno Dominicae Incarnationis millesimo nonagesimo sexto. Clemente in Apostolatu anno tertiodecimo. Imperante Henrico, Henrici Imperatoris Filio anno similiter tertio decimo. Die secundo mensis Novembris. Ind. quarta in Civit. Ferrariae. Petivimus a te Ubertus Monachus pro vice et persona de domno Geronimus Pomposiani Abate Monasterij S. Mariae cunctis scilicet Monachis, et Fratribus ibidem servientibus consentientibus pro suprascripto Monasterio S. Mariae. Ab hac die per hanc libelli paginam concedistis rem vestrae Ecclesiae S. Mariae. Nobis presentibus Johannes, qui vocatur Restano, et Stephanus Nepote meo in una Medietatem, et alia autem medietatem Urso, qui vocatur Marghirano, et Paghanus qui vocatur Mauro, et Martinum, qui vocatur de Roseta, tam pro nos, quamque pro alijs nostris Confratribus secundum quod inter nos dividere debemus, nostrisque filijs et heredibus in annis venientibus viginti novem ad renovandum. Totam et integram longariam unam terrae quantacumque nos habuimus, et tenuimus, et nos modo habemus a jure Monasterij S. Mariae per anteriore libellum, in loco qui dicitur Palariolo. Ab uno latere possidet Fridericus filius Guido inde Fredericus. A secundo latere possidet herede qu. Coratho da Mothena. A. tertio latere possidet Ugo Ubertino qui vocatur de Ara. A quarto latere Media Ferrariola percurrente, cum Terris, et Vineis, Campis, Pratis, Pasculis, Silvis, Salectis, Padulibus, Aquis Piscationibus, Venationibus, et cum suprascriptae rei partibus, ad habendum, tenendum, possidendum laborandum, defensandum, meliorandum pro suprascriptis viginti novem annis venientibus

expletis altera libelli pagina in hoc ordine renovetur, ut inferamus quidem cum nostris filijs et heredibus annualiter terraticum dare debeamus, hoc est grano et sicalae in Capa sexta, de omnem autem alio maximen et minuto omnia in area medio sexto, Linomanna sesta et concedisti nobis pro Casale de ipsa terra quantascumque nos abuimus pro anteriore Casale infra clusurata. Signum quidem de suprascripto Casale annualiter dabimus Gallinas duas. Deducto pro suprascripto terratico Domnico per nos Petitores usque a domum vestram in qua abitatis in Civitate Ferrariae. Te quidem et tuo cum honore, et hobedientia suscipiemus, eo sine dolo, vel fraude, nec liceat nobis nostrisque filijs et heredibus de hac re ad nullum Placitum ire, nisi ante vos, et ante vestros successores, si qua vero Pars nostrorum contra hanc libelli paginam iverit, vel si omnia sicut supra legitur non conservaverit, det Pars Parti fidem servanti pena: nomine auri uncia una, et soluta paena in sua stet firmitate. Quam scribere rogavimus Johannes in Dei nomine Tabelione de Ripa Padi in qua prius fuit antiqa Civitas, quam manu nostra firmavimus in die, et Ind. suprascripta.

Signum manus Johannis, et Stephanus, et Urso Marghisano, et Paghanus, et Martinus suprascriptis Petitori ad firman. omnia quae supra legitur.

Celestinus Episcopus servus servorum Dei dilectis filijs Anselmo Abbati Monasterij Sanctae Mariae quod in Insula Pomposia situm est ejusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Quoties a nobis petitur quod religioni et honestati convenire dignoscitur, animo nos decet libenter concedere et petientium desiderijs congruum suffragium impertiri: Ea pp. dilecti in Domino filij vestris postulationibus clementer annuimus: et predecessorum nostrorum felicis recordationis Celestini, Eugenij, Anastasij, Adriani, Alexandri, et Lucij Romanorum Pontificum vestigijs inherentes Beatae Dei Genitricis semper Virginis Mariae Pomposianum Monasterium, in quo divino mancipati estis obsequio sub Beati Petri et aram protectione suscipimus. Et presentis scripti privilegio communimus: Statuentes ut quas cumque possessiones quecumque bona idem Monasterium in presentiarum juste et Canonice possidet: aut

in futurum concessione pontificum largitione Regum, vel principum oblatione fidelium seu alijs justis modis deo propitio poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus haec proprijs duximus exprimenda vocabulis; videlicet Massacellam integram que vocatur materaria et Massam: quae vocatur Mausculi integram: et fundum unum integrum: qui vocatur Casale publicum: Massam quae vocatur Nepotis: et Massam quae vocatur Caput Bovis Terram et vineam sicuti modo vos habetis et tenetis jure Beati Petri Apostoli, nec non et Ripam Fluminis Alemonis ex utrisque partibus juxta Massam quae vocatur prata extendente ipsa ripa ab agaziolo usque ad campum bodulli, Terram vineam juxta muros Civitatis Ravennae, cum turre umbratica in integrum a pusterula augusti usque ad portam Taurensem: ortum unum integrum in loco pontis calciati in regione sancti Andreae a duobus lateribus jure ipsius Sancti Andreae, a reliquis duobus via pubblica, et Massa integra quae vocatur Lacus sanctus Cum omnibus rebus et pertinentijs suis, Cum plebe et Capellis et titulis ipsius idest Sanctae Mariae, Sancti Martini, Sancti Petri et Sancti Venantij cum decimis et primitijs et omnibus ordinationibus suis, et cum piscaria quae vocatur Tidini: et fossa archipresbiteri, et piscaria quae vocatur falce cum loco qui vocatur Montezello: Lacus Sichus cum ripis sluminis Padi et Gauri ex utriusque partibus usque ad mare: et a loco Conche Agate ex una parte usque ad mare cum loco integro, qui dicitur Massenzatica inter affines de toto Loco ac territorio Massae quae vocatur Lacus sanctus, ab uno latere fossa molendini de volta laterchli descendente in aquiliolo: et a fluvio rubba usque in eliam, et per paludem usque in mediam Curbam, et ultra Curbam usque ad padum super Policini: et ultra Padum super Policinum usque ad gazum episcopij Sanctae Gomaclen. Ecclesiae usque ad fluvium qui vocatur caesi: ab alio latere Cursus descendens in Concham agatuli e per ipsam in gaurum: a tertio latere palus quae pergit intra rivum agelli e Mazenzaticam usque Montezellam e Vedetosa currentem in Padum: a quarto latere Vacellinus et ager malus, et Calis de Vincareto pergente in lacertum. Insuper concedimus vobis piscariam integram quae vocatur Volana cum rivo Sadalino et Gavalena P. majorem ad ipsam piscariam pertinentem cum particellis in utrisque partibus sicut olim intraverant in mare eidem similiter pertinentes. In Episcopatum Concordiae. In Fana Ecclesiam Sancti Martini. In

Episcopatum Cenetensi Ecclesia Sancti Petri in Colice Sancti Danielis, et Sancti Andreae de Busco cum capellis suis, Ecclesiam Sancti Martini in Cambanardo: Ecclesia Sanctae Mariae in Runco Marzolo, Sanctae Elenae et Sanctae Mariae in Vidore, et Sanctae Bonae cum Capellis suis, Ecclesiam Sanctae Mariae in Castello: et alias quas in partibus illis habetis; in Episcopatum Vicentiae Ecclesiam Sanctae Mariae in Turpise, Ecclesiam Sancti Blaxij in Castro Vivarij: In Civitate Veronensi Ecclesiam Sancti Mathei. In Episcopatum Brixiensi Ecclesias Sanctae Mariae de sede Marculfi, et Sanctae Mariae de cognomario, et Sanctae Mariae de Susilano. In Episcopatum Cremonensi Ecclesiam. Sancti Stephani in Cavalaria cum omnibus pertinentijs suis; in Episc. Astensi Ecclesias Sanctae Mariae de flexo et Sancti Johannis de Cerro cum omnibus pertinentijs suis: in Episc. Bononien. Ecclesias Sanctae Mariae de Arcellata cum omnibus pertinentijs suis, et sancti Venantijs cum omnibus pertinentijs suis, et Sancti Blaxij de Luzaco cum tota curte sua: et Sancti Martini in Turrisella, et Sancti Johannis de Castagnolo, et Sancti Blaxij in Falcetto, et aliam Ecclesiam in granarolo, in ipsa Civitate Ecclesiam Sancti Siri. In Civitate Mutinensi Ecclesiam Sanctae Mariae; in Castro Soleriae Ecclesiam Sancti Johannis in Villa ejus Ecclesiam Sancti Michaelis. In Civitate Ferrariae Ecclesiam Sanctae Agnetis, in Cattinaria Ecclesiam Sanctae Mariae in Bauria Ecclesia Sanctae Mariae, in Finale Ecclesiam Sancti Michaelis et Ecclesiam Sanctae Mariae. In Votulato Ecclesiam Sancti Petri. In Civitate Faventiae Ecclesiam Sancti Clementis. In Prate Ecclesiam Sancti Laurentij. In Episcopatu Liviensi Ecclesiam Sanctae Mariae, in Manumizola Ecclesias Sancti Michaelis et Sanctae Mariae Roccae cum capellis suis. In Arimino Ecclesiam Sanctae Mariae in Tribio. In Episc. Urbinensem Ecclesiam Sancti Leonis de folia et Sancti Angeli de Insula, Sanctae Mariae de Petia, et Ecclesias Sancti Martini in Ulmeta, Sancti Heracliani et Sancti Angeli in Provegio Ecclesiae Sanctae Mariae in Cateneto cum capellis suis, Sanctae Mariae de Vinculo cum capellis suis, Ecclesiam Sancti Johannis de Prugneto cum capellis suis, Ecclesiam Sanctae Mariae de Castro Sancti Marini cum capellis suis. Haec nimirum omnia vobis vestrisque successoribus legiptimis et fratribus religiose viventibus perpetuo habenda concedimus, ita sane ut a vobis singulis quibusque annis pensionis novem tres argenti solidos dificultate posposita nobis nostrisque successoribus persolvatis. Ad hoc auctoritate publica constituimus

ut locus ipse aut res ad eum pertinentes nulli ecclesiasticae personae, nisi tantum Romanis Pontificibus debeant subiacere. Sane novalium vestrorum quae proprijs manibus aut sumptibus colitis sive de nutrimentis animalium vestrorum nullus a vobis decimas extorquere presumat. Liceat quoque vobis clericos vel Laicos liberos et absolutos a seculo fugientes ad conversionem recipere, et eos absque contradictione aliqua retinere. Crisma vero et Oleum sanctum a Comacliensi suscipiatis episcopo, si Catholicus fuerit, et sine pravitatis exactione gratis vobis dare voluerit: sin autem pro eisdem sacramentis accipiendis ad quemcumque catholicum malueritis episcopum recurratis. Benedictionem quoque Abbatis Monacorum vestrorum ordinationes et consecrationes altarium Monasterii vestri et corum quae in Massa Lacus Sancti sunt a quo volucritis catholico episcopo suscipere licentiam habeatis qui apostolicae sedis fultus auctoritate quod postulatur indulgeat. Mansuro etiam Decreto statuimus ut neque tu dilecte in domino fili Abbas: neque alius successorum tuorum ad cujus libet Episcopi synodum pergere compellatur nisi a Romano Pontifice vel legato ejus fuerit invitatus. Ad haec adijcientes decernimus ut nulli Archiepiscopo nulli Episcopo Liceat Monasterio vestro gravamen inferre: nec in ipso aut ejus rebus potestatem exercere. Nulli autem Mortalium facultas sit preter Abbatis et fratrum Monasterij voluntatem colonos seu villanos, famulos aut famulas ad ipsum Monasterium pertinentes, aut de Caellis Villis Castris seu Plebibus fodrum extorquere: aut alias exactiones inferre: sed semper apostolicae sedis tuitione foveamini, et si necesse futurit audientiae conservemini. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum fas sit prefatum Monasterium temere perturbare: aut ejus possessiones auferre: ablatas retinere, minuere, sen quibuslibet vexationibus fatigare: sed omnia integra conserventur eorum p. quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Salva sedis apostolicae auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo tertione commonita nisi reatum suum digna saisfactione correxerit potestatis honorisque sui careat dignitate; reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat: et sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae

subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua jura serventibus sit pax Domini nostri Jesu Christi. Quatenus et hic fructum bonae actionis percipiat et apud districtum Judicem premia eternae pacis inveniat. Amen.

- + Ego Lani Basil. XII apostol. presbit. card. SS.
- + Ego Johannis ii. Sancti Clementis card. Tuscanens episcopus SS.
- + Ego Roman. tt. Sancte Anastas. presbit. card. SS.
- + Ego hyb. presbit. card. Sancti Marc. ii. equicij SS.
- + Ego Johannis ii. Sancti Stephani in celio monte presb. card. SS.
- + Ego Johannis Sancti Theodori Diac. card. SS.
- + Ego Bernardus Sanctae Mariae novae Diac. card. SS.
- + Ego Gregorius Sancti Gregorij ad volum aurea. Diac. card. SS. Binae facies appensi Plumbi.

Ego Celestinus catholicae Ecclesiae Episcopus SS.

Ego Johannes Prenestinus Episcopus SS.

Monogramma erat tale.

Dat. Laterani per manum Moysi Sanctae Roman. Ecclesiae subdiac. Lateran. Canonici III Id. Julij Ind. X. Incarnationis Dominicae anno MCXCII. Pontificatus vero Domini Celestini PP. tertij anno secundo.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei venerabili Fratri. Episcopo Mutinensi et dilecto filio.... Abbati Nonantulano Mutinensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Sicut olim nostris fuit auribus intimatum Ferrariense Cives magnam partem Massae Lacus Sancti quem apostolica sedes Monasterio Pomposiam sub annuo censu comisit per violentiam invadendo presumebant contra justitiam detinere cogentes habitatores et cultores ipsius eisdem prestito juramento, promitere quod de terra illa sibi tantumodo responderent, et ab ipsiis fructus et redditus Monasterio debitos perceperunt. Ad cumulum insuper suae maliciae cum armis et fustibus in Pomposianum Abbatem fecerunt insultum tam eo quam Monacis qui cum ipso erant gravibus injurijs Lacessitis propter quod venerabili fratri nostro.... Cremonensi Episcopo dedisse recolimus in preceptis quatenus dictos Cives, ut possessio illarum terrarum invasas cum fructibus inde perceptis infra tres menses

Monasterio restituerent memorato, ac restitutas Abbatem ipsum pacifice possidere permiterent moneret et induceret diligenter. Et si eius monitis aquiescere forte contempserint ipsos ad hoc appellatione remota per censuram canonicam compellere procuraret habitatores et cultores ipsos absolvens ab illicitis juramentis, quae dicebantur contra fidelitatem Pomposiani Monasterij dictis Ferrariensibus prestitisse. Dictus vero Episcopus sicut per litteras ipsius accepimus Consules Ferrarienses anni predicti ac Potestatem et Consilium hujus anni Verbis Nuncijs et litteris sollicite monuit et induxit ut juxta formam mandati nostri Abbati satisfacerent memorato. Verum ipsis amonitionem ejusdem Episcopi contempnentibus sepius iteratam. Idem Episcopus interdicti sententiae subiecit eosdem. Qui licet satisfacturos se postmodum promisisset .... tamen promissionis obliti, non solum de offensis prestitis satisfacere contempserunt, verum etiam in bona ejusdem Monasterij nequiter irruentes presumpserunt eidem dampna graviora prioribus irrogare, habitatores predictarum terrarum qui de mandato nostro periam dictum Episcopum a juramentis fuerant illicitis absoluti: iterum sibi jurare cogentes. Quare Dominus Episcopus eorum attendens contumaciam et contemptum de consilio Sapientum Cives Ferrarienses possessionum sepe dicti Monasterij detentores. Potestatem que nunc est, Consules, Massarios, Capita ordinum anni preteriti et presentis, Consilium et fautores eorum excomunicationis mucrone percussit. Interdictum nichilominus quod in Civitate Ferrariensi pridem posuerat hijs qui circa Civitatis ipsius ambitum morabantur ad quinque Milliaria indicendo. Cumque propter hoc memoratus Abbas et A. et M. Civitatis Ferrariensis Nuncij ad nostram nuper presentiam accesissent audivimus diligenter quecumque proponere voluerunt. Porro quia tam per publicum instrumentum quam per litteras . . . . potestatis et Consulum Ferrariensium Episcopo supradicto trasmissas in quibus satisfacturos se promitebant nobis constitit evidentes eosdem Cives Abbati predicto dampna et injurias irrogasse, maxime cum verisimile adsit quod idem Abbas nisi gravatus ab ipsis deposuisset querimoniam contra eos, presentium vobis auctoritate mandamus abque precicipimus quatenus predictos interdicti et excomunicationis sententias tamdiu faciatis sublato cujuslibet contradictionis et appellationis obstaculo inviolabiliter observari, donec dicti Cives Abbati restituant universa, et de dampnis et iniurijs irrogatis satisfaciant

competenter, et homines in Massa Lacus sancti et in Insula Pomposiana a juramentis absolvant quos sibi jurare post interdicti sententiam compulerunt. Denuncietis insuper juramenta illa tamquam illicita nulactenus observanda, quibus se ne ablata restituerent astrinxisse noscuntur, et sic Excomunicationis et Interdicti Sententias relaxetis. Templarios quoque ac Hospitallarios Ferrariae comorantes easdem observare sententias per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compellatis. Quia vero utraque pars tam temporaliter quam spiritualiter ad nostram spectare dinoscitur ditionem volumus et mandamus ut ex parte nostra tam Abbati quam Civibus Ferrariensibus iniungatis ut restitutione facta suam in nostra presentia cum voluerint justitiam prosequantur. Quod si non ambo hijs exequendis potueritis interesse. Alter vestrum ea nichilominus exequatur.

Datum apud Montem flasconem III. Kal. Aug. pontificatus nostri anno decimo.

Hoc est exemplum cujusdam Autentici Privilegij tenoris et coutinenciae subsequentis.

Johannes Episcopus servus servorum Dei, Venerabili fratri Simoni Archiepiscopo Pisano Administratori Monasterij Pomposiani ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis ordinis Sancti Benedicti Comaclen. dioc. in spiritualibus et temporalibus, sanctam et Apostolicam Benedictionem. Quia ob fidei constantiam et ingentis devotionis affectum quos ad Roman, geris Ecclesiam ab Ecclesia tua Pisana exilium propter hostes et persecutores ejusdem Romanae Ecclesiae, qui Civitatem Pisanam, tiranice detinent occupatam, spontaneus elegisti, dignum te putamus, et congruum, ut Romanam ipsam Ecclesiam circa tuorum provisionem necessariorum, ne pro defectu illorum deprimatur Archiepalis dignatas, qua preditus esse dinosceris, propiciam reperias et benignam. Sane jam dudum Monasterio Pomposian. ad prefatam Romanam Ecclesiam nullo medio pertinenti, ordinis Sancti Benedicti Comaclens. dioc. per obitum quondam Henrici Abbatis ejusdem Monasterij, regimine 'destituto Pastoris, de dilecto filio fascio presati Monasterij Monacho, extitit in eodem Monasterio electio celebrata, qui ad apostolicam sedem

veniens pro hujusmodi electionis negocio prosequendo, demum omni juri, sibi ex eadem electione quesito, et alias eidem quomodolibet competenti in nostris manibus, renunciavit expresse, Nosque renunciationem hujusmodi duximus admitendam, Attendentes itaque quod nullus preter nos, de provisione prelibati Monasterij se potest intromitere, quoquomodo pro eo quod ante renunciationem hujusmodi omnia Monasterio, et regulares Ecclesias quae apud dictam sedem tunc vacabant, vel ex tunc in antea vacare contingeret apud eam, provisioni nostrae, et sedis ejusdem, duximus auctoritate apostolica reservanda, decernentes ex tunc irritum et inane si secus super hijs, scienter vel ignoranter, per quoscumque contingeret attemptari. Ac volentes eidem Monasterio cujus provisionem certis causis usque modo distulimus ut deinceps providi gubernatoris fulciatur presidio providere, tibique cui oppresso propter exilium hujusmodi Paterno more compatimur; super tuis necessitatibus subvenire, curam, regimen, administrationem et gubernationem prelibati Monasterij omniumque jurium, et pertinentiarum ipsius plenam, et liberam in spiritualibus, et temporalibus, motu proprio, non ad tuam vel alterius pro te nobis oblatae petitionis instantiam sed de nostra mera liberalitate, ac speciali gratia, tibi usque ad ejusdem sedis beneplacitam, auctoritate apostolica comendamus ordinandi, statuendi, et reformandi, et alia omnia et singula faciendi et exercendi, per te vel alium seu alios, que ad administrationem hujusmodi pertinere noscuntur, nec non ea quae de fructibus redditibus. et proventibus ejusdem Monasterij supererunt, ipsius decenter oneribus supportatis, in usus tuos pro tuis predictus utilius relevandis necessitatibus convertendi. Alienatione tamen bona ejusmodi Monasterij tibi penitus interdicta, facultatem tibi plenariam tenore presentium concedentes, Ac irritum et inane prout est, si secus per quoscumque qua vis auctoritate scienter vel ignoranter attemptatum forsan est hactenus, super hijs vel imposterum attemptari, aut quicquid de bonis predictis alienari contingeret. Nulli ergo omnino sanctorum liceat hanc paginam nostrae comendationis, concessionis, et constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Avinioni VII. Id. Jan. pontificatus nostri anno tertio decimo. Ego Jacobus de Gaitana imperiali auctoritate Ferarien. publicus

not. ut inveni in quodam privilegio bulato bula plumbea pendenti cum cordela rutea et crocea continente in se ab una parte duabus faciebus cum quibusdam literis S. Pa. S. Pe. et ab alia parte quibusdam literis Johannes PP. XXII. ita bona fide sine fraude scripsi et exemplavi nil addens vel minuens me sciente quod sensum vel sent. mutet. In millesimo trecentesimo vigesimo nono Indictione duodecima Ferr. die undecimo Mensis Madij.

Ego Marchexinus fl. Domini Guill. not. Imper. Aust. not. presens exemplum sumptum et exemplatum per supscriptum Jacobum not. de Gaijtana ab autent. privilegio bulato bulla plumbea pendente cum cordela rutea et crocea continente in se ab una parte duabus faciebus cum quibusdam literis S. Pa. S. Pe. et ab alia parte quibusdam literis Johannes PP. XXII. una cum suprascripto Jacobo et infrascripto Ricobono not. coram discreto viro D. Francischo de Mochagnanis Iudice commis. Ferr. vidi legi et diligenter ascultavi, et quia ipsum exemplum cum dicto suo autentico concordare inveni ideo me supscripsi signumque meum apposui consuetum, ut deinceps vim et robur publici et autentici obtineat privilegis sive Instrumenti. In millesimo tricentesimo vigesimo nono Indictione duodecima, die undecimo mensis Maij fer.

Ego Ricobonus quondam Domni Padavinij de Brunellis Imp. auctoritate not. sumptum exemplum sumptum et exemplatum per suprascriptum Jacobum de Gaibana not. ab autentico privilegio bulato bulla plumbea pendenti cum cordela rutea et crocea continente in se ab una parte duabus faciebus cum quibusdam literis S. Pauli S. Petri et ab alia parte quibusdam literis Johannes PP. XXII. una cum suprascriptis Jacobo ed Marchexino coram discreto viro D. Francisco de Machignanis Judice comm. Ferrariae, vidi legi et diligenter ascultavi et quia ipsum exemplum cum dicto suo autentico concordare inveni Ideo nomen meum subscripsi et signo meo proprio roboravi ut de cetero vim et robur publici et autentici obtineat privilegij sive instrumenti. In millesimo trecentesimo vigesimo nono Ind. duodecima die undecimo mensis Maij Ferrariae.

Ego Franciscus de Macagnanis Judex Communis Ferrariae hoc exemplum Privilegij scriptum et exemplatum per suprascriptum Jacobum not. vidi legi et abscultavi una cum supscriptis not. cum suo auctentico, et quia ipsum in omnibus concordare inveni Ideo me subscribo et auctoritatem meam qua fungor pro Communi Ferrariae interpono ut deinceps vim et robur obtineat publici et auctentici Privilegij. In millesimo trecentesimo vigesimo nono. Ind. duodecima Ferr. die undecima Mensis Madij.

Infrascriptae sunt Ecclesiae subiectae Monasterio Sanctae Mariae de Pomp. ordinis Sancti Bened. Comaclen. dioc. cum censibus et procuratoribus quos debent solvere et tenentur quolibet anno ipsi Monasterio sub poena dupli et privationis rectoris ipsarum Ecclesiarum qui sunt obligati p. publicum juramentum secundum consuetudinem antiquissimam a fundamento dictarum Ecclesiarum in primis vero.

In Episcopatu Concordiensi.

Ecclesia Sancti Martini in fana quae nunc est Abbatia tenitur solvere quolibet anno d. Monast. in Festo Assumptionis Dei Genitricis Mariae pro censu et recognitione subiectionis libras quatuor floris puri et boni croci et pro procurat florenos auri quatuor quando sit visitatio.

## In Episcopatu Cenetensi.

Ecclesia Sancti Petri in colosis cum capellis et pertinentijs suis quae ad presens est Abbatia tenetur solvere quolibet anno dicto Monast. pro censu et recognitione subjectionis in festo Assumptionis Dei Genitricis Mariae libras duas flori puri et boni croci, et pro procuratione florenos auri duos quando fit visitatio.

Ecclesia Sancti Andreae in Busco cum Capellis suis et pertinentijs quae nunc est Abbatia tenetur solvere omni anno dicto Monasterio in festo Assumptionis Dei Genitricis Mariae libras duas floris puri et boni croci pro censu et recognitione subiectionis, et pro procuratione florenos auri tres, quando fit visitatio.

Ecclesia Sanctae Marie in Vidore et Sanctae Bonae cum Capellis suis, quae est ad presens Abbatia, tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio in festo Assumptionis Genitricis Dei Mariae libras quatuor floris puri et boni croci pro censu et recognitione subiectionis, et pro procuratione florenos auri tres quando fit visitatio.

Ecclesia Sanctae Mariae in Castello, quae nunc est prioratus cum capellis et pertinentijs suis tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu libram unam floris puri et boni croci, et pro

procuratione florenos auri duos, quando sit visitatio per Vicarium Monasterij.

## In Episcopatu Vicentino.

Ecclesia Sanctae Mariae Inetiops quae ad presens est Abbatia tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libras duas floris puri et boni croci, et pro procuratione florenos auri duos quando fit visitatio.

In Episcopatu Veronensi in Civitate.

Ecclesia Sancti Mathei quae cum prioratus, tenetur solvere quolibet anno ipsi Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libram unam floris puri et boni croci, et pro procuratione florenos auri duos, quando fit visitatio.

## In Episcopatu Brixiensi.

- Ecclesia Sanctae Mariae de sede marculti quae est prioratus tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libram unam floris puri et boni croci, et pro procuratione florenos auri duos quando fit visitatio.
- Ecclesia Sanctae Mariae de cucumare, quae prioratus est tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libram unam floris puri et boni croci, et pro procuratione florenos auri duos quando fit visitatio.
- Ecclesia Sanctae Mariae de Susiliano quae olim fuit prioratus tenetur solvere quolibet anno pro censu et recognitione subiectionis libram unam floris puri et boni croci, et pro procuratione florenos auri duos quando fit visitatio.

# In Episcopatu Cremonensi.

Ecclesia Sancti Stephanis in Catallaria quae olim fuit prioratus tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libr. unam floris puri et boni croci, et pro procuratione florenos auri tres quando fit visitatio.

## In Episcopatu Astensi.

- Ecclesia Sanctae Mariae de Flessis quae prioratus est tenetur solvere dicto Monasterio quolibet anno pro censu et recognitione subiectionis libras duas floris puri et boni croci et pro procuratione florenos auri quinque quando fit visitatio.
- Ecclesia Sancti Johannis de Cedro quae olim fuit optimus prioratus tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libras quatuor floris puri e boni croci

et pro procuratione florenos auri quinque quando fit visitatio, et pro expensis Visitatoris florenos tres auri pro reversione ad Monasterium quod multum distat.

In Episcopatu Mutinensi et Civitate.

Ecclesia Sanctae Mariae de la Pomposa quae prioratus est tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libras duas floris puri et boni croci, et pro procuratione florenos auri duos quando fit visitatio.

Ecclesia Sancti Johannis et Sancti Michaelis in Castro Soleriae, et Villa ejus quae olim fuerunt prioratus quando fit visitatio. Proventus sunt applicati sacristiae Monasterij pro Luminibus et vino, tenebatur solvere quolibet anno dicto Monasterio libras duas floris puri et boni croci et pro procuratione florenos auri duos.

In Episcopatu Bononiensi in Civitate.

Ecclesia Sancti Siri quae prioratus est, in quo prioratu continuo resident Novitij sive Monaci studentes quos Abbas deputabat ad studium prosequendum et pro victu dictorum studentium dicto prioratu unitae fuerant septem Ecclesiae predicta Dioec. existent cum suis juribus et pertinentijs videlicet Ecclesia Sanctae Mariae de Argellata, Ecclesia Sancti Venantij, Ecclesia Sancti Illarij de Luzago, Ecclesia Sancti Marci in Turicella, Ecclesia Sancti Johannis in Castagnolo, Ecclesia Sancti Blaxij in Saliceto, Ecclesia Sanctae Mariae in Grazarolo, quae omnes cum prioratu solebant solvere pro censu et recognitione subiectionis libras novem, floris puri ut boni croci et pro procuratione florenos auri novem, videlicet unum pre qualibet Ecclesia et prioratus duos, et sic crocem.

In Civitate Ferrariensi.

Ecclesia Sanctae Agnetis quae prioratus est tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subjectionis libras quatuor zizibris viridis, et pro procuratione florenos auri duos quando fit visitatio.

#### In Districtu Ferrariae.

Ecclesia Sancti Michaelis de Finali quae prioratus est, tenetur solvere dicto Monasterio quolibet anno pro censu et recognitione libras quatuor bonorum aromatum et dulcium pro quadragesima et pro procuratione florenos auri duos quando fit visitatio.

Ecclesia Sancti Petri in Ostulato, quae olim fuit prioratus tenetur solvere quolibet anno ipsi Monasterio pro censu et recognitione

subjectionis omnes oblationes dierum Nativitatis Domini nostri Jesu Christi et Resurectionis ejusdem et Festivitatis Sancti Petri, et pro procuratione florenos auri duos quando fit visitatio.

#### In Civitate et Dioec. Faventina.

- Ecclesia Sancti Clementis quae prioratus est tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libram unam floris puri et boni croci, et pro procurationem florenos auri duos quando fit visitatio.
- Ecclesia Sancti Laurentij in Prata fantina quae olim fuit prioratus, tenetur solvere quolibet anno pro censu et recognitione subiectionis dicto Monasterio libram unam floris puri et boni croci, et pro procuratione florenos duos quando fit visitatio.

## In Episcopatu Liviensi.

Ecclesia Sanctae Mariae in Maructa quae nunc vocatur Sanctae Mariae de Rustiliano olim prioratus cum Ecclesia Sancti Michaelis dictae Dioec. tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libras duas flori puri et boni croci, et pro procuratione duos florenos auri quando fit visitatio.

## In Episcopatu Bertinoriensi.

Ecclesia Sanctae Mariae novae et Sancti Michaelis in...nto quae olim fuerunt prioratus cum Capellis suis, tenentur solvere quolibet anno dicto Monasterio libras duas floris puri et boni croci pro censu et recognitione subiectionis, et pro procuratione florenos duos auri quando fit visitatio.

#### In Districtu Ariminensi.

Ecclesia Sanctae Mariae de tribio quae olim fuit prioratus tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libram unam floris boni et puri croci, et pro procuratione florenos duos auri quando fit visitatio.

## In Episcopatu et Dioec. Urbinat.

- Ecclesia Sancti Leonis in folia quae olim fuit prioratus tenetur solvere dicto Monasterio quolibet anno pro censu et recognitione subiectionis libram unam floris puri et boni croci, et pro procuratione florenos duos auri quando fit visitatio.
- Ecclesia Sancti Angeli de Insula Sanctae Mariae ...... etiu et Sancti Martini in Ulmeta unitae simul quae olim fuerunt prioratus tenentur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libras duas floris puri et boni croci in

festo Assumptionis Dei Genitricis Mariae et pro procuratione florenos auri duos quando fit visitatio.

Ecclesia Sancti Erachiani et Sancti Angeli in prevezzo in districtu Castri Durantis quae olim fuerunt prioratus tenentur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libras duas floris puri et boni croci, et pro procuratione florenos auri duos quando fit visitatio.

## In Episcopatu Castellano.

Ecclesia Sanctae Mariae in Castagneto quae olim fuit Abbatia et nunc est prioratus, tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libram unam floris puri et boni croci et pro procuratione florenos auri duos quando fit visitatio.

## In Episcopatu Perusino.

Ecclesia Sanctae Mariae de Viculo cum capellis suis, prioratus est, tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libram unam puri floris et boni croci in festo Assumptionis Dei Genitricis Mariae et pro procuratione florenos auri duos, quando fit visitatio.

Ecclesia Sancti Johannis in prugneto cum capellis suis quae prioratus est et tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libras duas puri floris et boni croci in Festo Assumptionis Dei Genitricis Mariae et pro procuratione florenos auri duos quando fit visitatio.

Ecclesia Sanctae Mariae de Castro Sancti Mariani cum Capellis suis quae olim fuit Abbatia et nunc prioratus est tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis libras duas boni croci, et pro procuratione florenos auri duos quando fit visitatio.

#### In Dioec. Comaclensi.

Ecclesia Sancti Martini in Capite Gauri quae curata est, et tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis omnes oblationes dierum Nativ. Domini nostri Jesu Christi Resurectionis ejusdem et Sancti Martini, et procuratione florenum unum quando fit visitatio.

Ecclesia Sancti Venantij de Lacu quae curata est tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis, omnes oblationis dierum Nativitatis Domini nostri Jesu Christi

et Resurectionis ejusdem et Sancti Venantij, et pro procurationem slorenum unum auri, quando sit visitatio.

Ecclesia Sancti Petri de Massazatica quae curata est, tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subiectionis omnes oblationis dierum Nativitatis Domini nostri Jesu Christi et Resurectionis ejusdem, et Sancti Petri, et pro procuratione florenum auri unum, quando fit visitatio.

Ecclesia Sancti Petri de Medio gauri quae curata est, tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio et pro censu et recognitione subiectionis omnes oblationes dierum Nativitatis Domini nostri Jesu Christi et Resurectionis ejusdem, et festivitatis Sancti Petri, et pro procuratione florenum unum auri quando fit visitatio.

In Episcopatu Adriensi.

Ecclesia Sanctae Mariae de Grignano quae prioratus est, tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio in Vigilia Assumptionis Dei Genitricis Mariae de Mense Augusti unam salatam comunium gamaronum in dicto Monasterio ante horam refectionis illius diei pro censu et recognitione subiectionis, et pro procuratione florenos duos auri quando fit visitatio.

Sixtus Episcopus Servus Servorum Dei Ad perpetuam rei memoriam. Decorem Domus Dei quam decet sanctitudo ac divini cultus augmentum intensis desiderijs affectantes votis illis gratum prestamus assensum per quae, devotio fidelium erga religiosas personas ad augeri, et loca ipsa ad laudem illius qui habitat in excelsias divinis preconijs valeant resonare, Sane pro parte dilecti filij Nobilis Viri Herculis Ducis et dilecte in Christo Filie Nobilis mulieris Leonore Ducisse Ferrariensis nobis nuper exhibite petitio continebat, quod ipsi attendentes quot et quanta comoda salutis animarum consequantur Incole Civitatum et Locorum in quibus sunt Monasteria ordinis Sancta Benedicti que per dilectos filios Monachos Congregationis Sanctae Justinae dicti ordinis juxta ejusdem Congregationis laudabiles ritus et mores, et regularia dicti ordinis instituta, et Abbatum et Monachorum eadem Monasteria orationibus, et divina assidua ac devota celebratione exemplari

vita, audientia confessionum, et exortatione ad bene, laudabiliterque vivendum, ut facti evidentia in quamplurimis Civitatibus et locis Italie manifestat, sperant quod si ecclesia Sancti Marci Ferrarien. que per Priorem Prioratus Sancti Salvatoris alias S. Laurentij de Casellis ordinis Sancti Augustini Ferrarien. dioc. pro tempore existentem cum dicto Prioratu continuo teneri consuevit, in Monasterium dicti ordinis Sancti Benedicti erigeretur, et sic erectum Monachis Congregationis prefate, qui in Civitate et dioc. predictis aliquem locum regularem pro eorum residentia non habent, per eos juxta eorum laudabiles ritus et mores predictos tenendum regendum, et gubernandum concederetur, eique Prioratus predictus qui a Monasterio sancti Fridiani Lucani dicti ordinis Sancti Augustini dependet et per illius Canonicos, ad nutum Priori dicti Monasterij Sancti Fridiani per Priorem soliti gubernavi amovibiliter obtineri consuevit, suppressis inibi ordine sancti Augustini, et dependentia hujusmodi perpetuo uniretur; annecteretur, et incorporaretur profecto exinde quamplurima bona divina boneplacita voluntati succederent, nam Monachi dictae Congregationis eorum solito more ecclesiam predictam reformare, et apud illam Domos structuras, et edificia pro decenti divinorum celebratione et ipsorum Monachorum inibi receptione et residentia construere, et edificare, ac Ecclesiae, et Prioratus predictorum bona et jura occupata, vel deperdita, recuperare, decentem numerum Monachorum inibi retinere Missas et alia divina officia sine intermissione devote celebrare, recurentium ad eos confessiones audire, et eos qualiter eorum animarum salutem consegui possent instruere, et ut id facere deberent eis persuadere verbo et opere curarent, et non solum Laici, sed etiam ecclesiastice et religiose persone ex eorum laudabili vita exempla sumentes divinis attentius vacare beneplaciti studerent: Quare pro parte Ducis et Ducisse predictorum asserentium se non solum prosperis successibus subditorum suorum quo ad temporalia tenentur providere, sed etiam Dei laudem et eorumdem subditorum animarum salutem Civitatisque Ferrarie predicte decorem sumopere affectare, ac dilectum filium Gregorium Petri de Bonicis dicti Prioratus Priorem, per Abbatem prefati Monasterij sancti Fridiani, ad illius Claustrum revocatum, et dicto Prioratu sententialiter privatum, a revocatione ac a sententia hujusmodi ad sedem apostolicam appellasse et causam appellationis hujusmodi certo Causarum Palatij apostolici Auditori

comissam, et in ea ad nonnullos actus citra illius conclusionem processum fuisse, ac dicti Prioratus fructus, redditus et proventus Quadringentorum florenorum auri de Camera, secundum comunem extimationem valorem annuum non excedere, nobis fuit humiliter supplicatum, ut ecclesiam predictam in Monasterium ordinis Sancti Benedicti cum claustro, Refectorio, Dormitorio, ortis, Ortalicis, alijsque necessarijs officinis et Monasteriorum insignibus erigere illudque sic erectum Congregationi prefatis per eos ut prefertur regendum, et gubernandum concedere, nec non in Prioratu predicto ordinem S. Augustini et dependentiam predictos supprimere et penitus extinguere, illumque eidem sic erecto Monasterio perpetuo unire conectere et incorporare aliasque in premissis oportune providere, de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui divinum cultum et regularem observantiam in quibuslibet pijs locis vigere, et exaugeri illorumque prosperum statum, et animarum salutem, nostris presertim temporibus intensis desideramus affectibus, et dudum inter alia voluimus quod petentes beneficia ecclesiastica alijs uniri, tenerentur exprimere verum valorem tam beneficij uniendi, quam illius, cui uni o fieri peteretur, alioquin unio non valeret, et quod semper in unionibus comissio, fieret ad partes vocatis, quorum interest Mense comunis proventuum dicte Congregationis fructuum reddituum, et proventuum veros annuos valores presentibus pro expressis habentes Ducis ac Ducisse predictorum hujusmodi supplicationibus inclinati ad Dei Laudem ecclesia predictam in Monasterium ordinis ejusdem sancti Benedicti cum apud illam construendis Claustris Refectorio Dormitorio, orto, et alijs necessarjis officinis Monasteriorumque solitis inibi ordinandis insignibus auctoritate apostolica presentium tenore erigimus, ipsumque erectum Monasterium Congregationi prefatis, per eos juxta eorum ritus, et mores ac regularia instituta, ut prefertur, perpetuo tenendum vegendum, et gubernandum eadem auctoritate concedimus, et assignamus, ac in Prioratu predicto ordinem Sancti Augustini et dependentiam prefatos, eadem auctoritate supprimimus, et penitus extinguimus, • ipsumque Prioratum etiam si habitu dumtaxat non actu Conventualis existat, eique cura imineat animarum cum omnibus juribus et pertinentijs suis dicto sic erecto Monasterio perpetuo unimus annectimus, et incorporamus. Ita quod si Prioratus Ecclesia predicti vacant, ut premittitur, vel alias quovis modo ex nunc Alio-

quin cedente, vel decedente prefacto Gregorio aut alias Prioratum, et Ecclesiam predictos quomodolibet dimitente liceat Congregationi prefatis erecti Monasterij ac illi uniti Prioratus juriumque et pertinentiarum predictorum possessionem propria auctoritate apprehendere, ipsumque erectum Monasterium juxta eorum ritus et mores ac regularia instituta predicti ordinis sancti Benedicti regere et gubernare, illorumque fructus, redditus et proventus in suos et dicti Monasterij sic erecti usum et utilitatem convertere et perpetuo retinere Diocesani loci et cuiuslibet alterius licentia super hoc minime requisita: non obstantibus voluntate et ordinatione nostris predictis ac Monasterij santi Fridiani Congregationis et ordinis predictorum juramento confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis statutis et consuetudinibus contrarijs quibuscumque aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de Prioratibus et hujusmodi speciales, vel alijs beneficijs ecclesiasticis in illis partibus generales prefate sedis vel Legatorum ejus litteras impetravint, etiam si pereas ad inhibitionem, reservationem, et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quos quidem literas et processus habitos per easdem, et inde secuta quecumque ad Prioratum et Ecclesiam predictos volumus non extendi, sed nullam per hoc eis quo ad assecutionem Prioratuum seu beneficiorum aliorum prejudicium generari, et quibuslibet alijs privilegijs indulgentijs, et literis apostolicis generalibus, vel spetialibus, quorumcumque tenorum existant, per que presentibus non expressa vel totaliter non inserta effectus earum imperi valeat quomodolibet, vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris literis mentio spetialis. Proviso quod propter erectionem, suppressionem, extinctionem, unionem, annexionem, et incorporationem predictas. Prioratus predictus debitis non fraudetur obsequijs, et animarum cura si qua ei immineat nullatenus negligetur illiusque supportentur onera consueta, Nos enim ex nunc irritum decernimus et in casum sist ... is super hijs a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit atemptari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre erectionis, concessionis, assignationis, suppressionis, extinctionis, unionis, annexionis, incorporationis, voluntatis et constitutionis infringere vel ausu temerario corripere: Si quis autem hoc atemptare presumpserit indignationem Omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se

94

noverit incursurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto. Tertio Kal. Aprilis Pontificatus nostri Anno Quinto.

de Spinosis Guudessum I. Grifus

Pro p. de Eugubio.

Smolfus af.

(XXIII.)

(1491.)

Die XV Sept. 1491.

In Nomine Sanctissimae et Individuae Trinitatis. Gloriosissimae Virginis Mariae et Beati Benedicti Abbatis.

Infrascripti sunt Tractatus et Conventiones habitae et inhitae sub protestatione tamen et conditione infradicendis per et inter Illustrissimos et Excellentissimos Dominos Ducem et Ducissam Ferrariae et agentes vice ac nomine Illustrissimi et Reverendissimi Domini Hippolyti electi Strigon. dignissimi et commendatarij ac legitimi administratoris Abbatiae Pomposianae ex una: et Venerabiles ac Rev. PP. Dominum Simonem de Papia Abbatem Monasterij Sanctae Justinae de Padua: Dominum Maurum de Mutina Abbatem Monasterij Sancti Petri de Mutina, ed D. Silvestrum de Mediol. priorem Monasterij Sancti Marci de Ferraria Mandatarios ac procuratores Reverendi Prioris Domini Gasparis de Papia generalis presidentis Congregationis Sanctae Justinae ex altera: in et super reformatione dictae Abbatiae pro ut infra sigilatim exponetur.

In primis protestatae sunt dictae partes, quod quidquid super dictam reformat. tractatum et conventum fuerit, sit et esse intelligatur conditionale, et sub conditione cogitatum dictum ac tractatum videlicet si Sanctissimo Domino nostro Papae placuerit: et si sua Sanctitas id. approbaverit ac firmaverit. Alias autem haberi debeat ac habeatur pro non cogitato, nec dicto aut facto vel convento quae quidem protestatio semper sit et esse intelligatur repetita tam in principio quam in medio et in fine, et in singulis ac quibuslibet capitulis infradicendis.

Tractatum et conventum est ut prefati Illustrissimi Domini curent ant curare faciant q. Sanctus ro. Pontificis supprimat et extinguat comendam prefati D. Hippolyti in eo super dicta Abbatia: et creat ac erigat preposituram ad similitudinem prepositurae Sancti Benedicti de Mantua de qua Prepositura provideri debeat ac provideatur per suam Sanctitatem prefato D. Hippolyto concedendo Jus patronatum dictae prepositurae prelibato Illustriss. Dom. Duci et ejus heredibus ac successoribus et quod jam dicti Illustriss. Dom. curent ut dictus Dominus Hippolytus ratam habeat dictam extinctionem et suppressionem comendae: et ita ex nunc promiserunt casu quo presens tractatus optatum sortiatur effectum.

Item quod Jura et bona dictae nunc abbatiae dividantur, et pars ipsorum applicetur dictae prepositurae erigendae ut sancta reliqua vero relinquantur Abbatiae: quae quidem Abbatia cum Juribus bonis ac rebus ei remanentibus restituatur ac restitui et relaxari, seu uniri debeat Congregationi Sanctae Justinae cum titulo Abbatiali, et cum omnibus suis juribus privilegijs immunitatibus prerogativis et preeminentijs salvis tamen semper et exceptis infradicendis et exprimendis ac spetialiter assignandis dictae prepositurae. Jura autem et bona assignanda dictae Prepositurae sunt ista videlicet.

In primis Universalis jurisdictio temporalis et in temporalibus quae hactenus spectavit ad dictam Abbatiam tam in Insula Pomposiae quam in Villa Codegoris, et ejus potestaria ut in toto dominio Illustrissimi Domini Ducis: ita tamen quod dictum Monasterium et laboratores ac Coloni bonorum ejus de mensa tantum, castaldiones, et famuli, a dicta jurisdictione sint exempti.

Item collatio beneficiorum in toto dominio prelibati Domini Ducis consistentium.

Item Bauria, idest quidquid hactenus habuit Abbatia in Villa Bauriae et ejus pertinentijs.

Pomposia Mutinae cum predio seu possessione de Soleria.

Livelli omnes Codegorij.

Hospitium Gauri. Item Livellus de titi pro rebus hostolati.

Castaldariae Codegoris Lacus Sancti, et nemora vocata le Mesole.

Item nemora et pascua tenta hactenus per ipsum Comendatarium. Quarti seu Quartam Vallium, et Livelli Lacus Sancti.

Comune Medij gauri: Comune Massanzaticae.

96

Livellus pro azollorum de la Spinea.

Possessio olim tenta per Tempestam, nunc pro Illustrissimum Dominum Raynaldum.

Domus Paradisi.

Possessiones et Jura in valle clusuria, et hostolato, ut potestaria miliarij.

Livellus Antonij de Septaguaitis.

Decima Garofali.

Livellus Durantis de Castello durante.

Livellus Joannis de Monticulo.

Livellus seu Census quem solvunt Fratres Congregationis Montis.

Oliveti de Perusio.

Item Livellus Ravennae.

Que quidem Jura et bona quantum sint ut assignari debeant in perpetuum dictae Prepositurae.

Reliqua tum omnia relinqui debeant dictae Abbatiae et presertim. In primis Jurisdictio Spiritualis et in Spiritualibus.

Item Terrae Vineae Prata, et nemora cum Canalibus piscaritijs, et Vallibus, quas et quae hactenus tenuerunt Monachi in dicto Monasterio commorantes.

Item Padus vetus.

Possessiones et Jura quas et quae occupaverat D. Paulus a Canali, et ad presens sunt recuperatae et ad Abbatiam recisae.

Hospitium Volanae cum passu Vallibus et nemoribus ad dictum hospitium pertinentibus et cum ipso locari consuetis: et cum suis Hospitis immunitatibus privilegijs, et preminentijs hactemus consuetis, et observatis, et piscarijs in Mari cum onere solvendi censum debitum Rev. D. Archiepiscopo Raven.

Domus omnes quas Abbatia possidet in Civitate Venetiarum.

Item omnia Jura quae habet Abbatia in rebus locatis Illustrissimo Domino Faventiae.

Livellarij Pollicini Rodigij.

Decima Vaculini, et operae ipsius comunis, et sexti cum nemoribus, et Juribus suis.

Collatio omnium beneficiorum consistentium extra Dominium prelibati D. Ducis, ad suis censibus.

Possessio olim tenta per Jo. Antonius de Discalcijs.

Pisces quos dare tenentur Homines de Medio gauro.

Lac quod dare tenentur homines de Lacu in die ascensionis.

Operae prestari consuetae Monachis per Homines de Massanzatica.

Item Facultas paxendi bestias seu pecora Monasterij et Laboratorum proprias in pascuis etiam assignatis Prepositurae.

Quae omnia proxime scripta remaneant ac relinquantur Abbatiae, cum onere tamen solvendi pensionem ducatorum septingentorum quinquaginta venetorum, boni auri, et justi ponderis predicto D. Raynaldo in terminis scilicet duobus videlicet in festo S. Michaelis de mense Septembri, et in Nativitatem Domini. Quae quidem pensio finiri debet morte dicti D. Raynaldi, nec ultra protendetur, aut impetrabitur, prout etiam prefati Illustrissimi Domini se facturos et curaturos pollicentur.

Et quoniam nimis onerata esset ipsa Abbatia, nisi ex fructibus, et redditibus bonorum prepositurae assignandorum, durante pensione eidem Abbatiae succuratur: propterea tractatum fuit et conventum: quod durante dicta pensione dicto D. Raynaldo deputata, et non ultra ipsa Abbatia percipiat et exigat, fructus introitus, et proventus nemorum ac pascuorum suprascriptorum tentorum hactenus per ipsum Comendatarium, et similiter aliorum bonorum post ipsa nemora in ordine scripturae nominatorum et scriptorum: qui quidem fructus et introitus dictorum bonorum ascendunt ad summam ducat. 400 vel circa: et hoc pro subsidio et subventionem ad ipsam pensionem persolvendam.

Hoc acto quod si casu contingeret fortuito, quod fructus et introitus predicti pro subsidio deputandi, perirent, vel aliter percipi aut haberi non possent in totum vel pro parte, quod tunc et eo casu prefati Illustrissimi Domini teneantur, et debeant conservare ipsum Monasterium indemne, in totum vel pro parte pro rata dictorum ducat. 400 a solutione dictae pensionis: pro ut cum de Jure esset defendendum.

Finita vero pensione bona predicta quorum fructus consignantur pro subsidio ut supra; pleno jure libera et expedita ac perpetuo penes dictam Preposituram remaneant.

Item quod omnes expensae necessariae pro relaxatione Abbatiae, et unione ejusdem, congregationi predictae fieri debeant per ipsam Congregationem: et necessariae pro erigenda Prepositura per ipsos Illustrissimos Dominos: et hoc tam pro expeditione bullarum, quam pro Oratore mitendo ad Sedem Apostolicam pro predictis impe-

98

trandis: qui tamen Orator miti debeat nomine dumtaxat Illustrissimorum Dominorum, non autem Congregationis.

Item procuretur per dictum oratorem ut supra destinandum, quod fiat nova taxa in Curia et separata tam Abbatiae quam Prepositurae.

Item quod ipsi Congregationi consignentur omnia mobilia ipsius Abbatiae ad ipsam pertinentia, et instrumenta ac privilegia, et alia quecumque Jura: exceptis necessarijs Prepositurae pro juribus et bonis eidem consignandis, et ad dicta Jura ac bona pertinentibus.

Impetretur tamen quod dicta Prepositura gaudeat omnibus privilegijs eidem Abbatiae concessis.

Item quod supervenientibus decimis et gravaminibus a romano Pontifice, prelibati Illustrissimi Domini operentur, ut Illustrissimus Dominus Raynaldus pro rata pensionis contribuat, ut Justum est.

Item quod dicta Prepositura ita erigatur, ut sit benefitium separatum, ac penitus segregatum a dicta Abbatia: itaut nihil comune habeant, nisi quantum ex jure est necessarium. Et quod ponantur certi termini inter res assignatas dictae Prepositurae et res ipsi Abbatiae relictas.

Postremo quod Valles existentes in districtu Massanzaticae Medij gauri, et Codegori infra confines infrascriptos videlicet intra ageres gauri et terazelorum, et intra nemora quae consignantur dictae Prepositurae ut supra, redduci debeant ad culturam, et postea dividi inter ipsam Abbatiam et Preposituram: in qua divisione debeat tertia pars assignari Prepositurae, residuum vero Abbatiae remanere, expensis scilicet comunibus pro rata: videlicet Prepositurae pro tertio: et Abbatiae pro reliquis. Laus. Deo.

HERCULES

Manu Propria SS.

ELEONORA Ducissa Ferrariae

Manu Propria SS.

- † Locus sigilli Herculis Ducis Ferrariae Mutinae et Regij etc.
- + Locus sigilli Helionorae de Aragona Ducissae Ferrariae etc.

(XXIV.) (1492.)

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei Ad perpetuam Rei Memoriam. Rationi congruit et convenit honestati ut ea quae de

Romani Pontificis gratia processerunt licet ejus superveniente obitu literae apostolicae super illis confectae non fuerint suum consequantur effectum. Dudum si quidem Monasterio Beatae Mariae de Pomposia sedi Apostolicae immediate subiecto ordinis Sancti Benedicti Comaclen. dioec. quod dilectus filius Hippolitus Electus Strigonien. ex concessione et dispensatione apostolica in comendam obtinebat, comenda hujusmodi ex eo quod idem Electus illi in manibus felicis recordationis Innocentij Papae VIII predecessoris nostri sponte et libere cesserat idemque Innocentius predecessor cessionem ipsam duxerat admitendam cessante ad hoc eo quod dum eidem Electo commendatum fuerat vacabat modo vacante idem Innocentius predecessor verum ultimae dicti Monasterij vacationis modum, etiam si ex illo quevis generalis reservatio etiam in corpore Juris clausa resultaret pro expresso habens, ac ad celerem et felicem ordinationem super salubri dicti Monasterij regimine ne longe vacationis exponeretur incomodis, paternis et solicitis studijs intendens post deliberationem quam super hoc cum fratribus suis de quorum numero tunc eramus habuerat diligentem, demum ad fructus uberes quos dilecti filij Monachi dicti Ordinis Congregationis Sanctae Justinae de Padua, in propagatione Religionis et fidei, in agro militantis Ecclesiae eatenus produxerant, et continue eorum bonis operibus producere non cessabant ac laudabiles ritus et mores, quibus Monasteria dictae Congregationi regebantur, debite animadvertens, instante etiam super hoc dilecto filio Nobili Viro Hercule Ferrariae Duce, qui ad Congregationes pred. et personas ejusdem propter premissa laudabilia opera singularem gerebat, devotionis affectum, ad Congregationem ipsam direxit oculos sue mentis, quibus omnibus debita meditatione pensatis Monasterium predictum sic vacans eidem Congregationi, per eos, juxta eorum ritus, et mores, ac regularia instituta tenendum regendum et gubernandum de fructum predictorum consilio, sub dat. videlicet 6. Non. Maij Pontificatus sui anno octavo, auctoritate apostolica perpetuo univit annexuit et incorporavit, ita quod liceret Congregationi predictae per se vel alium seu alios regiminis, et administrationis, ac bonorum dicti Monasterij, exceptis tamen nonnullis bonis de juribus illius, quae dicta die 6. Non. Maij a dicto Monasterio perpetuo separavit et segregavit, ac certe Prepositurae seculari in Ecclesia dicti Monasterij per eum erectae, pro illius dote, etiam perpetuo, applicavit, appropriavit,

et assignavit, possessionem vel quasi propria auctoritate, libere apprehendere, ac perpetuo retinere, illiusque fructus, redditus, et proventus, in suos ac Monasterij ordinis et Congregationis predictorum usus utilitatemque convertere, ipsiusque Monasterij curam regimen et administrationem, juxta ritus, mores, et regularia instituta hujusmodi perpetuo gerere et exercere, cujusvis licentia super hoc minime requisita. Non Obstantibus Constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac Monasterij Congregationis et ordinis predictorum juramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis contrarijs quibuscumque nec non quibuslibet privilegijs indulgentijs et litteris apostolicis generalibus vel spetialibus quorumcumque tenorum existerent, per quae litteris ipsius Innocentij predecessoris si super hoc confectae fuissent non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeret, quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda esset in eisdem litteris mentio spetialis. Proviso quod propter unionem annexionem et incorporationem predictas, in dicto Monasterio divinus cultus ac solitus Monachorum et Ministrorum numerus nullatenus minueretur, sed ut prefertur augeretur, ac illius congrue supportarentur onera consueta. Ne autem de unione annexione et incorporatione predictis pro eo quod super illis ipsius Innocentij predecessoris litterae ejus superveniente obitu confectae non fuerint, valeat quomodolibet hesitari, dictaque Congregatio illarum frustretur effectu, volumus et prefata auctoritate decernimus, quod unio annexio, et incorporatio predictae perinde, a dicta die 6. Non. Maij suum sortiantur effectum, ac si super illis ipsius Innocentij predecessoris litterae sub ejusdem diei data, confectae fuissent pro ut superius enarratur, quodque presentes litterae ad probandum plene unionem annexionem, et incorporationem predictas ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur. Nulli ergo omnino hominum, liceat hanc paginam nostrae voluntatis, et constitutionis infringere, velei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo septimo Kal. Septembris Pontificatus postri anno primo.

In Christi nomine amen. Noverint Universi et singuli hoc presens publicum transumpti Instrumentum inspecturi lecturi pariter et audituri quod Nos Georgius prisianus Decr. Doctor Romani in Christo Prioris Domini Domini Joannis miseratione divina Sac. S. R. E. tit. Sanctus Cosimi et Damiani Diac. Cardinalis de Salviatis Episcopatus Ferr. legiptimus administrator generalis vicarius in spiritualibus, ad Venerabilis Prioris D. Grisostimi de Mediolano Monachi in Monasterio Sancti Benedicti majoris Civ. Ferrariae Sindici et Procuratoris Reverendi in Christo Prioris D. Theophili de Yspania Abbatis monasterij pred. et gubernatoris ac legitimi administratoris Abbatiae Sanctae Mariae Insulae Pomposiae comacl. dioec. ordinis nigror. S. Benedicti Congreg. Casin. alias Sanctae Justinae de Padua pro ut de ejus sindicatu et procura nobis facta extitit fides legitima, Instantia et requisitionem. Omnes et singulos sua comuniter vel divisim interesse putantes eorumque procuratores si qui tunc erant in Civit. Ferrariae pro eisdem ad videndum et audiendum fieri productionem Capitulorum tractatuum et conventionum habitorum et Initorum per et inter Illustrissimos et Excellentissimos Dominos Herculem Ducem et Eleonoram ducissam Ferrariae agentes vice et nomine Illustrissimi et Reverendissimi D. Hyppoliti electi Strigon. dignissimi ex una, et Venerabiles Priores Congregationis pr. pres. ex altera, eorum Ducis et Ducissae propria manu subscriptae et eorum sigillis munit., et postquam producta forent videndum Jurar. testes super recognitione, et postquam recognita essent videndum, illa transumi auscultari et in publicam formam redigi mandari auctoritatemque et decretum nostrum interponi vel dicendum causam si quam habent rationabilem quare premissa fieri non deberent alegandum, ad valuos Ecclesiae Cathedralis Ferrar. citari fecimus et mandavimus ad certum peremptorium terminum competentem videlicet ad diem et horam..... quibus adveniens comparuit coram nobis legiptime dictus D. Grisostomus procur. predictus nomine quo supra procur. et certas literas citatorias ad valuos predictas nostro de mandato executas facto reportavit Citat. qui in easdem contor, non comparentium contumatiam accusavit ipsosque contumaces reputari, et in eorum contumatiam predicta capitula tractatus et conventiones sana et illesa ac omni prorsus vitio et

suspitione careatia facto realiter et in scriptis exibuit atque produxit nonnullosque testes idoneos et fide dignos ad jurandum de et super recognitione exhibuit atque produxit, quos quidem testes admitti et diligenter examinari dictaque capitula et conventiones ac tractatus transumi exemplari et in publicam transumpti formam redigimandari, nostramque auctoritatem juditiariam pariter et decretum interponi per nos debita cum instantia postulavit. Nos tunc Gregorius Vic. pred. attendentes requisitionem hujusmodi fore justam et rationi consonam dictos citatos non comparentes reputavimus merito id exigente justitia contumaces et in eorum contumacia dicta Capitula tractatus et conventiones ad manus nostras recepimus illaque vidimus tennimus legimus et diligenter inspeximus, et quia hujusmodi capitula tractatus et conventiones sana integra et illesa omni prorsus vitio et suspitione carentia invenimus dictosque testes super recognitione antedicta ad jurandum admisimus eisque et eorum cuilibet hujusmodi capitula tractatus et conventiones ostendimus: qui super recognitione antedicta et per nos interogati visis prius per eos hujusmodi capitulis tractatus et conventus, et eorum sigillis dixerunt et quilibet corum medio juramento in manibus nostris scripturis sacrosanctis, corporaliter manu tactis prestito dix. se recognoscere sigilla et capitula tractatus et conventiones omni prorsus suspitione carere: quare ex tunc dicta Capitula tractatus et conventiones per ea quae vidimus et audivimus pro sufficienter recognitis habuimus. Id circo ad d. Domini Grisostomi procuratoris uberiorem instantiam et requisitionem illa per egregium virum Johannem Mariam de Angolantibus not. infrascriptum transumi et exemplari ac in publicam transumpti formam redigi fecimus et mandavimus volentes et auctoritate nostra decernentes quod pti. nostro transumpto publico de cetero et in antea tam in Civitate Ferr. in Romana curia, quam extra ubique locorum in judicio et extra stetur detur, et adhibeatur talis et tanta sides qualis et quanta originalibus dictorum Capitulorum tractatuum et conventionum inferius insertis et eum presenti transumpto auscultatis et collationatis data fuit et adhibita daturque et adhibetur seu daretur et adhiberetur si in medio exhibita fuissent aut ostensa: hujusmodi vero capitulorum tractatuum et conventionum tenores de verbo ad verbum sequentur videlicet die 12 septembris 1491.

In nomine Sanctissimae ct Individuae Trinitatis gloriose Vir-

ginis Mariae et Beati Benedicti Abbatis: Infrascripti sunt Traetatus et Conventiones habitae et initae sub protestatione tamen et conditione infradicendis per et inter Illustrissimos et Excellentissimos Dominos Ducem et Ducissam Ferrariae etc. agentes vice ac nomine Illustrissimi et Reverendissimi Domini Hyppoliti electi Strigon. dignissimi et Comendatarij et legipt. administratoris Abbatiae Pomposianae ex una et Venerabiles ac Reverendos priores Dominum Simonem de Papia Abbatem Monasterij Sanctae Justinae de Padua, dominum Marinum de Mutina Abbatem Monasterij Sancti Petri de Mutina, et dominum Silvestrum de Mediolano priorem Mo nasterij Sancti Marci de Ferr. Mandatarios ac procuratores Reverendi Patris Doni Gasparis de Papia generalis presidentis Congregationis Sanctae Justinae ex altera. In et super reformationem dictae Abbatiae prout infra sigillatim exponetur. In primis protestatae sunt dictae partes, qui quidquid supra dicta reformatione tractatum et conventum fuerit sit et esse intelligatur conditionale et sub conditione cogitatum dictum et tractatum, Videlicet si Sanctissino Domino nostro PP. placuerit et si sua Sanctitas id. approbaverit ac firmaverit. Alias autem haberi debeat et habeatur pro non cogitato, nec dicto aut facto vel convento, quae quidem protestatio semper sit et esse intelligatur repetita tam in principio quam in medio et in fine, et in singulis ac quibuslibet capitulis infradicendis. Tractatum et conventum est ut pred. Illustrissimi Domini curent aut curari faciant quod Sanctitas Romani Pontificis supprimat et extinguat Comendam predicti Domini Hyppoliti in et super dicta Abbatia creet et erigat Preposituram ad similitudinem prepositurae Sancti Benedicti de Mantua, de qua prepositura provideri debeat ac provideatur per suam Sanctitatem pred. Domino Hyppolito concedendo Jus patronatus dictae prepositurae prelibato Illustrissimo Domino Duci et ejus heredibus ac successoribus, et quod Jam dicti Illustrissimi Domini curent ut d. Dominus Hyppolitus ratam habeat dictam extractionem, et suppressionem comendae, et Ita ex nunc promiserunt casu quo presens tractatus optatum sortiatur effectum. Item quod jura et bona dictae tunc Abbatiae dividantur et pars ipsorum aplicetur dictae prepositurae erigendae ut supra, reliqua vero relinquantur Abbatiae quae quidem Abbatia cum juribus bonis ac rebus ei remanentibus restiantur ac restitui et relaxari seu uniri debeat Congregationi Sanctae Justinae cum titulo abbatiali et cum

omnibus suis juribus privilegijs immunitatibus prerogativis et pertinentijs salvis tamen semper et exceptis infradicendis excipiendis et spetialiter assignandis dictae prepositurae. Jura autem et bona assignanda dictae Prepositurae sunt infrascripta videlicet. In primis Universalis Jurisdictio temporalis et in temporalibus quae hactenus spectaret ad dictam Abbatiam tam in Insula Pomposiae quam in Villa Codegori et ejus potestaria, et in toto dominio Illustrissimi D. Ducis, ita tamen q. dictum Monasterius et laboratores ac coloni bonorum ejus de mensa tantum castaldiones et famuli a dicta jurisdictione sint exempti. Item colatio benefitiorum in toto dominio prelibati Domini Ducis consistentium. Item Baurra, i, quidquid Juris hactenus habuit Abbatia in Villa Bauriae et ejus pertinentijs. Pomposia Mutinae cum predio seu possessione de Soleria. Livelli omnes Codegori. Hospitium Gauri; Item Livellus Domini Titi pro rebus Hostelati Castaldariae Codegorij Lacus sancti, et nemora vocata le Mesole. Item nemora et pascua tenta hactenus per ipsum Comendatarium quarti seu quartam Vallium et Livelli Lacus sancti, Comune medij gauri, Comune Mazenzaticae. Livellus Pazolorum de la Spinea. Possessio olim tenta per tempestum nunc per Illustrissimus Dominus Raynaldus domus paradisi. Possessiones et jura in Valle Chiusura et Hostelato et potestaria Milliarij. Livellus Antonij de Septaguaitis Decima Garofali, Livellus Durantis de Castro Durante, Livellus Johannis de Moticulo. Livellus seu census quem solvunt fratres congregationis montis Oliveti de Perusio. Item Livellus Ravennae quae quidem Jura et bona conventum fuit ut assignari debeant in perpetuum dictae prepositurae. Reliqua vero omnia relinqui debeant dictae Abbatiae et presertim. In primis jurisdictio spiritualis et in spiritualibus. Item terrae vinae prata et nemora cum Canalibus piscaritijs et Vallibus quas et quae hactenus tenuerunt Monachi in dicto Monasterio comorantes. Item Padus vetus. Possessiones et Jura quas et quae occupaverat D. Paulus a canali et ad presens sunt recuperatae et ad Abbatiam reversae. Hospitium Vollanae cum passu Vallibus ac nemoribus ad dictum hospitium pertinentibus, et cum ipso locari consuetis, et cum suis hospitijs immunitatibus privilegijs et preminentijs hactenus consuetis et observatis cum onere solvendi censum debitum Reverendissimo Domino Archiepiscopo Ravennati. Domus omnes quas Abbatia posidet in Civitate Venetiarum. Item Omnia Jura quae habet Abbatia in rebus

locatis Illustrissimi Domino Faventiae. Livellarij Policini Rodigij. Decima Vacolini et opere ipsius comunis et sexti cum nemoribus et juribus suis. Collatio omnium benefitiorum consistentium extra dominium prelibati Domini Ducis cum suis censibus: possessio olim tenta per Johannem Anton. de discaltijs. Pisces quos dare tenentur Homines de Medio gauro, Lac quod dare tenentur homines de Lacu in die Asciensionis; opere prestari consuetae Monachis per Homines de Mazenzatica. Item facultas pascendi Bestias seu pecora Monasterij et Laboratorum proprias in pascuis supra assignatis Prepositurae. Quae omnia proximae scripta remaneant ac relinquantur Abbatiae cum onere tamen solvendi pensionem ducatorum septingentorum quinquaginta venetorum boni auri et justi ponderis pred. Domino Raynaldo in terminis silicet duobus videlicet in festo Sancti Michaelis de Mense Septembri, et in Nativitate Domini: quae quidem pensio finiri debet morte dicti Domini Raynaldi nec ultra pretendetur aut impetrabitur prout etiam p. Illustrissimi Domini se facturos et curaturos pollicentur. Et quoniam nimis onerata esset ipsa Abbatia nisi ex fructibus et redditibus bonorum prepositurae assignandorum durante pensione eidem Ahbatiae sucuratur propterea tractatum fuit et conventum quod durante dicta pensione dicto Domino Raynaldo deputata et non ultra ipsa Abbatia percipiat et exigat fructus Introitus et proventus nemorum et pascuorum suprascriptorum tentorum hactenus per ipsum Comendatarium, et similiter aliorum bonorum post ipsa nemora in ordine scriptur, nominatorum et scriptorum, qui quidem fructus et introitus dictorum bonorum ascendunt ad summam ducatorum quadringentorum vel circa et hoc pro subsidio ac subventione ad ipsam pensionem solvendam. Hoc acto quod si casu contingeret fortuito quod fructus et introitus predicti pro subsidio deputandi perirent vel aliter percipi aut haberi non possent in totum vel pro parte, quod tunc et eo casu predicti Illustrissimi Domini teneantur et debeant conservare ipsum Monasterium Indemne in totum vel pro parte pro rata dictorum ducatorum quadringentorum, et solutione dictae pensionis pro ut omnino de jure esset dessendendum. Finita vero pensione bona predicta quorum fructus consignantur pro subsidio ut supra pleno jure libera et expedita ac pp. penes dictam preposituram remaneant. Item quod omnes expensae necessariae pro relaxatione Abbatiae et unione ejusdem Congregationi predictae fieri debeant per ipsam Congregationem et necessaria

pro erigenda Prepositura per ipsos Illustrissimos Dominos, et hoc tam pro expeditione bullarum, quam pro Oratore mitendo ad sedem apostolicam pro predictis impetrandis: qui tamen orator miti debeat nomine dumtaxat ipsorum Illustrissimorum Dominorum non autem Congregationis. Item procuretur per dictum oratorem ut s. destinandum quod fiat nova taxa in curia et separata tam Abbatiae quam Prepositurae. Item quod ipsi Congregationi consignentur omnia mobilia ipsius Abbatiae ad ipsam pertinentia et instrumenta ac Privilegia et alia quecumque jura, exceptis necessarijs prepositurae pro juribus et bonis eidem consignandis, et ad dicta Jura ac bona pertinentibus, impetretur tamen quod dicta Prepositura gaudeat omnibus privilegijs eidem Abbatiae concessa. Item quod supervenientibus decimis et gravaminibus pro Ro. Pontifice prelibati Illustrissimi Domini operentur ut Illustrissimus Dominus Raynaldus pro rata pensionis contribuat ut justum est. Item quod dicta Prepositura ita erigatur ut sit benefitium separatum ac penitus segregatum a dicta Abbatia, Itaut nihil comune habeant nisi quatenus de jure est necessarium, et quod ponantur certi termini inter Res assignatas dictae Prepositurae et res ipsi Abbatiae relictas. Postremo quod Valles existentes in districtu Mazenzaticae Medij gauri et Codegorij infra confines iufrascriptos. Videlicet intra aggerem gauri et reanzellorum, et in nemora quae consignantur dictae Prepositurae ut s. redduci debeant ad culturam et postea dividi inter ipsam Abbatiam et Préposituram, in qua divisione debeat tertia pars assignari prepositurae residuum vero Abbatiae remanere expensis silicet comunibus pro rata videlicet Prepositurae pro tertia et Abbatiae pro reliquis. Laus Deo..... Hercules Dux manu propria subscripsit. Eleonora Ducissa Ferr. manu propria SS.

Quibus omnibus et singulis tamquam recte et legitime factis auctoritatem et decretum nostrum duximus interponendum et interposuimus prout interponimus presens pro tenorem: in quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras sive presens publicum transumpti instrumentum exinde fieri ac per notarium predictum infrascriptum subscribi et publicavi mandavimus Sigillique vicariatus nostri quo in talibus utimur jussimus et fecimus apensione comuniri. Datum Ferrariae in auditorio Causarum Curiae Episcopalis Ferr. Sito in Palatio Episcopali super regionem gorgadelli sub anno a Nativitate D. N. Jesu Christi mil-

lesimo quingentesimo vigesimo tertio. Indictione undecima Die vero undecima Mensis Aprilis Pontific. S. In Episcopo Prioris et D. N. D. Hadriani Divina providentia Pa. VI anno ejus p. presentibus Ibidem Ven. Viris Domino Natale de Musachijs et Dono Thoma de Blasijs presbiteris. Ferrariensibus. Testibus ad premissa vocatis spetialiter atque rogatis.

+ Locus tabelionatus.

Ego Johannis Maria fil. Egregij et prestantis viri S. Antonij de agolantibus apostolica et imperiali aut. not. publicus Ferrar. quia premissorum capitulorum et tractatuum ac conventionum exhibitioni transumpti petitioni et de ceteris omnibus que alijs et singulis premissis dum sic ut premititur agerentur et fierent una cum prenominati testibus interfui eaque sic fieri vidi, et cum suis originalibus concordare inveni in omnibus et per omnia. Ideo hoc presens publicum instrumentum transumpti manu aliena me alijs prepedito negotijs in hanc publicam formam redegi signoque et nominibus meis solitis una cum sigillo dictae curiae Episcopalis Ferrarien. appenso signavi in fidem et testimonium rogatus et requisitus.

(Sigillum appensum continet figuram Sancti Georgij Ferr. Protectoris.)

## ALTRI DOCUMENTI

NON MENO INTERESSANTI

sebbene mutilati o mancanti delle Note cronologiche.

| $(XXVI.)$ $(\dots$ |
|--------------------|
|--------------------|

nentes. Salutem et gratiam suam sibi missam et alia que ipse post modum reseraum. Lectis v. ab eodem litteris. dominus esso. et dominus Roo. nobiles et preclari Monachi. qui cum eodem nuncio a curia venerant. et ipsemet legatus pari voce discer. Dominus noster rex Heinricus mandat vobis pro nos gratiam suam. et pro eam fidelitatem quam sibi debetis. ut fossam medij gauri. et omnem aquam piscaritiam ad ipsam pertinentem. quondam Belunensis Episcopis nomine Ezimano pro jussionem Imperatoris Heinrici intromisit. et bannum suum scilicet. c. librarum auri misit. et confirmay. monasterio suo restituatis et reddatis. similiter qq.et ex parte omnium principum. suorum nos vobis eandem denunciamus. Ad haec archiepiscopus talia verba respondit. Nulli dubium qu. ignorata veritate ac deceptus propria v. hominum fraude eam intromiserim. et Dominus noster imperator ut dicitis per legatum suum vere eam bandiverit. Sed ego Mainardi Abbatis odio que mich. sep. infestus fuit. iterum abstuli monasterio sup. dicto. Nunc. u. que mecum estis episcopi et judices ac fideles date mih. consilium qd. exinde facere debeam. Tunc episcopus et judices dixer. Si vos ut dicitis fraude et ignorantia n. recte egistis. justum est ut justiciae obtemperetis. et precepta Domini nostri faciatis. ac principum preces exaudiatis. Omnes u. que ibi aderant. talia verba laudantes efirmaver. Iterum bonus ho. judex dix. Possumus aliqua monimina cartarum videre que nos certiores faciant. et ne iterum infuturum jurgia oriant. habent enim hujusmodi successus res variae et diverse. maxime cum hui. temporis homines cito adinteritum dilabunt. et qu. res veterum ignorantur a modernis. ido. plus opinionem suam quisque quam. veritatem sequntur. Tunc lecta st. ibi privilegia pp. ben. et Leonis pp. et precepta. Heinrici Imperatoris. continentia massam integram quae vocatur lacus Sanctus. cum lactibs. ss. et libellum quondam hominum de piscaria integra que vocatur Tidini que e. pars ipsius masse. cui. lata. st. haec. Vall. que vocat. ggule. et fund. que vocat. corna cervina. et fluvius que vocat. cesi et canale que. vocat. curlo. et alio latere vallem que vocatur farulle et fluvius que vocat. concagathe descendt. in gauro ac atercio. latere ipso gauro. aquarto. latere pado perante. His lectis. episcopi et judices dixerunt Justum nobis videtur ut que Dominus precipit faciatis quia res ista a nobis rectissime ventilata laudamus ortamur justitiam adimplere curare. Tunc fecit venire ad se Dominum Marcum priorem, et Dominum Johannem Comachiensem, et Petrum Vene-

ticum. ac Leonem dealbro. venerabiles monachos quibus Ilari vultu ac clara voce ceteris. audientibs. dix. quia me hodie vestrae orationis participem et fratrem fecistis hac Karitate devotus timore vestro et amore Domini mei. Heinrici regis et principum ei. istiusque legati et omnium astantium precibs. ecce refuto vobis et pro vos vestrae. ecclesiae fossam integram cum omnibus sibi pertinentibus et omnem aquam piscaritiam sanctam latam cartarum quae hic m. lectae sunt sub pena. XX. librarum auri. Heinrico pro me et pro meos successores. promitto et obligo sub eadem pena. Quam refutationem et obligationem firmam et stabilem in perpetuum inviolabiliter corroboro et confirmo. Statimque Oddonis advocati cap. procussit. bannumque imperatoris Heinrici centum librarum auri confirmay. Hoc factum est die. et mense. ac indic. suprascripta. Luipaldo u. capellano nostro que his omnibs. interfuit. precepi notis ad memoriam futurorum notificari. Et ut verius credatur manu propria subscribente firmavi testibusque roborandam obtuli.

† Ego ds. ded. diac. interfui et SS.

## LEGIMUS

- P Ego bon. ho. judex interfui.
- X Ego uvido judex interfui.
- † Signum manu suprascripta Johannis vir clarissimus comes et vice Dominus. et brunus camararius et uvinimundus ii. omnes rogati testes ad omnia suprascripta.
- † Ego Luipaldus capellanus Domini mei Heinrici archiepiscopi eo jubente complevi et absolvi.

| (XXVII.)                        | ()                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                 | nationis millesimo octuagesimo                           |
| Primo Mensis contembris Ind.    | apae anno septimo.<br>tertia in curia filij Uvidonis Fe- |
| derici prope Do                 | mna Matilda Dei gratia Ducatrix                          |
| Constanting                     | i Nicolai Judex et                                       |
| Ridulfo Alberto f               |                                                          |
| Azzo, et Comes V et Comes       | Uberto, sed et Albertus filius Co-                       |
| mitis Bosonis, et Paganus de Co | r lus filius Alberici de Ro-                             |

bereto, et Gerrardus de Corviago, et ..... de Nonantula, et .... Armatus, et Ardizo fil. Beuconis, et Petrus de ..... Ermengarda et Wizo, et Cresentius, et alij quamplures ante istorum omnium presentiam proclamante Episcopo Gratiano contra Domnum Geronimum Pomposianae Ecclesiae Abbatem, et constitutum et ab is omnibus Judicibus, Domna Comitissa Matilda laudante, Domnum Geronimum Abbatem esse contentum de eadem Domo a fenestera quae est ante scalas juxta Porticum Ecclesiae S. Mariae, secundum destinationem facta ha Johanne Clerico. Nec non proclamante eodem per possessione Francolini aversus eundem Domnum Abbatem confirmatum est ab eisdem Judicibus, eum ab ac proclamatione esse absolutum producendo testes asserentes Dominus Ubertum Abbatem misisse nuntium Apostolicae sedi secunda et iusione.

Ordo Negotij unde petitio quam fecit Dominus Marchio sumpsit originem haec est. Circa medium mensem Januarij, Dominus Marchio, mihi cum essem Pomposiae misit literas ut omnibus modis irem Ferrariam pro quibusdam Magnis negotijs et ita ivi Ferrariam, et fui in Domo sua, et ipse, et quidam sapientes cum eo de Civibus Ferrariae habitaverunt me Abbate solum secreto, et quidam ex ipsis surexit de mandato Domini Marchionis proposuit coram me querens Marchionem tam literis quam nuntijs cercioratum fuerat quod ego volebam supponere Insulam Pomposiae Venetis, et Communi Venetiarum . . . . . esset credibile, tamen fides ejus vacilabat, et dubitabat de hoc et Cives etiam Mantuani illa dicerent. Ego respondens cum admiratione secundum veritatem, et negari preposito cum nunquam dictum, nec cogitatum, nec et sompniatum per me fuerat, et prius paterer absindi membrarum corporis proprii potius quam unquam talibus assentirer nisi esset forte cum spirituali precepto Domini Papae et cogitavi quod esset causa maliciae... a te ut posset usurpare jura nostra sub tali colore ficto, et simulato. Tandem petijt a me Marchio quod ego pro et Conventu promitterem ei et Communi Ferrariae quod non darem alicui jurisdictionem Insulae nec alio modo subijcere alicui universitati, ne alteri singulari, ex quo posset Domino Marchioni vel Communi Ferrariae periculum imminere et ego hoc ut paliarem

eum promisi, quod bene promitterem, quod Venetiae, nec Ferrariae ne alicui Universitati, nec ei alij singulari Insulam unquam supponerem, secundum quod continetur in forma transmissa nobis et petij quod daret mihi in scriptis illud quod volebat quia posti... tal . . . . pet., et velle quod ego non facerem ex tunc dixit quod ego recederem cum Deo, quia ipse haberet consilium super hoc, et mittet nuncios suos dicere id . . . . promissionis quam volebat. Et ita misit mihi illam formam sed secundum meam, et ipsi nuncij recipere noluerunt, sed recesserunt. Et Dominus Marchio coram Consilio Ferrariae non recitavit responsionem meam ut debuit, et sicut feci curialiter . . . . suis, sed exposuit inepte, et graviter . . . simus nos, et Monasterium, homines Ferrariae . . . . timeo ergo ne violenter usurpet dictam nostram Insulam, postquam non potest voluntatem consequi sicut petivit. Inde exponatis Domino Ottobono, et alijs sicut vobis expedire videbitis, ostendendo ei, et eis formam promissionis meae quam facere voluimus, de qua debuit esse contentus, et exponatis qualiter tenetur Monasterio vinculo Juramenti quia Vassallus est ejus, et tamquam Defensor esse debet, et habet..... annuum, et omnia quaecumque habet . . . . . videbitur, et maxime quod Orsus Ottobonus . . . . . est plene instructus ...... Marchionis ..... Domini Guideboni nu..... Do ..... o XIIII.

| (XXIX.) | ·····) |  |
|---------|--------|--|
|---------|--------|--|

.... Domini Guilielmi et Adellardi usque ad quercum centum....
.... uti Silvis salectibus padulibus piscationibus. Unde cum preda sit in.... medio dicebat quod debebat a predicti et ipsi et homines sui. Illi autem de arcoata confitebantur homines suos usos sed non pro se, sed procomuni et illos in predicta nunquam possedisse ante intromissionem. Filij autem turchi et linguitae dicebant se et homines suos predictas in preda habuisse, et a capitaneis expulsos esse dicebant. Quod cum comune modo habet restituendum sibi esse idipsum.... Albricus et bovus et Marchisius et Girardus de presbytero Martino dicebant et Segnorelli jus suum allegabant, et cartas ostendebant. Domini Gualfredus Pomposiana ecclesia dicebat fundum matum et figuli extendi in preda et preda

usque Lungula suam esse. Illi de arcoata dicebant a XI annis retro causam habuisse cum hominibus Pomposiae et optinuisse predam quam petunt juditio Domini Aldegerij Judicis et Dominici Judicis. Eis ita altercantibus et causa diu agitata et ventilata per Rodulfum et Girardum Judices et Dominicum Lauretanum pro capitaneis et alijs, et per falcum causidicum a parte arcoatae. comunicato consilio sapientum taliter deffinivere. Quod visis siquidem et auditis ac diligenter rationibus omnium partium inspectis. et testibus et attestationibus undique prolatis crebo prelectis citatis etiam Marchionibus, et venire nolentibus cum possessio predae apud comune Ferrariae nunc sit possessionem predae et usum possessionis habitatoribus arcoatae veteris scilicet Villae, et servientibus romanae ecclesiae et comuni Ferrariae pro comuni arcoatae assignaverunt tam his qui nunc habitant, quam qui in futurum habitabunt et servient, et tam arimanis quam alijs habitatoribus ecclesiarum capitaneorum et aliorum omnium servientibus ..... et pro comuni ut dixerunt. Ita scilicet ut trium partium habitatores et servientes possessores sint pro Ecclesia conservato . . . . . . et districtu quartae vero partis possessionis predae possessores et servientes sint comunis Ferrariae finis autem predae est ab uno latere fundus villae Martianae et signum lapidis secundum quod positum est descendentem in longalem. Alio latere fundus gregnagni et boni fragi secundum quod per palum in plano designatum est possessiones etiam et presas in preda factes tam a filijs turchi et linguitae quam Capitaneis et alijs ut iniastas cassaverunt quia de publico ad privatum jus sibi dicendo predam deducere non potuerunt cum Segnorellis homines arcoatae absolverunt, et a Balberico et Boivio et Marchisio, et Gerardo de presbytero Martino, et ad lungu ...... pro Ecclesia Pomposiae praedictos homines absolverunt. Qualiter autem uti debeant et quem censum reddere Sanctae Romanae Ecclesiae Comunis Ferrariae secundum qualitatem personarum et quantitatem conservata etiam apostolicae sedis reverentia ut debuerunt statuit. Quam notitiam predicti consules firmam esse tenendam preceperunt, et penam C. librarum imperialium apposuerunt et medietas consulibus, alia medietas predictis hominibus restituere jusserunt et soluta poena haec carta noticiae firma perseveret et de ..... caluum consulem eis in concione qui mittat eos in possessione.

Interfuerunt Johannes Sachitus. Albricus Judex. Lodoinus. Segnorellus. Deus dato. Gontardus. Manzinus. Stephanus Judex. Martinus. Ricardo. Abandonatus. Jacobus de Trota. Girardus de Petro stato consules. Enrigitus Natalis. Guido Borarius. Andreas . . . . . us de laureto. Guido de Formignana. Rainerius Ubaldus Ugo. Rodulfus Racemus uvarum. Egidius notarij do . . . Gualfredus Jacobus Judex de Fontana. Vulpis. Adelardus. Girardus de presbytero Martino. Scripasella. Joculas. Martignonus. Rodulfus Judex. Petrus bonus Sp. . . . no et Jacobus fratres. Guido de Petro de auria. Ugolotus. Aldegerius Judex . . . . . Egidius legis . . . . ater. Ricardus Judex. Sucius. Albericus de Alferio. Batata. Albertus de . . . . . bonus de Luciana. Petrus de Uberto Tusco. Cotigunus. Salvitus. Et ego Johannes divina gratia . . . . . judicibus et consulibus rogatus interfui ut audivi et vidi ita scripsi.

Et ego Laurencius divina gratia Ferrariensis et tunc comunis Notarius hoc instrumentum anticum de veteri in novo reduco, et quod in eo scriptum inveni ita transcribo nec plus nec minusve in hac cartula novationis designo preter sillabam vel titulum. Sub Milesimo centesimo nonagesimo bpk. Clementis Papae et Frederici Imperatoris. Die XIV intrante mense Febr. Ind. VIII Ferrariae.

In nomine Patris et Filij et Spiritus Sancti. Anno Deo propitio pontificati Domini nostri Johannis summi Pontificis, et universalis Papae, in apostolica.... beati Petri sede primo Regnante vero Dom. Berengarius, et Adelbertus ejus filius gratia Dei Reges, anno Regni eorum septimo, die quintodecimo Mensis Junij Indictione quintadecima RUENN..... Petim. a vobis Honestus et Venenti sub. Dei .... et Abbas Monast. S. Johannis, qui et Barbatiani vocatur una cum consensum cunctis deservientibus ejusdem Monasterij, ut nobis pre nati in Dei nom. benedictus qu. Bertaldo seu filijs et nepotibus meis, et si filio aut filia non habuero liceat mihi dare et relinquere in uno subaltro meo .... mihi placuerit seu filijs suis, et si mihi non placuerit derelinquere cadant in meos proximiores ..... sitem seo filijs suis emfiteoti cario Jure a presenti die conced... et largiri nobis rem Juris ... Monasterij vestri Sancti Johannis, qui et Barbatiani vocatur, idest Mansionem pedeplana

in int . . . cum curte sua in int . . . an . . . posita . . . in int. retro ipsa mansionem posito secundo pedis in longo designato ep. . . . . interni in longitudinem suam ipso horticello una cum ipsius mansionem et cum suprascripta curte uno in pla . . . . justa platea publica pedes plus viginti et novem, et ab alio capite quod est da ipso horticello pedes plus minus quadraginta et hocto simul cum eum . . . . de clausum esse videtur gestantem . . . . suprascripti Monast. vestri, et liceat nobis hortium facere justa ipso horticello nostro propter usum de ipso puteo abendo, et quando nostras carras de feno et ligne vel vestris bestijs in ipsius horticello nostro qui nobis largitis mitere voluerimus licentiam dederitis mihi usum de ipse po. . . . maioris eundi et redeundi uno in plathea publica, et cum omnibus ad . . . . rau in regione . . . . S. Vitalis Martiris cum suis . . . . justis et . . . . in terra finibus et in terra fines de ipsius Mansionem in int. cum curte et orto in int. et cum omnibus sibi ab uno latere, alio horticello Juris ipsius Monasterij vestri quae ad vestris reservatis manibus, et abu ... juris Monasterij S. Zacchariae seu tertio latere plathea publica percorentem a porta qu. tegusi . . . . ena et a quarto latere introitum et exitum cum uno . . . de suprascripto Monast..... tu Abbas..... S. Stefani qu. majoris decu Benedictus qu. Beroaldo peptitore, seo filijs et nepotibus . . . . is aut ipso uno meo subcessore seo filijs suis, et si mihi non placuerit derelinquere cadat in meos proximiores parentes seo filijs suis divina gratiam in ac lucem in merito permanere vita . . . nobis eos abendi tenendi posidendum defensandum, ut tu suprascripto Abbas cum tuis subcessoribus ab omni homine nobis defensare promiseritis, et ex nostris proprijs expensis seu lavoribus nihil aliquod inferius ad fixam pensionem regratari debeatis. Pres ... et quoque nos inde tigenter secundum paginam petitionis nostrae pensionis nomine singulis quibusque annis mense Martio . . . . pro homnia, et ex omnibus que super hoc est in argento den. quatuor ... pensium ut dictum est ... pro eo quia exinde accepistis ..... in manibus tuis suprascripto Honestus sub . . . . et Abbas suprascripti Monasterij de manibus meis et Benedictus qu. Beroaldo petitore in presentia testium qui hic subter subscripti, Idest Jumenta una bona, et optima pro in arg. soldos viginti, et pro unoquoque solidos unus denar. duodecim, ita et post transitum meum..... nom. Petitore seu filijs et nepotibus meis, aut ipso uno meo sub-

cessore qualiter mihi placuerit, seo filijs suis, et si mihi derelinquere non placuerit cadant in meos proximiores Parentes seo filijs suis . . . . unus expletum quando Domino placuerit tunc tociens dicta omnia quae superius restauret de .... semel .... vel quitquid inibi aditum melioratunque fuerit ad Jus dominiumque suprascripti Monasterij vestri Beati Johannis ac Barbatiani cujus est Jura, et proprietas revertatur. Quod si, quod absit et avertat divina potentiam, et omnia quae superius non observaverit, pro quibus iur . . . et dico quam omp. re sanctam Apostolicam vitam sanctorum Domino Monasterio suo attestatione confirmo quia datum me promitto ego suprascripto Benedictus qui Beraldo seu filijs et nepotibus meis, aut ipso uno meo subcessore seu filijs suis ac si mibi non placuerit derelinquere ac dare in meos proximiores parentes seo filijs suis . . . . bijto Honestus gratia Dei . . . et Abbas Monast. Sancti Johannis qui et Barbatiani esses tu in subcessoribus ante omnes litis initium, aut interpos. nem nom. auri obrizo uncias duas ac post penae solutionem, et paginam petitionis in sua firmo, quam vero paginam dominicum in Dei nomine Tabell. hujus civ. Raven. rogavi ac subter manibus meis proprijs firm. testibus ad me rogatis obl. subscrib. et de eorum pren . . . eam tibi contradidit sub die Mense ac Ind. suprascripta quintadecima RAVENNE. + Signum + Manus mea suprascripto Benedictus qui Beroaldo petitione

ad omnia suprascripta SS.i

Petrus M. hic paginam petitionis de omnibus sicut supra legitur

regatus M. hic paginam petitionis de omnibus sicut supra legitur rogatus testis et SS.i Calciarij dante, et accipiente vidit.

Andreas Magister in huic paginam petitionis de omnibus sicut supra legitur rogatus testis SS.i et suprascripto Calciarios dant et accipiant vidi.

Dominicus filio conda bonio callie paginam petitionis de omnibus sicut superius rogatus testis et suprascripti Calciarij dante et accipiente vidi.

Dominicum in Dei nomine Tabellio hujus p....scriptor hujusque paginam petitionis roborationem ..... ertium tradidi, complevi ac absolvi. +

| tertiam   | s. cum    | Idero      |
|-----------|-----------|------------|
| Petrus    | um q. lon | Mag. Mil.  |
| Andreas   | cum P.    | Mag. Mil.  |
| Dominicus | cum fil.  | bonitions: |

In nomine Patris ac Filij ac Spiritu Sancti anno Deo propitio. Pontificatus Domni Benedicti summi Pontificis ac universalis Papae in apostolica sagratiss. beati Petri Apostoli sede secundo Imperatore Dom. pijssimo ac Augusto Otto a Deo coronato pacifico Magno Imp. in Italia vero anno primo die nonadecima mense december Ind. secunda Rav. Divalium quidem augustorum n.... ter reperitur sancijtum ut quicumque a legalis . . . culo fine tenus examen que veniunt haportet que rescriptum . . . . perit . . . . suis temporibus mo. . . . . intervall. ad . . . . bita suis confirmetur atque legaliter finita... denuo repete... tur aut.... limites replicent ...... Deo inrefragabiliter vinculo . . . ibitus et in libro legitur nove . . . negotium jam finito . . . . . . nolumus refrigari, et in libro Codicum . . . . . . . . Causas vel lites legitimis transactionibus finitas etiam jam ab imperiali rescripto suscitari non hoportet. Igitur cum Christi auxilium cum resideret Dom. Paulus Dei Omnipotentis misericordia Judex ante Ostium Mon. S. Petri Apostoli primate Domini ac cum eo ibique residentibus . . . . adstantibus . . . . nobilitatis polentibus ac bonae hopinionis seu laudabilis fame Viris Cor...nom....sunt inter....etiam. In primis Andreas umilis Presbyter sanctae Ravenn. Ecclesiae, Leo Presbyter ac Monachus regularis Sancti Apolinaris Pontifici, ac Martiris Christi . . . . Redaldus et Andreas nobili Viri germani, Magister Militari fil. quon. Johannis qui ab eo Casa in Carro, Petrus qui Bonizo filius Dominicus Consul. ac ne.... teutio, Dominicus quondam Orcicionus Benedictus qu. Bonitu f. quond. Ursus . . . . Petronilla, Petrus de Matoli, Richardo fil. quon. Ben.... Apollenaris fil. Johannis de Matteracio, Martinus fil. Magni, Johannes Capritia, Johannes qu. Guido fil. qu. Johannis Gubia da livem . . . ga, Vitalis Paulus fil. qu. Martinus Cancellarius ac presente . . . . ficimus in Dei nomine Tabellio hujus.....ac alijs plures que longum est ad scribendum in nostro....omnium presentia.... dens ... Petrus.... da nuolis que est institutus Avocatore ipsi presenti Johannes, et Magno fil. quondam Constantino locutus est dicens quero ad istum presentem Johannes Presbyter quomodo evenit ad suam potestatem ac habet, ac detinet mobilibus rebus aurum, argentum ere ferro, ac pannos et moniminas cartarum quas fuit de quondam Deus

dedit Presbyterum germano meo quem abi prefatis Johannes de Magno Germano qui tenet ejus successionem et licatior. contendit. Ad hec respondens suprascriptus Johannes Presbyter pariter cum suprascripto Richardo Avocatore suo est verum nostra que mobilihus rebus aurum argentum erem, et ferro et pannos et Monimina cartarum quas fuit de quondam Deus dedit presbyteri germani et ... ad mea potestate devenisset aut ego habeam, aut detineam, aut haberi contendam que illorum ... tineam L cuntentione suprascripto germano Deus dedit obsig . . . . respondere debeas. et audiens predictus Dom. Paulus . . . . . Judex dixit, si vultis . . . ac lege finiri eligite utraque parte utrumque vultis executore qui vobis mittat sen dedaturque fidejussore. quod ita fecit Dominicus quidam Ursicinus primis parte querentium sit a Petrus de a...ol Avocatore sancti Johannis de Magno germano dedit fidejussore, et levavit eum suprascripto Rodaldus Magister militiae . . . solidos centum. Postea martem dedit Fidejussore pars respondentium suprascripto Richardo Avocatore sancti Johannis Presbyter et levavit, et predictus Redaldus magister Mil. in obl. similiter den.... vero replicantes ac altercantes litigantes litigayerunt, que omnia sicut et prius naravertenis . . . . . vero Domnus Paulus Judex talia auditis interogavit predicti germ. pariter cum Avocatore suo si potuisset ac probare modo et ut in antea, et ipsi Germani pariter cum suprascripto Avocatore suo dixerunt nequaquam ac probare possumus nec modo neque etiam in antea. Mos Domnus Paulus Judex talia hauditis dixit postquam probare non potestis neque modo necumque in antea . . . . . ad sancta Dei Evangelia, et juret ti . . . . que res de . . . . . ac ipsis . . . . ambos germanos pariter cum suprascripto Avocatore . . . . dixerunt non ausi sumus dicere d . . . suo et ipse mea, anima nostra persivi laqueis inodari, predictus vero Domnus Paulus Judex dixit parte quod ..... non potestis, nec jurare non audes Judico ego ut ..... istam vestram accionem, et ...... secin-antitis ac contenti vos cum eredibus vestris, et iste Johannes presbyter cum Avocatori suo sit . . . . pacificus cum suis subcessoribus in integra ac aliter cum surreit contra eundem Johannis Presbytero vel a suum Avocatorem, aut successores Judico ut componatis solidos centum, ana den. duodecim hoc . . . . et definitum est sub die de Mense et Indictione secunda Ravenne.

PAX Paulus Deo annuente adt., erum se ne... ut signa Judicans SS.i

Andreas... Militum in ac judicatum ut s. l. interfui et SS.i

Tasilo in ac Judicatum ut supra legitur interfui et SS.i

Petrus filio Dominicus Consul et Capitulario in a Judicato ut supra leg. interfui et SS.i

Patri filio qu.... in oc judicatum ut supra interfui et SS.i
Dominicus fil. condam Ursicini in oc Judicat... interfui et SS.i
.... ficimus in Dei nomine Tabellio.... scriptor hunc judicatum ut supra legitur in roborationem Judicum et Nobiliorum . . . compl..... absolvit.

In Nomine Patris et Filij et Spiritus Sancti anno Deo propitio Pontificatus Domini nostri Benedicti summi Pontifici, et universali Papae in Apostolica Sacratissima Beati Petri hapostoli Domini Sede anno tertio, atque Imperat. Domino pijssimo sp. Haugustus Ottone ha Deo coronato, pacifico Magno Imperat. in Italia vero anno sextodecimo, die septimo Mensis ..... Indictione undecima Ravennae. Etenim quae gesta esse videntur prolixis temporibus memoriter retineri non possumus. Ideo scripture vinculis anotari..... cum Christi auxilium dum aursem. Ego quidem Johannis Dei nutu ex genere..... Tabellio hujus Civitatis Ravennae in Curte.... fivit..... ibique mecum pariter bonissimis atque illustrissimis Viris, et bonae hobinionis, atque laudabilis famae Viris corum nomina haec sunt. Idest Petrus qui vocatur Dragus...... et Paulus Dux de Traversaria, Johannes Consul. eupatertium, Paulus qui vocatur..... Egila, Rodaldus filio Rodaldus Magister Mili. Leo Consule qui vocatur Liutio de Anestaliolo Paulus et Andreas germani de Gandilo, Petrus de Antio, et Atio filio suo, Petrus de Antio Richardo fil. qu. Benotus, Martinus de Magno, Verardo Romanus Consul. et Paulo filio suo, Bernardo Cantebrio, et alijs plures qui longum est at scribendum, in nostri et homnium presentiam hanc Dominus predictus Everardus Vassus Dominus Anselmus Marchio, et Comes Palatij Domni Ottonis Imperatoris pariter cum Bernardo cau .... rius, et adpreenderunt cantum Muri Domini..... rione pedeplana in interius . . . . . atrium Ravennae in regione . . . . . . . et misit in

## (XXXIII.) (....)

Urbanus Episcopus servus servorum Dei Dilectis filijs Abbati Monasterij Sanctae Mariae quod in Insula Pomposa situm est ejusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum: efectum justa postulantibus indulgere vigor equitatis, et ordo exigit rationis: presertim q. petentium voluntatem et pietas adjuvat et veritas non reliquit. Ea pp. Dilecti in Domino filij vestris justis petitionibus clementer annuimus, et predecessorum nostrorum felicis memoriae Celestini. Eugenij. Anastasij. Adriani. Alexandri. Innocentij et Honorij Romanorum Pontificum vestigijs inherentes. Beatae Dei Genitricis Mariae semperque Virginis Pomposianum Monasterium. In quo divino Mancipati estis obsequio. Sub Beati Petri, et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privilegio comunimus. Statuentes ut quascumque possessiones, quaecumque bona in presentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum: largitione Regum vel principum oblatione sidelium, seu alijs justis modis prestante Domino poterit adipisci. Firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant: in quibus haec proprijs duximus exprimenda vocabulis. Videlicet Massacelam integram quae vocatur Materaria et Massam quae vocatur Manseuli integram, et fundum unum integrum qui vocatur Casale publicum: Massam quae vocatur nepoti, et Massam quae vocatur

caput bovis. Terram et vineam sicuti modo vos habetis et tenetis jure Beati Petri Apostoli nec non et ripam fluminis Alemonis ex utrisque partibus juxta Massam quae vocatur Prata. Extendente ipsa ripa ab Agaziolo usque ad Campum Beduli. Terram vineam juxta muros civitatis Ravennae cum Ture Umbratica in integrum a Pusterula Augusti usque ad portam Tauren. Ortum unum integrum in loco pontis casuati in regione Sancti Andreae a duobus lateribus jura ipsius Sancti Andreae a reliquis duobus Via pubblica: Massam integram quae vocatur Lacus Sanctus cum omnibus rebus et pertinentijs suis, cum plebe et capellis ac titulis ipsius. Idest Sanctae Mariae. Sancti Martini. Sancti Petri et Sancti Venantij cum decimis, primicijs et ordinationibus suis omnibus, et piscaria quae vocatur Tidini, et Fossa archipresbyteri, et piscaria quae vocatur Falce cum loco que vocatur Monticello. Lacum siccum cum ripis fluminis padi et gauri ex utriusque partibus usque ad Mare, et a loco Conche Agathe ex una parte usque ad Mare, cum loco integro qui dicitur Masinzaticha. Inter confines de toto loco ac territorio Massae quae vocatur Lacus Sanctus ab uno latere fossa molendini de volta latercli descendente Magliolo, et a Fluvio triba usque in Eliam, et per paludem usque in mediam tribam et ultra tribam usque ad padum, et ultra padum usque ad gazum Episcopi Sanctae Comaclens. Ecclesiae inde usque ad fluvium qui vocatur Cessi. Ab alio latere cursus descendens in Concham Agatule, et per ipsam in Gaurum, a tertio latere palus que pergit inter rivum Anguli et Masinzaticha usque ad Monticellum, et vedetosam curentem in Padum, a quarto latere, Vaculinus et Agermalus, et Calis de Vincareto Pergente in laterclum. In Episcopatu Concordiensi Ecclesia Sancti Martini in Fana in Episcopatu Cenetensi Sancti Petri in Cosolis, Sancti Danielis ecclesias cum pertinentijs earundem. Ecclesiam Sancti Andreae in Bosco cum capelis suis. Sancti Martini in Cabernardi. Sanctae Mariae in Roncho Mazolo. Sanctae Mariae in Vidore. Sanctae Bonae cum capellis suis. Ecclesias cum pertinentijs suis omnibus Sanctae Mariae in Castelo, et alias Ecclesias, quas in partibus illis habetis. In Episcopatu Vicentino Ecclesiam Sanctae Mariae in Tempise. In Civitate Veron. Ecclesiam Sancti Mathei. In Civit. Brixiensi Ecclesias Sanctae Mariae de sede Marculphi, Sanctae Mariae de Cucumere, et Sanctae Mariae de Suxiliano cum omnibus pertinentijs earumdem. In Episcopatu Cremone Ecclesiam Sancti Stephani in

Cabalaria. In Episcopatum Astensii Ecclesias Sanctae Mariae de Flexu, et Sancti Johannis de Cero. In Episcopatu Bononiensi Ecclesias Sanctae Mariae de Arcellata. Sancti Venantij. Sancti Blasij de Luzato. Sancti Marci in Turisella. Sancti Johannis in Castagnolo. Sancti Blasij in Saliceto, et aliam Ecclesiam in Garnarolo. In Civitate ipsa Ecclesiam Sancti Sijri. In Civitate Mutinensi Ecclesiam Sanctae Mariae in Castro Soleriae Ecclesiam Sancti Johannis, et in Vila ejus Ecclesiam Sancti Michaelis. In Civitate et districtu Ferrariensi Ecclesiam Sanctae Agnetis, in Finali Ecclesia Sancti Eichaelis; Ostulati Ecclesiam Sancti Petri. In Civitate et Diocesi Faventina Ecclesiam Sancti Clementis, in Prata Sancti Laurentij Ecclesiam. In Episcopatu Liviensi Ecclesias Sanctae Mariae in Manumizola Sancti Michaelis, et Sanctae Mariae Novae cum suis capelis. In Episcopatu Arimin. Ecclesiam Sanctae Mariae de Tribo. In Episcopatu Urbini Ecclesias Sancti Leonis de Folia. Sancti Angeli de Insula. Sanctae Mariae de Petra. Sancti Martini in Ulmeta. Sancti Racliani. Sancti Angeli in Puerza. In Episcopatu Castelan. Ecclesiam Sanctae Mariae in Castagneto cum suis capelis. In Episcopatu Perusien. Ecclesiam Sanctae Mariae de Viculo cum suis capelis, Ecclesiam Sancti Johannis de Prugneto cum capelis suis et Ecclesiam Sanctae Mariae de Castro Sancti Mariani cum suis capelis. Insuper Concedimus vobis Piscariam integram quae vocatur Volano cum Rivo Badalino, et Gavelana majore ad ipsam piscariam pertinentem ex utriusque partibus sicut olim intraverunt in mare eidem similiter pertinentes. Haec nimirum omnia vobis vestrisque successoribus legitimis et fratribus religiose viventibus perpetuo habendi concedimus. Ita sane ut a vobis singulis quibuscumque annis pensionis nomine tres solidi argentei disficultate postposita nobis nostrisque successoribus persolvantur. Ad haec auctoritate apostolica constituimus ut locus ipse aut res pertinentes ad eum nulli ecclesiasticae personae nisi tantum romanis pontificibus debeant subiacere. Crisma vero Oleum sanctum a Chomaclensi accipietis Episcopo si catholicus fuerit, et sine pravitatis exactione gratis vobis dare voluerint. Si autem pro eisdem Sacramentis accipiendis ad quemcumque catholicum malueritis Episcopatum recuratis. Benedictionem u. Abbatis monachorum vestrorum ordinationes et consecrationes altarium Monasterij vestri, et eorum quae in Massa Lacus Sancti sunt a quo volueritis catholico Episcopo suscipere licentiam habeatis

quae apostolicae sedis functus auctoritate quod postulatur impendat. Mansuro et decreto statuimus ut Abbas quae pro tempore fuerit. ad Nullius Episcopi Sinodum pergere compelatur, nisi a Romano Pontifice vel legato ejus fuerit invitatus. Ad haec adijcientes decernimus ut nulli Archiepiscopo nulli Episcopo liceat Monasterio vestro gravamen inferre nec non in ipso aut in ejus rebus potestatem aliquam exercere. Nulli autem mortalium facultas sit preter Abbatis et fratrum Monasterij voluntatem Collonos seu vilanos, famulos aut famulas ad ipsum Monasterium pertinentes, aut de celis, Vilis, Castris seu plebibus fodrum extorquere aut alias exactiones inferre. Sed semper apostolicae sedis timore foveri vos volumus, et si necesse fuerit audientie conservari. Decernimus q. ut nulli omnino hominum liceat presatum Monasterium temere perturbare aut ejus possessiones aufferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet exactionibus fatigare. Sed illibata omnia et integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Salva sedis apostolicae auctoritate. Si qua ig. in futurum Ecclesiastica vel Secularis potentia hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra cam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonitanisi presumptionemsuam digna satisfactione corexerit potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino Judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae subiaceat ultioni: Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit Pax Domini nostri Jesu Christi. Quatenus et hic fructum bonae actionis percipiat, et apud districtum judicem premia eternae pacis inveniant. Amen.

## PAVIA.

• 1 •

Descrizione di Pavia, con illustrazioni tolte da Dante, Boccaccio, Scaramuccia e Vasari. — Scoperta degli architettori del ponte sul Ticino. — Chiese. — Torri. — Castello: di quali mezzi ed artisti si giovò Galeazzo II onde fabbricarlo. — Raccolta privata d'oggetti di antichità e belle arti. — Monumenti che più non esistono. — Università ed annessi stabilimenti scientifici. -Progetto d'un nuovo insegnamento nel Regno Lombardo-Veneto. — Collegi. — Istituti di pubblica beneficenza. — Cimiteri suburbani, e necessità degli asili mortuarj. -- Cose rimarchevoli nelle vicinanze di Pavia. — Cenni storici. — Dominazione Longobarda. — Leggenda del Beato Giuliano. — Altri cenni Storici. — Introduzione della stampa. — Torneo del 1587. — Cronichetta di Siro Botigella. - Poeti popolari in Pavia. — Prodigi di Meccanica. — Notizia intorno al Professore Giovita Garavaglia. — Documenti inediti dall'anno 1251 al 1549. — Elenco degli Scrittori di cose Pavesi.

Pavia, la città prediletta da Francesco Petrarca, è posta ad una delle estremità dello dolce piano, a gradi 26, 49, 4 di longitudine, e 45, 10, 50 di latitudine. Non molto lungi da Pavia, il Ticino si congiunge col Po, che per-

corre tutta l'Italia superiore, fino al mare Adriatico; il cerchio delle sue mura è di circa tre miglia, e racchiude soli 22,000 abitanti. Fra le porte che mettono in città, quella di Borgoratto, ricostrutta nell'anno 1830, è quella che presenta uno stile più corretto ed elegante. Il lungo e maestoso ponte coperto, lanciato sulla fiumana, archittettato, come ho scoperto in un rarissimo opuscolo, \* da Giovanni da Ferrara e Jacopo da Gozzo, venne incominciato nel giorno 21 luglio 1352; a'15 giugno dell'anno seguente si trovarono già condotti a termine i primi cinque archi, essendo Podestà di Pavia Giovanni de'Mandelli, e l'opera venne intieramente compita sotto Galeazzo II. Fra le chiese di Pavia primeggia S. Michele, il più magnifico e curioso monumento architettonico de' bassi

\* Le historie e fatti de Veronesi nelli tempi d'il Popolo et Signori Scaligeri, per l'eccellentis. Doct. de le Leggi Messer Torello Sarajna, Veroneso. Verona, per Antonio Portese 1542. Opuscolo, composto da 54 carte numerate: nell'ultima pagina non numerata v'ha un'iscrizione, che altamente onora il Municipio Veronese, e lo Storico, cui è consegrata. Riporteremo letteralmente il passo dell'autore, che ne guidò alla scoperta; e ciò lo facciamo tanto più di buon'animo, in quanto chè essendo rarissimo l'opuscolo, non può aversi da tutti; eccolo: Oltre la fontana (de Avesa) diede compimento M. Can Signorio al ponte dalle navi già principiato con l'opera et ingegno de dui architetti Giovanni de Ferrara e Jacopo da Gozzo esperti in fabrechare cotali ponti, perciocchè dianzi puocho havevano fatto il ponte fuori da Pavia sopra il Tesino che gli era riuscito in bene. - Da quell'operetta rilevansi molte belle e curiose notizie. Durante la Signoria dei figli di Can Signorio, il solo lanificio della città di Verona forniva annualmente da sei a sette mila pezze di panno. In quel tempo venne proclamato un editto, che le numerose logge di legno, che sporgevano sulle contrade, venissero tolte, e rifatte in lastre con bello ornamento, sotto pena di lire 100 per ciascuna loggia, al renitente. L'autore soggiunge, che in questo modo la Città de lignea diventò lateritia, cioè de pietra e mattoni. Trovasi più avanti, che M. Antonio Scaligero si maritoe in una figliuola da M. Guidone da Polenta.... donna de molta beltà, che era de se istessa più che d'altri enamorata, et in tanta dementia de superbia salita, che alguno non credeva essere vivente che meritassi godere la sua persona, e si doleva che Giove non smontasse d'al Cielo per fruir la sua divinità, credendosi celeste, e non mortale,..... ecc. ecc. Nel giorno delle nozze Madonna Samaritana, che tale era il nome della sposa, secondo la testimonianza di coloro che vi furono presenti, pel valore de settantamillia fiorini all'entorno de se portava.

tempi; in essa vennero incoronati parecchi Re d'Italia, e la tradizione reca, che nelle sue vicinanze sorgessero i Reali palagi. Alcuni dotti della penisola, anche recentemente discussero, intorno all'epoca di sua fondazione, ed all'indole della sua architettura; meritano profonde riflessioni le decorazioni simboliche e gli archi, che girano in tondo. Alcuni la vogliono costrutta nel V, altri nel VI, altri nel VIII secolo, ed anche più tardi. L'abside del Coro è dipinta a fresco da Andreino d'Edesia, contemporaneo di Giotto, che vi espresse l'incoronazione di Nostra Donna, ed i quattro Dottori della Chiesa Latina in una delle navi laterali. V'ha qualche altro dipinto di buon'autore. Molto interessanti per le Storie delle Belle Arti sono i frammenti delle intarsiature marmoree del Presbitero, rappresentanti due animali, battezzati a grandi lettere per un Cavallo l'uno, e per un Drago l'altro. Celebre per oggetti d'arte e per reminiscenze storiche è altresì la Chiesa di S. Pietro in Cielo d' Oro. Secondo Paolo Diacono, anche prima che il Longobardo Re Liutprando, mosso dalle pie esortazioni del Vescovo Bernardo I, facesse nel 725 trasportare dalla Sardegna a Pavia le mortali spoglie di Sant'Agostino, ivi esisteva una Basilica, dedicata a S. Pietro Apostolo, quella stessa, probabilmente, che ampliata ed arricchita dal predetto Re, prese poi la denominazione di S. Pietro in Cœlo Aureo, od in Cielo d'Oro. Nelle vicinanze trovavasi la Porta Palacense, eretta da Bertarido Re de Longobardi, la quale aveva le imposte di bronzo dorato. Trovo menzione di questa basilica anche nelle Divine Cantiche dell'Alighieri \* e nel Decamerone di Ser Giovanni da Certaldo, \*\* che di Pavia e dei Pavesi molte volte ne parla nelle sue novelle. Il Plutarco Aretino narra, che nel libro de'disegni di mano del Bramantino trovavasi delineato quel tempio, e che venne ivi interrato Severino Boezio. \*\*\* S. Pietro in Cielo d' Oro,

<sup>\*</sup> Paradiso, Canto X, verso 128.

<sup>\*\*</sup> Giornata X, novella IX.

<sup>\*\*\*</sup> Vasari: Vita di Girolamo da Carpi, pittore Ferrarese.

restaurato nell'anno 1485, fu profanato nel 1799, nel qual anno in gran parte ruinò. La facciata e qualche altro avanzo, bastano per darci un' idea dell' antica sua magnificenza. Dietro l'altar maggiore custodivasi il deposito marmoreo, detto Arca di Sant' Agostino, che fu origine di interminabili contese e di vive discussioni, come vedremo più avanti nell'elenco degli Scrittori di cose Pavesi. Gareggia d'antichità con S. Michele la Chiesa di S. Teodoro, restaurata nel secolo XV, ed adorna di curiose sculture, ed affreschi di qualche merito. La Chiesa di S. Marino appartiene essa pure a quel genere di architettura, usata dai Longobardi, e che si mantenne anche dopo i tempi di Carlo Magno. Poco ora presenta dell'antica sua struttura, e null'altro oggetto degno di rimarco, che un dipinto di Cesare da Sesto, allievo di Leonardo da Vinci, rappresentante Nostra Signora col Putto, S. Giovanni Battista e S. Girolamo.

Pavia ha altresì belle Chiese dello stile, volgarmente chiamato Gottico, e che molto dominò nel secolo XIV. Santa Maria del Carmine, edificata a cinque lunghe navi, assai svelte ed a sesto acuto, offre grandi ed armoniose proporzioni. Due di quelle navi furono poi chiuse per formarvi le cappelle con grave sconcio dell'euritmia dell'edificio stesso. In questi ultimi tempi si compirono con savio accorgimento alcuni dettagli della facciata in terra cotta, e si eresse il bello e magnifico altare maggiore; affine di ridurre il tempio all'antica sua maestà, sarebbe lodevole che si levassero que'cattivi ballatoj per organo. Fra i dipinti ammiransi due quadri, l'uno del Moncalvo, l'altro di Bernardino Colombano da Pavia, portante la data dell'anno 1515. Presso la sagrestia v'ha un antico lavatojo in marmo di Carrara, squisitamente scolpito a candelabri e figurine. S. Francesco Grande vanta un pregievol lavoro del Campi, ed una maestosa ed ornata cappella. La Cattedrale venne incominciata sul declinare del secolo XV; ne su architettore Cristosoro Rocchi Pavese; dal disegno che io vidi nella preziosa

collezione del Cavaliere De-Pagave \* risulterebbe, che se ne fosse occupato anche il celebre Bramante, suo maestro. In questo tempio ammiransi alcuni bei dipinti del Crespi, di Bernardino de Gatti, detto il Sojaro, \*\* e in una cappella nuovamente eretta, la magnifica arca di Sant'Agostino. Intorno a questo monumento varj sono i pareri degli eruditi. Vasari nella vita di Girolamo da Carpi scrisse. che parevagli di mano d'Agnolo e di Agostino, scultori Sanesi. Il Conte Cicognara osserva, che Agnolo nel 1362, avrebbe avuti almeno oo anni. Defendente Sacchi la crede opera di Bonino da Campione, artefice del mausoleo di Cansignorio di Verona. L'arca giacque qua e là scomposta fino all'anno 1532, in cui venne finalmente offerta al colto pubblico in una cappella, provvisoriamente aggiunta alla Primaziale, mancando i fondi necessari per secondare l'euritmia di quella sterminata mole. Bramante è altresì autore della vaga ed elegante Chiesa, dedicata a Nostra Signora di Canepanova, di forma ottagona, con colonne d'ordine Corintio: le sono d'ornamento alcuni quadri ed affreschi del Moncalvo e del Procaccini. Peccato, che in questi anni sia stata sconciamente affrescata da ignoto pittore! Il già citato Cavaliere De-Pagave ne possedeva il disegno originale. Trovo encomiati in un raro opuscolo stampato a Pavia nel 1674 \*\*\* alcuni affreschi eseguiti da Bramantino sulle mura del Monastero, detto del Senatore, e che sino da que' tempi appariva più che mezzo guasto dalla tra-

<sup>&</sup>quot;In quella raccolta trovavansi fra altri preziosi disegni, una testa di satiro a matita nera, di mano di Michelangelo e due squisitissimi schizzi di Leonardo da Vinci, con alcune postille di mano dell'autore. Il 1.º rappresentava la testa d'un uomo maturo, di bello e grave carattere; il 2.º la stessa testa a rovescio. Furono comperate dal pittore Giuseppe Bossi. Sappiamo dall'Allegranza, che il sig. D. Venanzio De-Pagave, intelligentissimo di cose pittoriche, accingevasi a stendere la vita di Bramante; sono noti i lavori di De-Pagave nell'edizione Milanese del Vasari.

<sup>\*\*</sup> Secondo la testimonianza del Vasari, Pavia, Cremona e Vercelli si disputavano l'onore d'aver dati i natali a quest' illustre artefice, del quale non si hanno che pochissime opere.

<sup>\*\*\*</sup> Scaramuccia: Le finezze de' pennelli Italiani, p. 151.

montana; penso che invece di Bramante abbiasi a leggere Bramantino. Scaramuccia, giudice competente ammirò in Pavia alcuni dipinti del Crespi nella Chiesa della Madonna di Loreto, ed in quella dell'ospedale degli incurabili; in S. Romano la decollazione di S. Giovanni Battista, lavoro d'un valente allievo di Lodovico Caracci; un S. Matteo di mano di Campi a S. Francesco, ed appeso in alto nella Sagristia de'PP. Domenicani, un Cristo, che porta la Croce, mezza figura del Tiziano. In Santa Maria de'PP. Scalzi, fuori della mura vidde alcune buone pitture di Giulio Cesare Procaccini.

Alcune delle molte torri, erette dopo l'undecimo secolo per ornamento, o per difesa, rimangono tuttora in Pavia; sopra tutte le altre sorgono altissime quelle dei Marchesi Del Majno e Belcredi. Era celebre la torre detta di Boezio. Vasari, parlando d'alcuni schizzi e disegni di Bramantino, scrisse che nel libro di quell'artefice vi era similmente disegnata la torre di pietra cotta, fatta dai Goti, che è cosa bella, veggendosi in quella, oltre l'altre cose, formate di terra cotta, e dall'antico alcune figure di sei braccia l'una, che si sono insino a oggi assai bene mantenute: ed in questa torre si dice, che morì Boezio. Presentemente non esiste più traccia alcuna della torre, nella quale dicesi essere perito Severino Boezio per ordine del Re Teodorico, siccome colui che aveva macchinato di ritornar Roma in libertà. \* Non è uniforme la tradizione nel precisare ove esistesse quella torre; pare però, che fosse situata negli antichi sobborghi della città, e nell'agro, detto Calvenzano. Adjacente all'antica casa dei Marchesi Del Majno ammiravasi la torre del Pizzo in giù, edificata, secondo gli Storici Pavesi nel secolo XV

<sup>\*</sup> V'ha nella Basilica di Monza un prezioso dittico, che rappresenta da un canto Severino Boezio, dall'altro una donna, in atto di cantare sulla lira; alcuni vogliono, che questa donna rappresenti Elpe, prima moglie dello sciagurato filosofo; altri l'allegoria della poesia. Avendo attentamente esaminato il dittico, ci dichiariamo per quest'ultima opinione. In Pavia nel palagio Malaspina d'ha un'iscrizione, relativa a Severino Boezio.

in onore di Giasone del Majno, allorchè conseguì la Laurea dottorale in Legge; era a guisa di piramide rovesciata, il cui vertice ne formava la base. La colonna su cui posava la punta della torre aveva un capitello figurato. Questo bizzarro e raro monumento venne egli pure vandalicamente atterrato nella prima metà del secolo XVIII. La massiccia torre quadrata della città, contigua alla Cattedrale, e detta il campanile, venne di nuovo ricostrutta nel 1583; l'ordine architettonico a colonne della parte superiore, ove sono poste le campane, è di Pellegrino Tibaldi.

Celebre è il Castello di Pavia, edificato da Galeazzo II, nel breve spazio di 5 anni, mediante l'attività ed intelligenza degli artefici impiegativi, che, secondo la testimonianza d'un contemporaneo, furono Novaresi. La calce, i mattoni e le travi vennero per ordine di quel Duca rapiti, ove trovavansi, e per provvederlo di lettiere, impose un balzello al Clero di Novara. L'edificio era di forma quadrata con quattro massicci torracchioni agli angoli. Trovavasi colà una curiosa raccolta d'armi, ed una collezione di circa mille Codici, formata dal Petrarca, che di quando in quando ivi recavasi a villeggiare. Ser Francesco portò amore grandissimo a quell'illustre città, e v'ebbe dolci legami. Un' avvenente Lombarda lo risarcì dell' amore troppo platonico di Madonna Laura, e reselo padre d'una bimba, che poi maritò ad un Francescuolo di Brossano." Quelli ed altri preziosi oggetti passarono in Francia, allorchè nell'anno 1527, il Visconte di Lautrec saccheggiò Pavia per punire que'cittadini dell'ajuto prestato agli Imperiali nella battaglia datasi nel Gran Parco, ove Francesco I fu fatto prigioniero di Carlo V. Parte di essi ornano le Biblioteche di Parigi, e vennero recentemente illustrati dal Professore *Marsand*. Lungo i Chiostri del Castello trovavasi la cappella, la cui volta tempestata da

<sup>\*</sup> Iscrizione nel Palagio Malaspina. Altre iscrizioni Petrarchesche furono trovate in Treviso.

stelle d'oro in fondo azzurro d'oltremare, figurava un cielo stellato: le pareti erano adorne di antiche pitture. L'esterno dell'edificio era compartito da finestroni a doppio arco acuto, dimezzati da svelte colonnette di marmo; il cumignolo, secondo lo stile del secolo, era merlato. Questo magnifico edificio, che gareggia, se pure non è superiore al celebre castello di Milano, (che con dolore vediamo molto trascurato dagli scrittori di cose Lombarde), ebbe molto a soffrire nell'assedio di Lautrec, e dai Francesi nel 1796. Pavia non ha altri palagi rimarchevoli per antichità. Nella facciata di casa Bottigella sonovi squisiti ornati Bramanteschi, eseguiti in terra cotta; altri pregevoli lavori in terra cotta ammiransi nell'interno di casa Orlandi, e nell'antico Monastero della Pusterla. \* In quest'ultimo edificio havvi una bellissima chiespolina di stile' Bramantesco ed ottimamente conservata, ed esisteva una rara iscrizione del secolo VIII, spettante a Teodote; ella giaceva a frammenti qua e là infissa nelle pareti, e poco mancò non subisse la sorte di molti altri preziosi monumenti Pavesi. Scarpa aveva formato una galleria di quadri di artefici della scuola Italiana; presso un Professore dell'Università vedemmo una copiosa raccolta di Codici e pergamene, ed una buona collezione di stampe nello studio del celebre professore Garavaglia. Il palagetto, che il Marchese Luigi Malaspina di Sannazzaro consecrò alle arti ed alla istruzione de' suoi concittadini, trovasi ora finalmente ultimato. L'elenco delle sole stampe ivi raccolte è di cinque volumi; sonovi anche classici quadri, altri curiosi e rarissimi oggetti e nelle vicine case molte iscrizioni romane, e dei bassi tempi. Quel dotto ed amabile Signore, con rara liberalità fe' dono alla patria di tutte le sue preziose collezioni.

<sup>\*</sup> Nell'archivietto diplomatico *Morbio* trovansi alcune carte, spettanti a questo celebre Monastero, ed agli altri non meno celebri di *Santa Chiara* e del *Senatore*.

Nell'antica porta Marenco, aperta sotto un massiccio voltone, sormontato da torre, trovavansi il muto dell'azza al collo, statua rappresentante un Senatore, o Proconsole Romano, ed un basso rilievo di sasso, rappresentante una colomba, colla strana leggenda: Hic est nidus nidorum vae vae vae debellantibus eum. La porta S. Giovanni era celebre pel racconto, che fa Paolo Diacono, del cavallo caduto sotto ad Alboino, Re de'Longobardi, allorchè nel 573 fece la sua entrata in Pavia. Il Regisole era una statua equestre in bronzo, di lavoro Romano, posta nel mezzo di Piazza piccola; il cavaliere rivestito della clamide giaceva verso settentrione, e colla destra alzata sembrava intimar silenzio. Probabilmente rappresentava Marco Aurelio, o Lucio Vero; pare, che venisse trasportata in Pavia durante la dominazione de'Longobardi, e che in origine adornasse il grandioso palagio erettovi dal Re Teodorico. Gran parte di questi monumenti vennero manomessi, o vandalicamente distrutti:

Molte Basiliche, monumenti preziosi per la Storia e per Arti, esistevano in Pavia; ci limiteremo a parlare di San Giovanni in Borgo e di Santa Maria alle Pertiche, ruinate sul principiare del secolo XIX. San Giovanni in Borgo, detto anche S. Giovanni de Palude, in Cimiterio, o Sepolcreto era situato presso il Collegio Borromeo, nella parte Orientale della Città. Alcuni vogliono, che questo maestoso tempio venisse eretto nell' anno 652 da Rotari, Re Longobardo, ed altri da Gundeberga parte de'bassi rilievi simbolici vennero ad uso vile impiegati, parte dispersi fra mani private. Santa Maria alle Pertiche venne così chiamata, perchè nell'annesso cimitero, se accadeva, che qualche nobile Longobardo morisse in terra straniera, i suoi congiunti vi ergevano una pertica o trave, sulla quale era intagliata una colomba, col rostro rivolto verso quella parte, ove presumevano riposasse il defunto. Sappiamo dal Vasari, \* che anche questo

<sup>\*</sup> Vita di Girolamo da Carpi, pittore Ferrarese.

tempio trovavasi delineato da Bramantino nel suo libro dei disegni. Nell'interno presentava una gran cupola, sorretta da sei grosse colonne, che spogliate di poi dall'intonaco di calce, furono riconosciute di marmo greco.

Fra gli stabilimenti scientifici della dotta Pavia, primeggia l'Università, \* fondata secondo alcuni da Carlo Magno. Lotario, con diploma dell'anno 923, datato da Corte Olona (Olona nel territorio Pavese, e Marengo nell'Alessandrino erano ville Reali), chiamò in Pavia lo Scozzese Dungallo, ordinando, che alle sue lezioni dovesse intervenire la gioventù di Milano, Brescia, Lodi, Bergamo e Novara: venne restaurata da Galeazzo II, Vicario Imperiale. Furono benemeriti dell'Università anche Lodovico Sforza, detto il Moro, e gli ultimi Sovrani della Casa d'Austria, che allogarono i nnovi lavori a Pier Marini ed a Polak, e vi profusero immensi tesori. L'edificio però non presenta un tutto assieme armonico, ed in alcune parti manca del puro stile. Nel centro del fabbricato v'ha un maestoso scalone, e sui pianerottoli sorgono alcuni monumenti, consecrati alla memoria di dotti e benemeriti professori. Nelle pareti, che fiancheggiano i cortili, ed in quelle d'una sala del piano superiore sono incastrate con una spiacevole confusione, iscrizioni Romane, dei bassi tempi e moderne, con sculture in marmo, e lavori in terra cotta. Assai meschino è il gabinetto Antiquario Numismatico. La Biblioteca dell'Università (l'unica che sia aperta al pubblico in Pavia) è formata da circa 70,000 volumi, parte de' quali già appartenevano al celebre Haller. Fra i pochi Codici, meritano speciale menzione quelli, che si rinvennero nel cenobio di S. Pietro in Ciel d'Oro, e gli autografi di alcuni Professori. La maggior parte de' Codiei Pavesi, passarono, come già osservammo in Francia, e le pergamene, sparse ne'conventi, vennero all'epoca della loro soppressione trasferite in Milano nel R. Archivio Diplomatico. Altre vennero acquistate da Morbio, ed egual-

<sup>\*</sup> Spetta all' Università il documento inedito, num. IV.

mente trasferite in Milano. A questo proposito ci permettiamo un' osservazione.

Con saggio consiglio venne introdotto fra gli studi filosofici dell'Università l'insegnamento delle scienze Storico-Ausiliarie, cioè della Archeologia, Numismatica e Diplomatica; siccome però per giungere alla cognizione delle medaglie e dei diplomi non bastano gli scritti del Professore, ma richiedesi un lungo esercizio pratico sulle medaglie stesse e sugli originali documenti, scritti ne' vari secoli e con lingua e caratteri affatto differenti, così parmi, che riuscirebbe agli studenti di maggior profitto, che il Gabinetto delle medaglie di Brera, e le Carte Pavesi affastellate nel R. Archivio Diplomatico, da Milano, si trasferissero all'I. R. Università di Pavia. Desidereremmo poi, che le altre carte diplomatiche venissero restituite alle singole città Lombarde, cui spettavano, prima della generale soppressione de'Monasteri e Conventi. Osiamo spingere più oltre i nostri desideri. Pochi hanno la capacità, e pochissimi la pazienza di decifrare le antiche membrane e gli antichi Codici; e perciò que' documenti Storici, restituiti a'municipi, forse si giacerebbero lungo tempo inediti, con grave discapito della Storia Italiana; perciò sarebbe sapientissimo divisamento, che il Governo Austriaco, \* emulando

una spedizione archeografica sotto la direzione del sig. Stroieff all'oggetto di

<sup>\*</sup> Veggiamo ora, come quasi tutti i Governi d'Europa siensi a'nostri giorni seriamente occupati degli studi di storia patria. In Inghilterra la Camera dei Comuni nel 1800 aveva istituita una Commissione, incaricata di esaminare lo stato de'pubblici archivi storici del Regno; il Re poi nel 1831 nominò una Commissione speciale pei documenti Storici, rivestita d'este-aissimi poteri, ed autorizzata a disporre d'un milione di lire. (V. il Memorial Encyclopedique et progressif). S. M. il Re Carlo Alberto, con Regio Brevetto, in data del 20 Aprile 1833, creò una Deputazione sovra gli studi di Storia patria, incaricata di soprantendere alle pubblicazioni di una collezione di scrittori della Storia, e di un Codice Diplomatico dei Regi Stati. Il Governo di Lucca alcuni anni prima aveva a proprie spese pubblicati alcuni preziosi volumi di Storia patria. Appena pubblicati i Decreti di S. M. il Re Carlo Alberto, il Governo Francese emano sapientissime ordinanze, colle quali accordò una splendida e magnifica protezione agli Studi Storici. Sino dal 1829 l'Accademia Imperiale delle Scienze di Russia aveva istituita

gli altri Governi d'Europa, creasse commissioni speciali per la collezione ed edizione degli scrittori di cose patrie. Dopo questo lavoro preliminare, sarebbe lodevole, che nelle scuole delle Città del Regno Lombardo-Veneto, capo-luogo di Delegazioni, l'I. R. Governo vi erigesse cattedre per la Storia municipale del paese, dipendente dalle Delegazioni rispettive. Che importa a noi balbettare durante il corso ginnasiale qualche parola di greco, che a nulla poi ne giova, nè durante gli studi del Liceo nè in quelli dell'Università; che importa conoscere le gesta spesso favolose de'Greci e de'Romani, e sapere i più minuti dettagli della loro vita privata, se poi non veniamo istrutti nella storia ben più utile e dilettevole de'nostri municipi? Egli sarebbe il caso di esclamare con quel Savio: Qui nous delivrera des Grecs et des Romains! E per verità crassa è l'ignoranza de'nostri scolaretti circa cose, che ci spettano assai più da vicino, chè non le Greche e le Romane.

Se ogni Chiesa, ogni pubblico edificio di Pavia segna un'epoca nella Storia e nelle arti, ogni gabinetto, ogni sala, ogni scuola dell'Università ne richiama un nome illustre nelle scienze. Volta, Mascheroni, Bongioanni, Borda, Spallanzani, Frank, Brunacci, Tamburini, Rezia, Mangili, Scarpa, Panizza, Bordoni, e più altri ancora, furono e sono oggidì di splendore a quell'illustre Ateneo. Le sale

visitare le antiche biblioteche ed archivi della Russia, e di estrarne, od almeno far conoscere i materiali che potrebbero somministrare per tutti i rami della storia nazionale. Ecco i frutti di quella spedizione: quattro grossi volumi in foglio, contenenti copie di documeuti storici-giuridici, che servono a sparger lume sugli avvenimenti storici, sulla legislazione, ecc. ecc. dell'antica Russia dal 1423 al 1705. Questi documenti sono più di seicento, la maggior parte sconosciuti, e possono per conseguenza dirsi un vero tesoro. Ciaque grandi portafogli, contenenti materiali per la lettratura slava, ed un sesto materiali bibliografici e calcografici; i primi disposti in ordine alfabetico, i secondi in ordine cronologico. Un cartone contenente una collezione di documenti giuridici di tutti i generi dei secoli decimoquinto, decimosesto e decimosettimo: essi sono circa cento, ed offrono una risorsa importante per la storia comparata della giurisprudenza. Altri portafogli, pieni di materiali storici e statistici sulla Russia settentrionale, croniche sulla Siberia, diverse tradizioni storiche e viaggi.

cliniche, il teatro anatomico, il gabinetto delle preparazioni delle varie parti del corpo umano, il museo di storia naturale, il laboratorio chimico, i gabinetti di fisica, di patologia, d'idrometria, e gli orti botanico ed agrario meritano d'essere veduti ed attentamente esaminati.

Dei molti collegi, una volta esistenti in Pavia, ora non sonovi che il Borromeo ed il Ghislieri. Il Collegio Borromeo venne istituito da S. Carlo Borromeo, ed architettato da Pellegrino Tibaldi. La facciata è grandiosa, ma un po'troppo sopraccarica di ornati, e non del gusto più puro: l'interno offre un maestoso ed ampio cortile, ornato da portici a doppio ordine di colonne. Degna da vedersi è la grande Aula del piano superiore per gli affreschi di Federico Zuccari e di Cesare del Nebbia. Vasari parlando di quest'ultimo disse, che Orvieto, sua patria, d'ora in avanti non avrebbe bisogno per essere ornata de' maestri stranieri. I molti annotatori ed editori delle Vite del Vasari non fanno menzione de' monumenti e dipinti Pavesi da noi descritti; quindi alcuni passi del Plutarco Aretino sono tutt'ora oscuri, od interrotti da lacune. Avvertenza necessaria pei futuri annotatori ed editori del Vasari. Nel Collegio accennato si mantengono gratuitamente circa 32 alunni, e si fornisce a' medesimi quanto occorre per istruirsi nelle scienze. L'Imperiale Regio Collegio Ghislieri deve la sua fondazione a Pio V. Di questo Sommo Pontefice sonovi due statue, l'una colossale di bronzo, posta sulla piazza, che sta innanzi al Collegio; l'altra di grandezza naturale in marmo, è sul pianerottolo della scala principale. È abitato da 60 alunni gratuiti, nominati dal Governo, e da 12 altri alunni, paganti una pensione determinata. In complesso circa mila e quattrocento scolari vengono annualmente inscritti sui registri dell'Università; il termine medio della mortalità è di due individui all'anno.

Molti erano, e sono tuttora gli istituti di pubblica beneficenza. Una curiosa notizia rilevasi dalla carta, num. I, che ora qui si pubblica per la prima volta; da un'altra

carta, egualmente presso di me esistente emerge, che nel 1460, adjacente alla Chiesa di S. Giovanni in Borgo, trovavasi un bello e cospicuo Ospedale, detto, di Santa Maria in porta Aurea. Dal prezioso diploma (V. N. III.). sottoscritto di mano propria del Duca Francesco Sforza, si ha, che nel secolo XV, le Università de'notaj e de'mercanti di quella Città, dispensavano molte limosine a'poverelli di Dio. Lo Spedale di S. Matteo venne istituito sulla fine del secolo XV. Nel suo genere è un vero modello; è capace di circa 400 letti e per adeguato ricovera ogni anno 320 ammalati. L'annesso ospizio degli esposti è di fondazione molto più antica. Nell' Orfanotrofio annualmente si nutrono ed istruiscono in qualche arte, o mestiere 47 orfani maschj, ed altrettante fanciulle. V' ha anche un ospizio, detto di Santa Margherita per le femmine ravvedute. Nell'ospizio de' Mendici si ricoverano e si mantengono circa 150 individui d'ambo i sessi, impotenti a procacciarsi il vitto. Nella pia casa d'industria 28 maschi e 10 femmine annualmente attendono a manifatture di tele, di canape e di lino. Il capitale del Monte di Pietà è di circa Lire 80,000.

In vicinanza di Pavia trovasi la magnifica Chiesa di S. Salvatore, eretta nel 1497. Gli archi delle volte sono a sesto acuto, di eleganti e svelte proporzioni; v'hanno buone pitture e molti ornamenti dorati. In una parte del vasto e magnifico annesso Chiostro veggonsi alcune pitture antiche, eseguite probabilmente da quell'Andreino d'Edesia, da noi sopra ricordato. Nell'antica Chiesa di S. Lanfranco ammiransi alcuni antichi vetri dipinti, e la magnifica urna, dedicata a S. Lanfranco, che è in marmo bianco di Carrara, tutta istoriata, e sostenuta da colonnette, egualmente di marmo. Negli avanzi dell'annesso Chiostro, meritano d'essere esaminati alcuni stupendi lavori in terra cotta. Bella nella sua elegante semplicità è la Chiesa di Santa Teresa, posta fuori di porta Cremona, ed in vicinanza del pubblico cimitero. Opera veramente grande e maravigliosa si è quella delle cinque Conche, o

sostegni, costruiti per compiere il canale di navigazione, che da Milano scorrendo fino a Pavia, ha immediatamente sotto questa città il suo sbocco nel fiume Ticino, Il vicino cimitero è al paro degli altri suburbani, de'più umili e disadorni, che si conoscano. E qui non possiamo a meno di nuovamente esternare un nostro voto, cioè, che ai pubblici cimiteri d'Italia, s'aggiungano le case od asili mortuari, già introdotti nella dotta ed affettuosa Lamagna. Richiamiamo specialmente l'attenzione dei dotti e dei Governi, giacchè una funesta esperienza pur troppo ne ammaestra, che molte persone furono vittima d'una precoce tremenda morte, e che i medici più cauti ed avveduti, talvolta furono tratti in errore dall'asfissia, apoplessia, isterismo e da altre malattie, simulanti la morte. In generale pare, che la sola putrefazione sia sicuro indizio della vera morte; l'interramento prima che si manifesti essa putrefazione può torre la vita a persone, che per la continuazione di attente cure, avrebbero potuto ricuperarla. Il sig. Francesco Pelizo (per tacere di molti altri scrittori di polizia medica) espone sei casi accaduti in Udine nel periodo di mezzo secolo; ed il sig. Julia de Fontenelle \* cita un caso di morte apparente, che ha durato perfino venti giorni.

Questa tremenda verità non è a parer nostro bastantemente sentita nel bel paese. In Livorno, Brescia, Bologna, ed in alcune altre città si rese pittoresca, splendida, magnifica l'ultima nostra dimora, ma in nessun pubblico cimitero vedemmo introdotti gli asili mortuari. E'si sciupano da'municipi le migliaja di lire per allineare le case, per allargare di qualche metro le vie; si spande sullo selciato de'pubblici passeggi colla più scrupolosa diligenza la più minuta ghiaja, affinchè non s'offendano i piedini delle dame e de'vagheggini; si recidono con mi-

<sup>\*</sup> V. la bella sua opera, intitolata: Recherches medico-légales sur l'incertitude des signes de la mort, les dangers des inhumanations précipitees, les moyens des constater les décès et de rappeler à la via ceux qui sont en état de mort apparente. Paris, 1833. Chez Rouvier.

rabil precisione le chiome degli alberi, si sciupano forti somme in altre simili delicature e non si pensa frattanto, che con pochi quattrini si potrebbe salvare la vita a parecchi infelici, e che quel denaro, essendo sacro patrimonio della nazione, dovrebbe essere molto più utilmente impiegato. L'introduzione degli asili mortuari sarebbe il solo ed unico mezzo, onde finalmente metter fine ai gemiti, che partendo dalle tombe, ci accusano d'una crudele indolenza. V'hanno le balierie, asili per gli esposti, scuole infantili, orfanotrofii, pie case d'industria, ospedali, istituti d'arti e mestieri, ritiri pei vecchi, ecc. ma le filantropiche istituzioni non vennero fra noi estese anche dopo, che veniamo involti nel fatal lenzuolo mortuario. Torniamo a ripetere: si imiti finalmente la dotta ed affettuosa Lamagna. \* L'importanza dell'argomento, ne scuserà presso qualche severo lettore di questa nostra breve digressione. Ma ritorniamo a soggetti più lieti.

Trovasi pure nelle vicinanze di Pavia il castello di Belgiojoso, ove di quando in quando recavansi a villeggiare i Duchi di Milano. È celebre quel diploma datum

<sup>\*</sup> Daremo ora qualche idea di simili stabilimenti. Essi per lo più sono composti da due sale, una per le donne, l'altra per gli uomini, con tubi per rinnovare l'aria, ed un calorifero; quella del custode è divisa da una sola porta invetrata, affinche egli possa avere costantemente sott'occhio i cadaveri. Nelle adjacenze trovansi l'abitazione del medico, la cucina, i bagni ed il gabinetto provvisto degli apparecchi, onde richiamare in vita gli annegati, coloro che vennero colpiti dell'asfissia, o da altre malattie, simulanti la morte. I custodi poi hanno una compiuta istruzione del modo, con cui deggiono amministrare i primi soccorsi; ed affinche sieno più vigili ed accurati, si danno premj a chi pel primo tra essi avrà scoperto segni di vita nel corpo d'uno, giudicato morto. Alle estremità de'cadaveri si adatta un congegno, posto in comunicazione con uno svegliarino, di guisa che il più piccolo movimento d'un dito, produce subito un frastuono grandissimo. I cadaveri sono adagiati sur una tavola leggermente inclinata, e coperta d'un pagliariccio, e separati l'un l'altro da altrettanti paraventi. Un medico dimora costantemente in queste case mortuarie, ed è incaricato d'esaminare i cadaveri; allorche li trova in istato di vicina putrefazione, lo attesta in iscritto, e si interrano; se invece scopre in essi il più leggero indizio di vita, tosto si pongono in opera tutti i mezzi possibili, onde rianimarli.

in castro nostro Zojoso \* a dì 13 ottobre del 1377, col quale Galeazzo II cassò, rivocò ed annullò le grazie ed esenzioni, che aveva fino allora accordate. Oggidì Belgiojoso è ameno e ben costrutto borgo, capo-luogo di distretto; merita d'essere veduto il palagio de'Principi, che portano. lo stesso nome, ed a cui trovansi uniti vasti e magnifici giardini, con mirabili giuochi d'acqua e bella varietà dell'antico stile e del genere così detto Inglese. Troppo celebre è la Certosa di Pavia perchè noi ci azzardiamo a parlarne minutamente; tanto più dopo le magistrali illustrazioni dei signori Malaspina e Durelli. Venne incominciata da Giovanni Galeazzo Visconti nel 1306, ridotta a compimento nel 1542, e soppressa da Giuseppe II. Le arti del disegno vi lasciarono in quattro secoli tante e così sublimi prove, da renderla la più vaga e magnifica Certosa d'Europa. Ella trovasi oggidì fresca e luccicante come una sposa. Comerio fu d'attorno a' quadri che trovavansi sporchi, o malconci dagli uomini, e con molta perizia li ristaurò; i freschi della cupola furono, egualmente ristaurati; si trasferì nell'interno del tempio un ammirabile affresco di Luino, ov'è un fantolino Gesù, che sporgendo dal grembo di Nostra Donna, con bel vezzo spicca un fiore da certe zolle. Nella sagrestia poi ov'è quella stupenda Assunta del Solari, si fece un bello e magnifico pavimento. Dieci miglia lungi da Pavia trovasi Binasco, il cui castello ne richiama le tristi vicende di Beatrice Tenda; e vicino a Milano, sempre percorrendo la stessa strada postale, havvi un castellotto del Medio

In questa storia abbiamo già fatto cenno di alcune tra le ville Reali, che i Lotari tenevano in Lombardia.

<sup>\*</sup> Altro diploma, datato da Belgiojoso, è quello da me custodito nella collezione di diplomi originali dei Duchi di Milano, alcuni de' quali sottoscritti di mano propria degli stessi Duchi, da Cicco Simonetta e dal Morone. È di Gian Galeazzo; spetta alla città di Siena, di cui era Signore, e porta la data del 1.º aprile 1401. Molti de' miei diplomi sono datati da Abbiategrasso, Vigevano e Galliate, altre ville dei Duchi di Milano, che vi eressero magnifici castelli, parte de' quali tuttora sussistenti, e che meriterebbero d'essere minutamente illustrati e descritti.

Evo, mirabilmente conservato, e che spettava al signor Duca Visconti.

Daremo ora alcuni cenni storici intorno a Pavia, fermandoci alcun poco sulla dominazione Longobarda, e sopra altri punti non bastantemente chiariti od illustrati dagli Storici.

Pavia, detta anche Ticinum, Papia Ticinum, Papia, Civitas Turrigera, Civitatum Italiae deliciosa proceris decora turribus, Civitas centum Turrium, venne, secondo la testimonianza di Plinio, \* edificata dai Levi Liguri e dai Marici. Nell'anno 190 avanti G. C. fu conquistata dai Romani, che la elevarono al grado di Municipio, e l'ascrissero alla tribù Papia. Sempre più crebbe di poi in fama ed in potenza, finchè nell'anno 452, venne distrutta da Attila, Re degli Unni; nel 475 la conquistarono gli Eruli ed i Goti, il cui regno fu distrutto da Narsete, Generale dell'Imperatore Giustiniano. Morto lui, Alboino invase l'Italia, guidando una sterminata moltitudine di Gepidi, di Bulgari e di Longobardi; la soggiogò quasi inticramente, e dopo tre anni d'assedio s'impadronì anche di Pavia, e quella elesse a capitale del Reame. Ebbro della vittoria, costrinse la moglie a bere nel cranio del padre; Rosmunda si vendicò a misura di carbone coll'adulterio; straziata dal rimorso dei due delitti si uccise. Clefo proseguì la conquista, ma pochi mesi dopo venne assassinato per le sue crudeltà.

Trenta de'capi Longobardi si appropriarono una parte del Regno, governandola col titolo di Duca. Dopo 10 anni d'una orribile anarchia i Proceri, radunatisi in Pavia, posero l'asta del potere nelle mani di Autari. Agilulfo gli succedette, ed a lui il figlio, che venne scacciato dal trono da Arioaldo. Rotari, salito il soglio, fu il primo a promulgar leggi; gli successero Rodoaldo e Gondaldo; vennero di poi Grimoaldo ed i due fratelli Bertarido e Gondeberto, Cuniberto, e da ultimo Liutberto, deposto

<sup>\*</sup> Lib. 3, cap. 17.

da Regimberto Duca di Torino; Liutprando si prevalse delle discordie, che agitavano i Longobardi per impadronirsi del trono. Vennero poscia Ildeberto, deposto pei suoi vizi; Ratchis, che dopo d'essersi fatto monaco, ambisce di nuovo il regno, impugna le armi contro Desiderio, nè le depone se non dietro le istanze di Stefano II. Astolfo di lui fratello ridusse a male lo stato per le gare coi Papi. L'ultimo fu Desiderio, il quale associatosi al trono il figlio Adelchis, agogna all'intiera conquista della Penisola; Carlo Magno invitato dal Papa, supera le Chiuse d'Italia, e viene con Desiderio a campale giornata. I Longobardi signoreggiarono quasi tutta l'Italia per ventidue regni, nello spazio di poco più di due secoli. Essi vissero per lungo tempo senza linguaggio e senza leggi scritte; di qui la incertezza delle loro memorie ne' primi tempi, e le variazioni perfino nella stessa cronologia dei Re fra il diploma di Rotario dell'anno 643 e la Storia di Paolo Diacono. Qualche lume intorno al loro governo si ha da alcuni de'documenti Ferraresi da noi pubblicati; se il sig. Troja di Napoli si decidesse di mandare alle stampe le preziose carte diplomatiche da lui possedute, allora poco ne rimarrebbe a sapere de'Longobardi. La sede del loro regno, che per l'addietro chiamavasi Insubria, prese da essi il nome di Lombardia. Ai vinti era permesso di regolarsi anche secondo le leggi Romane; nelle stesse Costituzioni Longobarde si disse, che non era spregevole la loro autorità.

Le belle arti, dopo essere giunte alla somma perfezione nel secolo d'Augusto, andarono poscia gradatamente declinando, finchè i Barbari del tutto le ruinarono. La pittura, già scaduta fino da' tempi di Plinio, \* venne poco coltivata da'Longobardi, la statuaria e l'architettura ebbe assai più cultori, ma non sempre con esito felice. Prova ne sono i bassi-rilievi, che a profusione veggonsi nella Chiesa di S. Michele a Pavia: essi non presentano pro-

<sup>\*</sup> Epistola XXXV, cap. 1.

porzione alcuna, non distinti piani lineari, non unità di pensieri, o movenze facili e naturali; i panneggiamenti poi sono ora meschini, ora voluminosamente ricercati; le figure sconce, grette, orribili. Anche l'architettura venne travisata e corrotta dai Longobardi, dimodochè non è difficile il riscontrare nelle loro fabbriche le colonne ed i pilastri a diverse distanze, le arcate che immediatamente posano sulle colonne, i pilastri maggiori prolungati in modo da sostenere la volta massima, ed altre simili aberrazioni del puro stile.

Intorno ai materiali in allora adoperati, furono di due sorta, l'arenaria e la terra cotta. La prima venne preferita ai marmi, come quella che più facilmente si prestava all'inesperta mano dell'artefice. Di essa se ne fece grandissimo uso, principalmente nelle decorazioni interne ed esterne di S. Michele a Pavia, che è il più magnifico monumento architettonico de'bassi tempi. In terra cotta s'eseguirono sottilissimi lavori, come n'attestano alcuni frammenti. I mattoni erano di varia forma e struttura: nelle pareti rettilinee ciascuno era lungo un piede, 3 pollici alto e 6 largo; nelle pareti a forma circolare ogni mattone presentava nella sua figura un segmento d'arco. Gli uni e gli altri erano ingegnosamente collegati per mezzo d'un cemento oltremodo tenace. Lo stesso dicasi delle intarsiature marmoree, molto usate ne'pavimenti e di cui abbiamo preziosi avanzi nel Presbitero di S. Michele.

Il popolo Longobardo dopo la caduta di Desiderio, rimase sotto la protezione de' Franchi, ed al paro degli altri abitatori si resse colle proprie leggi. Carlo Magno, affine di meglio provvedere alle bisogna de' suoi popoli, soggiornò in varie città d'Italia, e nell'anno 801, istituì i Conti del Sacro Palazzo, che amministravano lo Stato, tenendo ragione in Pavia. Da ultimo gli Imperatori di Germania, dominarono in quella città quali Re d'Italia; abbiamo già pubblicato nella Storia di Novara un curioso brano d'antichissima leggenda, esistente negli Archivi della Cattedrale di Novara, la quale tratta dell'assedio posto

a Pavia da Enrico IV. Pubblicheremo ora, tradotta dal latino, la leggenda del Beato Giuliano da Faenza, perchè sparge qualche luce sulla Storia di Pavia.

Jesus Maria. Continua l'istoria del B. Fra Giuliano da Faenza, dell'ordine de'predicatori...... Negli anni del Signore 1241, dimorando presso Pavia nel Convento di Sant'Apollinare, ora distrutto per le continue guerre, il B. Giuliano, sendo giovine ancora, gravemente si ammalò, e predisse vicina la sua morte al Priore del Convento, che gli si era avvicinato al letto con alcuni altri Religiosi. Poco prima dell'agonia si mostrò tutto raggiante in volto, e colle mani e con tutto il corpo fece una festa grandissima, gridando: Fratelli dividete meco la mia gioja, l'ora di mia morte è vicina; non udite voi questi angelici canti, queste soavi armonie? Allora il Priore con orazioni e pianti pregò il Signore, che si volesse degnare di far udire a tutti quelle celesti melodie, per consolazione de'fedeli e conferma della verità. Ed ecco, che subito molti angeli, vestiti di bianco riempirono l'umile celletta, e S. Marco Evangelista, del quale era molto divoto il B. Giuliano, apparve in mezzo di loro, e disse: Che fate voi qui? Ed essi risposero: Siamo venuti a prendere l'anima di quest'infermo, e recarla a Dio, al quale fu accetto il suo servire. Allora si udì un'altra voce, che disse: E tu, o Marco, a che ne venisti? Ed egli rispose: Io mi sono accostato a questo moribondo nell'ora della sua morte, perchè ebbe particolar divozione di me, ed ha visitato il luogo, ove riposa il mio corpo. Il Beato Giuliano poco dopo passò da questa a miglior vita, accompagnato da molti Serafini, e canti spirituali.

In margine alla Cronichetta, havvi la seguente postilla: Ita omnia sunt scripta etiam in libro Latino Jacopi de Voragine in Legenda S. Marci Evangelistæ, et in alio. Temporibus nostris anno 1619 dum Ego frater Petrus Maria Zanonas de Faventia permanerem in conventu S. Thomæ de Papia taliter ibi parum extra civitatem, seu ad predictum locum, ubi antiquitus erat conventus S. Apollinaris

in quo B. Julianus obijt, audivi sepius a quondam fratre Hyppolito sacrista majori, Claudo, dicente, quando obsessa fuit civitas Papiæ ab exercitibus inimicorum et tunc temporis destructum fuit nostrum Conventum, et sic fratres fugarunt in civitatem, portantes secum quædam mobilia ad Conventum S. Thomæ tunc Provintiæ S. Petri Martiris, modo nostræ provinciæ, et venientes pertransibunt ante ecclesiam nostrarum Monialium S. Catherinæ. Quidam frater habens in uno vasu ossa B. Juliani, reposuit ea in ecclesia Monialium, sub altari. Sic narratum mihi fuit, sed quando hoc fit, certum nescio.

Cessata in Italia la residenza dei suoi Re, Pavia si eresse al paro degli altri municipj in una specie di repubblica, sotto la protezione degli Imperatori di Lamagna, che ne ritennero l'alto dominio; fu essa pure involta nelle accanite fazioni de'Guelfi e de'Ghibellini e dilaniata dalle guerre intestine suscitate principalmente dalle rivalità fra i Langosco ed i Beccaria. Guerreggiò al di fuori (e molte volte pel partito Imperiale) ora con prospera ed ora con avversa fortuna, ma sempre con valore, finchè nel 1359 passò sotto il pieno dominio dei Visconti, Duchi di Milano, sotto i quali venne ivi introdotta la benefica e maravigliosa invenzione della stampa. Secondo le edizioni citate dalla maggior parte de'bibliografi oltramontani, quell'arte, sarebbe stata introdotta in Pavia sette anni prima che a Milano; soli tre anni poi, secondo il Tiraboschi e l'Argellati.

Estinta la linea dei Visconti, signoreggiarono in Pavia gli Sforza, e di poi i Francesi. Celebre è la battaglia, datasi nelle sue vicinanze nell'anno 1525, e nella quale rimase prigioniero Francesco I Re di Francia. Col trattato di Cambray, Pavia venne sotto la dominazione degli Spagnuoli.

In quel tempo ebbe luogo un magnifico Torneo, di cui stimiamo bene dare una dettagliata relazione. Fu esso bandito per la notte della domenica di Carnevale, 8 febbrajo 1587. Il cartello di sfida, ed i regolamenti pel Torneo erano però già stati pubblicati sino dal 18 di gennajo, affinchè ciascuno avesse tempo di fare gli apparecchi necessari, e di provvedere alle invenzioni ed alle imprese. I mantenitori furono i signori Francesco Sacchi ed Ercole Giorgi; i Giudici i signori Don Giovanni de Gamboa, Castellano della città, il Conte Carlo Beccaria, e Francesco Lonati. Tali poi erano i regolamenti per le condizioni del Torneo:

- s.º I Venturieri, arrivando al campo, dovranno presentarsi ai Giudici, e porgere in iscritto il loro nome. Nessuno potrà entrare nello steccato, se non con invenzione e abito nuovo, conforme a Cavaliero.
- 2.º Chi nel colpire di stocco darà nella sbarra, perderà il premio; perderà egualmente il premio chi ferirà dal cinto in giù. Ne sarà giudicato degno chi romperà meglio nella visiera.
- 3.º Tre sono i premj: il primo si darà a chi meglio in generale spezzerà la lancia; il secondo a chi meglio colpirà di stocco, secondo il parere de'signori Giudici; il terzo a cui nel comparire sarà giudicato dalle dame, per ciò elette, il mas galano.

Sorgeva frattanto nella piazza maggiore di Pavia un vasto steccato, rilevato quattro braccia da terra, con tre padiglioni, uno di fronte pe'Giudici, alla cui destra eravi quello de'Mantenitori, e de'Venturieri alla sinistra. D'attorno poi ergevansi palchi e logge sovrapposte le une sulle altre in forma d'ampio e magnifico teatro. Venuto il giorno prefisso si viddero per tempo occupate le logge e le finestre delle case vicine da bellissime Dame si nazionali, che forestieri, magnificamente ornate. Il minuto popolo s'era stivato nel resto della piazza, e su pe' tetti, arrampicandosi perfino sugli abbajni, fumajoli e sulle baltresche, di guisa che fiera e ad un tempo nuovissima cosa era a vedersi. A due ore di notte s'accesero le celate e gli altri vasi posti d'attorno allo steccato, e si diede finalmente principio allo spettacolo.

Primo a comparire fu il Signore del Campo, vestito

d'abito nero tutto ricamato, e bastone dorato in mano. Era preceduto da buon numero d'archibugieri Spagnuoli, da dodici alabardieri, vestiti all'Alemanna, cioè di seta berrettina, incarnata e bianca, e da sei paggi con lunghe vesti dei medesimi colori, e con torcie accese in mano. Lo seguivano quattro sergenti, riccamente vestiti di drappi d'oro, e con alabarde dorate; sette altri sergenti con doppieri accesi, l'ultimo de' quali portava i premj, e finalmente otto staffieri colle assise de' precedenti, e con altrettanti fasci di lancie sulle spalle; questi sgomberata la lizza, appesero i premj al padiglione de'Giudici.

Entrarono da poi nello steccato i Mantenitori, accompagnati da una squadriglia d'archibugieri, da paggi vestiti con glubboni di seta a maniche lunghe, e con grossi doppieri; da due padrini, i quali avevano giubbone, colletto e calze di tela d'oro berrettina ed incarnata, rabescati d'argento, e bottoni d'oro smaltati, con diamanti. Portavano bastone inargentato, e cappello a punta, sfolgoreggiante da tre cerchi di rubini, diamanti e grosse perle ingegnosamente fra loro collegati, con medaglie in mezzo di maraviglioso lavoro; le piume erano berrettine, incarnate e bianche. Venivano in seguito i campioni Mantenitori, che strascinavano lunghe picche per la punta. Sovra i loro elmi sventolavano superbi cimieri, da'quali ricadevano lunghissime piume de'suaccennati colori. La loro armatura era colorita di berrettino, miniata d'argento ed incarnata; il girello di lama d'argento incarnata con frangie d'argento. Le calze di tela d'argento, con seta incarnata, e i tagli con berrettina a sottilissimi ricami in seta. Portavano lunghissimi manti di lama d'argento, stampata a color berrettino. Erano seguiti da Venere Celeste ispiratrice di forti e sublimi pensamenti, assisa sovra d'un magnifico carro trascinato con maraviglioso congegno da due colombe, da altrettanti cigni, e fiancheggiato da due mostri, rappresentanti la malizia e l'ignoranza. Il carro era costrutto con buona architettura, ed oltre le basi, capitelli, architravi e legature era adorno

di vari dipinti. Da un lato vedevansi effigiati entro un riquadro alcuni amorini; due tra essi apparivano intenti a levar da terra una poderosa e ferrata lancia; un altro. accovacciato entro il vano d'uno scudo, facevasi trascinare da compagni per le coreggie; v'era un amorino, che nascosto in un'armatura, attendeva, che colà giungessero i compagni per ispaventarli, balzando fuori all'improvviso. Dall'altro lato del carro era espresso il giudizio di Paride sul monte Ida. Nella parte posteriore, ed all'intorno di detti riquadri erano dipinti grotteschi, e mascheroni all'antica, i cui forami ruttavano continuamente fiammelle artificiali. Venere aveva il corpo cinto da veli color ormesino incarnato; tenea nella destra una sfera d'argento, e nella sinistra tre poma d'oro. Dietro lei poggiavano le tre grazie nude, ed in atto d'abbracciarsi, ma di guisa, che l'una vedevasi solamente in profilo, l'altra col bel tergo rivolto verso gli spettatori, e la terza col gentil viso, e'l delicato seno nascente in prospettiva. I Cavalieri, girato con molto garbo, e per ben due volte la lizza, fecero fermare il carro di Venere accanto al loro padiglione, attendendo ivi la venuta de'Venturieri.

Entrò dappoi nello steccato un'Idra di smisurata grandezza, preceduta da ventiquattro paggi, vestiti d'ormesino nero, stampato a fiori d'argento, e con doppieri accesi. Quivi le furono da Ercole mozzate le sette teste; all'ultimo colpo si schiuse il grembo, e da quello balzarono con bellissimo garbo tre Padrini, sette cavalieri armati, ed altrettanti paggì cogli scudi e le relative imprese. I Cavalieri portavano finissime piume di struzzo bianche e nere, lunghi manti di seta nera, segnati a spessi tronchi d'argento, armatura nera, squisitamente miniata d'argento, girello di lama, fregiato d'argento, calze di tela d'argento, rabescata in nero. Girato essi pure con molto garbo il campo, si ritirarono nel loro padiglione, appendendo gli scudi all'entrata.

Seguiva la nave della fortuna, dalla cui antenna sventolava un gran stendardo di seta gialla, dipinta a mon-

ticelli sanguigni, fatti a scacchiera, impresa dei Beccaria. Sul ponte sedevano due Tritoni, vestiti di damasco verde a squame. Sulla poppa vedevansi un Beccaria, ed un altro Cavaliere, le cui armi erano inargentate, e le vesti in argento. Era loro padrino un Cavaliere Gerosolimitano, che avea vestito a spesse bottoniere d'oro massiccio. Il cappello suo era fregiato da gemme e piume; portava al collo una grossa collana, con croce tutta a diamanti, legata in oro, così bene smaltato in bianco, che e' parea un diamante solo. La nave veniva tratta con tanto artifizio, che parea mossa dal vento; giunta alla presenza de'Giudici, la messaggiera di Giunone recitò dalla proda alcuni versi, adatti alla circostanza. Poco dopo entrò nello steccato un'alta ed ampia torre, congegnata in modo, che non potevasi discernere come venisse condotta. All'intorno saltabecchiavano ventiquattro Satiri, che urlavano stranamente, portando grossi doppieri ardenti. Giunti al cospetto de' Giudici, in un colla torre si fermarono. Videsi allora calare da quella un ponte, e scendere un Negromante co'suoi attributi, e le Furie infernali. Era egli vestito d'una lunga sottana di ormesino nero, segnato a caratteri e cifre d'argento, con turbante in capo alla Mussulmana, barba lunga e canuta. Le furie portavano vesti nere, e busti scollati, all'antica. Dietro ordine del Mago, calò di nuovo il ponte della torre, e n'uscirono quattro trombetti, altrettanti pisseroni, e tamburi, con un piffero, ed uno strumento turco; poi un Padrino, quattro paggi, ed altrettanti cavalieri. Il Padrino portava ricchissimo drappo d'oro, e cappello fregiato di rubini, diamanti e perle, ingegnosamente legate insieme, con medaglia di squisito lavoro, dalla quale pendevano piume color d'oro, bianche, incarnate e gialle: colori corrispondenti alle imprese particolari de'Cavalieri. Questi avevano armatura miniata d'oro e d'argento, girello di tela d'oro, coperto di velo bianco trasparente, e con frangia d'argento. La calza era con tagli d'oro, d'argento, e poca seta incarnata, con entro intrecciata una catenella d'oro; il loro manto era lunghissimo, e di lama d'argento, stampata. Mentre questi cavalieri combattevano fra loro, di tratto in tratto dall'alto della torre scoppiavano razzi ed altri fuochi d'artificio, come era già accaduto quando n'escì il Mago.

Ciascuno degli spettatori fu scosso dall'aspetto di ventiquattro spaventosi mostri a capi di drago, d'orso, di leoni, a code di serpi, ecc., i quali agitavano lunghe torcie nere. Dietro ad essi vedevasi alzarsi da terra una fosca nube, che venne poi dileguata da un vivissimo fuoco, che fece impeto in essa, lasciando così scoperta la barca di Caronte (lunga quindici braccia), col suo Cerbero a proda, ruttante fuoco dalle tre fauci. V'erano anche le tre furie, vestite d'ormesino nero, con busti scollati all'antica, serpi fra le chiome, e il vecchio Caronte, che con un ramo fingeva di spingere innanzi la barca. Il Padrino di quella squadriglia portava abito nero sontuosissimo, e cappello magnifico, simile ai già descritti; gli scudieri una lunga veste d'ormesino nero, con lunghe maniche, e stivaletti neri all'antica. I Cavalieri avevano l'armatura affatto nera, con ricchissimo cimiero, manto di lama nera stampata, siccome pure il girello, la cui frangia però era d'oro, e seta; calze di tela d'oro, con tagli neri. Giunta la barca di contro ai Giudici, Caronte ripose il remo, e ad alta voce recitò alcuni versi, allusivi all'invenzione della sua quadriglia. Entrarono di poi nello steccato due altri Venturieri, con altrettanti tamburi e pifferi, dodici paggi, tutti vestiti all'Inglese, di seta incarnata, e colorita d'oro, Clori, ninfa di Diana, in costume analogo, e con magnifici fiori Ferraresi d'oro, d'argento e seta fra le chiome, e finalmente il Padrino degli accennati Cavalieri, il quale oltre vesti e cappello ricchissimi, aveva al collo una massiccia collana d'oro, con croce assai grande, tutta a smeraldi. Gli scudieri avevano nello scudo per impresa una quercia annosa, la quale se ne sta salda al soffiar de'venti. Dopo questi si viddero i Cavalieri, che dovevano combattere.

Un'altra quadriglia molto bella a vedersi era quella

del carro triangolare, tutto dorato, e che veniva tratto da due Salamandre. Sul grado più eminente sedevano la fede, la lealtà e la costanza, con acconciature ricchissime e di mirabile effetto. Il carro era accompagnato da due trombetti, altrettanti padrini, dodici paggi, e quattro Cavalieri. I trombetti avevano zimarra di seta nera, stampata d'argento; i paggi l'egual costume, e grossi doppieri in mano; i cavalieri sull'alto del cimiero portavano alcune figurine d'oro leggiadramente smaltate, le quali rappresentavano un Amoretto, un Fetonte, una Fenice, ed un veltro. Ritiratisi questi Cavalicri nel loro Padiglione, sovraggiunse l'ultima quadriglia, cioè quella delle Amazzoni, le quali accoppiate a due a due accompagnavano il carro di Marte, tratto da quattro bianchi destrieri. I Cavalieri, che sedevano sul carro portavano borgognotte a squisiti rilievi, e cinti da corone d'oro, con gioje, ed armature dorate; veste di broccato riccio, con fondo azzurro, fregiato d'oro, girello di lama d'oro, e stivaletti azzurri, segnati a fiori d'oro. A' loro fianchi cavalcavano i padrini, riccamente vestiti, e colla divisa comune della quadriglia. Riunitisi questi Cavalieri agli altri Venturieri, si diede finalmente principio alla pugna, succedendosi i Mantenitori l'uno all'altro, dopo tre, o quattro combattimenti, ed i Venturieri procedendo coll'ordine della loro venuta. Il che fu da ciascuno delle parti fatto con tanto garbo e maestria, che bene spesso i Giudici restavano dubbiosi da qual parte inclinasse la vittoria, perciocchè, se uno parea aver meglio ferito di lancia, l'altro mostrava di avere con miglior garbo colpito di stocco. Lo spettacolo terminò colla folla, a circa dieci ore di notte. Il sig. Francesco Sacchi, uno de' Mantenitori ebbe il premio dello stocco; il sig. Dario Cane quello della picca, e l'ultima quadriglia per sentenza di giudiziosa Dama fu stimata degna del vanto e premio del Masgalano.

Come abbiamo già notato, principal fine de' Tornei era quello di mantener vivo nel cuore degli Italiani l'ardore marziale; quindi i premj, che distribuivansi in quei pubblici spettacoli erano quali si convenivano a persona cresciuta, ed educata fra le armi. Così per esempio nel Torneo banditosi dalla Città di Udine in memoria della dedizion sua alla Veneta Repubblica, il premio proposto era un cingolo militare, di ben 41 oncie d'argento. Nell'anno 1424 Ella propose per premio un elmetto, col suo cimiero. che costò 33 ducati d'oro, ed una marca di soldi; nell'anno dopo propose altro cingolo d'argento, e nel 1446 una celata, per ornare la quale erano state impiegate 22 oncie d'argento. Queste curiose notizie sono tratte da una bella operetta del sig. Ongaro, \* che nello stenderla esaminò il pubblico archivio della città di Udine. Da quanto abbiamo sino ad ora esposto intorno a Ferrara, Pavia, ed Udine si possono avere sufficienti nozioni intorno alla magnificenza, che da' municipj italiani s'usava ne' Tornei. Eravi nel medio Evo un costume singolare fra noi; i principi ed i municipi accordavano campo franco ai duellanti, un interesse individuale, diveniva pubblico, e tosto il Podestà ed il Consiglio, e tutto il comune si metteva sossopra. Quello che è peggio si è, che i motivi più strani e leggeri a ciò bastavano, p. e. l'uniformità delle armi gentilizie, e de' nomi ne' duellanti, come ne provano il duello accaduto in Padova fra Leonardo Arcoloniano ed un gentiluomo tedesco, e l'altro accaduto in Udine fra Nicolò de'Bardi, Firentino, e certo Nicolò tedesco; nel primo duello c'entrava il blasone; in quest'ultimo il nome.

Alcuni dettagli del Torneo di Pavia, vennero da me tratti dall'opuscolo citato nel qui unito Elenco degli Scrittori di Cose Povesi; altri da un frammento di cronichetta Pavese inedita, scritta in rozzo stile da certo Siro Bottigella sul declinare del secolo XVI. Pare, che l'autore fosse un semplice merciajo, e che al pari del Burigozzo, mentre sedeva al banco, tenesse conto di quanto vedeva odudiva a'suoi tempi. Vi sono due passi in quella cronichetta, che singolarmente

<sup>\*</sup> Dei giuochi militari, che hanno avuto corso in Friuli. Udine, 1762.

mi colpirono; il primo è una relazione delle gesta di Carlo Magno, che veniva recitata da alcuni poeti popolari per le strade di Pavia, non so, se in tempo di carnevale, epoca principale de' tornei e delle feste popolari, oppure in qualche altra occasione di pubblica esultanza. Il buon Botigella nulla ne dice su ciò, ma in compenso di tratto in tratto ne riporta i motti osceni, e le allusioni satiriche del suo narratore. Il secondo passo, e forse il più interessante contiene la descrizione d'alcuni congegni meccanici, che fecero strabiliare il buon merciajo, e che certamente sarebbero tenuti ammirabili anche ai nostri tempi. Ecco, come li descrive...... In questi ultimi tempi fu veduto in Pavia uno strumento lungo poco meno di tre piedi, e largo uno e mezzo. Da quello si partivano ben intese suonate di pifferi, liuti, cornette e tromboni; mirabile sovra tutte le altre era la suonata, detta di S. Marco, piena di voci e di tutti gli strumenti, non escluso l'organo, colle sue note piene e risuonanti, e co' suoi bassi così gravi, che era una meraviglia ad udirlo. Un anno dopo si vidde un castello, co' suoi parapetti e torrioncini merlati; veniva quello assediato da un esercito fortissimo, i cui cavalieri vedevansi qua e colà caracollare sul campo; gli alfieri nel passare da certe porte tozze, abbassavano gli stendardi. Poco dopo si mutò la scena. Due Cavalieri giostrarono sotto il castello in campo aperto, mentre una vaga castellana stava rimirandoli da un verrone della facciata principale. Terminata la pugna, la donna si levò da sè con bel garbo. (E qui il cronista si lamenta, che i cavalli non muovessero le gambe, ma venissero con mal garbo portati da un'asta, su cui erano conficcati). Terminata la giostra, appariva un archibugiero, il quale con ambe le mani alzava l'archibugio, e mirava un uccello, od altro animaluzzo; allora d'improvviso s'aprì la finestra d'un torrioncino ed apparve una vecchia stizzosa; a quel rumore il soldato si voltò con bellissimo garbo verso il castello, ed alle minaccie della vecchia finse di coglierla di mira

collo schioppo. La vecchia si ritrasse spaventata. Poi di nuovo apparve a maledire e minacciare il soldato; e quello di nuovo voltata la persona ver lei, fingeva di volerla uccidere. Si vedevano poi l'arti, che lavorano; un gallo, che allungando il collo, e dibattendo l'ali cantava; e da ultimo l'usignuolo, il quale gorgheggiando enfiava la gola, e faceva altri atti con tanto bel garbo, che era una maraviglia. Il Cronista soggiunge che era opinione di tutti, che le voci fossero prodotte da mantici, collocati sotto il tavolato, e le figurine venissero mosse da molle occulte.

Pavia fu in tutti i tempi madre di uomini illustri nelle lettere e nelle scienze; d'ora innanzi potrà vantare un uomo insigne anche nelle arti, Giovita Garavaglia. Il suo Giacobbe lo assicurò d'una fama più che Municipale. L'Assunta, se dobbiamo giudicare dal disegno, e dal lavoro già innoltrato sul rame stesso, avrebbe cinta la fronte dell'artefice d'un nuovo alloro. Se mi fosse lecito istituire un confronto, io paragonerei Garavaglia a Gaudenzio Ferrari; ambedue attinsero alle gravi e sablimi ispirazioni delle Sacre Carte, e pochissime volte trattarono il profano; nelle opere di ambedue vedesi infuso quel loro carattere dolce e religioso, quella pace e quella calma interna che si avvicina piuttosto che al fisico, al bello morale. Ambedue furono di costumi semplici e schietti; ambedue dotati di quella verace modestia, che all' occhio del saggio rende più grande chi la esercita; ambedue morirono sul fiore della età e della speranza, lungi dal caro ostello natio. Vasari fu ingiusto col Novarese; i Lombardi lo furono egualmente coll'illustre Garavaglia. Il dotto D. Sacchi celebrò Egli solo coi debiti encomi il valore dell'artefice Pavese; egli già ne diede sui pubblici fogli la biografia e l'elenco delle incisioni. Io vi aggiungo la seguente notizia. Garavaglia meditava incidere anche la famosa Santa Cecilia di Rafaello; a quest'uopo già avea fatti alcuni studi in Bologna dal quadro originale, fra quali la testa della Santa, che è cosa più che umana a vedersi, e che qual tesoretto vien da me gelosamente custodita. Un mediocre incisore aveva nello stesso tempo molto innoltrato il disegno dello stesso quadro; la concorrenza di Garavaglia l'avrebbe certamente ruinato, e perciò espose le sue bisogna al buono e compiacente Pavese, il quale riposti i disegni nella cartella, non pensò più al capo-lavoro del Sanzio. Il disegno mi venne donato dallo stesso professore Garavaglia in una delle sue visite, delle quali compiacevasi onorarmi, mentre attendeva agli studi legali in Pavia. Nello stendere queste poche linee non ho fatto che soddisfare ad un vivo sentimento di stima e di gratitudine verso uno degli Italiani più illustri del nostro secolo; spiacemi, che il mio poco ingegno, non mi conceda di tributare un omaggio più degno delle sue eccelse virtù.

Pubblicherò ora alcuni documenti, spettanti alla storia di Pavia. Gli originali trovansi nell'archivio Morbio. Seppi, che mentre mi trovava in Pavia, un tale furtivamente copiò molte delle mie carte diplomatiche; mi compiaccio di credere, che non avrà spinta l'impudenza sino al punto di pubblicarle, senza espressa mia licenza.

Numeri progressivi.

(I.)

Note cronologiche. (1251.)

Anno a nativitate Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo primo. Indictione nona die jovis decimo mensis augusti. In papia in palacio domini episcopi papie domina Marina monasteri S. Marie matris Domini de Sancta Maria in pertica cisterciensis ordinis abbatissa, obtulit presentavit et dedit nomine monasterii eiusdem domino episcopo papie has litteras bulla domini pape bullatas sanas et integras et illesas. Tenor quarum litterarum talis est. Innocentius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri episcopo papiensi salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte dilectarum in Christo filiarum abbatisse et conventus monasterii Sancte Marie in pertica papie cisterciensis ordinis fuit nobis humiliter supplicatum. ut cum tanto per mantum onere paupertatis. q. non habeant unde possint suis necessitatibus subvenire hospitale de. caritate monasterio ipsi contiguum in quo nec vite honestas nec hospitalitas nisi modica dicitur observari q. etiam nullam ecclesiam vel oratorium habere asserint. Nullosque fructus vel redditus summam quinquaginta librarum imperialium excedentes eidem monasterio uniri pietatis intuitu mandavimus. Cum ipsa parata sint eidem hospital. ibidem residentibus invite necessariis providere. Nos igitur et earundem abbatisse ac conventus inopia ac votis ipsarum

quantum cum Deo possint satisfacere cupientes fraternitatem tuam rogamus et monemini attento per apostolica tibi scripta mandantes. Gentem hospitale ipsum unias monasterio memorato, tuo et successorum tuorum in omnibus iure salvo. Rescripturus nobis quod indi duxis faciendum. Datum Mediolani. q. Nonis Augusti. pontificatus nostri anno nono. Qui quidem dominus episcopus babitis et receptis et lectis his litteris. Respondit ac dixit quod nihil faceret, et inde ista domina abbatissa suo nomine et nomine monasterii ac conventus predicti hanc cartam fieri rogavit. Interfuerunt Guido guasto. Bertolot. de putheo atque Johannes guasto. testes. Ego Gregorius guasto. sacri palacij notarius predictas litteras cum predicta sana bulla domini pape bullatas hanc cartam fieri rogatam scripsi.

Franciscus Fortia Vicecomes Dux Mediolani Papie Anglerieque Comes ac Cremone dominus. Quoniam divino numine ad summum huius nostre ducalis dignitatis festigium erecti sumus ingrati profecto videremur nisi sacris edibus et personis divino cultui dedicatis hoc Dei donum impartiremur. Sane ex inspectione privilegiorum concessorum monasterio dominibus Abbatisse ac sororibus et monialibus Sancte Marie Annuntiate ordinis Sancte Clare Papiensis per Illustrissimum quondam Dominum Johannem Galeatium Comitem Virtutum ducem Mediolani sub dato Papie die duodecimo Novembris millesimo tricentesimo vigesimo septimo, XII Indictione signat. Aptonius et Illustrissimus quondam domin. Filippum Mariam anglum ducem similiter Mediolani patrem nostrum honorandissimum sub dato Papie millesimo quatringentesimo quarto XII Indictione et signatas Johannes et similiter sub dato Papie millesimo quatringentesimo quartodecimo Indictione VII et signat. Conradinus q. fuerint ipsi Principes religiosissimi cum prefactum monasterium Abbatissam ac sorores et ipsarum res possessiones et bona nunc acquisita et imposterum acquirenda sub eorum protectione decreverunt q. ut monasterium ipsum ejusque possessiones res et bona tam tunc presentia q. futurum ejusdem q. monasterii fantores administratores et obsequium suum dicto monasterio quomolibet impartientes utriusque sexus earum quae massarios Colonos abicumque sub eorum tunc do-

minio existentes sint et sit immunes videlicet immune ab omnibus oneribus ordinariis vel extraordinariis realibus et personalibus seu mixtis impositionibus taleis collectis teloneis et ab omnibus quibuscumque aliis factionibus oneribus et muneribus tam sordidis quam honestis cujuscumque generis et qualiscumque nominis existant et nuncupent liberi franchi imunes et exempti perpetuo existerent: prout in prefatis privilegiis seriosius continent qui hic pro expressio ex certa scientia et de nostra plenitudine potestatis hunc volumus, ac si de scibo adverbum facta esset de ipsis mentio specialis. Quare ob reverentiam ac sinceram devotionem quam gerumus gloriose Virgini Marie Dei genitrici ac Sancte Clare volumus ipsum Monasterium Abatissam sorores et Monialium, ipsarum quae res possessiones et bona quas nunc habent et in futurum habebunt sub nostra protectione gubernari, ac eorum factores administratores Massarii et coloni ubicumque sub nostro Dominio existentes eodem gratia privilegio sub nobis gaudeant, quo tempore Illustrissimi quomdam Domini predecessores nostri prelibati rigore predictarum litterarum gavisi fuerint harum tenore gratiarum immunitatem et exemptionem degna de qua in dictis privilegiis fuit mentio in omnibus et per omnia sicut iacent ad litteram confirmamus, et denuo etiam respectu ecclesiastice libertatis ex certa scientia approbamus et concedimus, etiam de nostre plenitudine potestatis. Mandantes omnibus et singuli Officialibus et jusdicentibus nostris ae carissime nostre civitatis predicte ceteris subditis nostris ad quos spectat ut has nostras confirmationes et concessiones litteris firmiter observent et sine ulla contradictione ab omnibus observari faciant. Datum in civitate nostra Laude sub fide nostri sigilli die XXVIII Maij MCCCCL Indictione XIII.

## V. Z. Revisor generalis.

A tergo.

Angelus de Reato legum doctor.

Registrata ad Camerarii officij referendarium Comunis Mediolani. In libro Incantum datiorum et deliberationum anni p. p. in fol. extr.

Dux Mediolani ac, Papie. Anglerieque Comes ac Cremone dominos. Porrecte nobis parte Collegij Notariorum Civitatis, nostre papia supplicatione infrascripti terroris videlicet. Exceltie Vestre dux Incliti pro parte collegii notariorum Civitatis nostre papie humiliter supplicatur quatenus cum propter elemosinas quas quotidie dictum collegium errogat pauperibus Christi per gentes manifeste cognoscitur ea que eidem Collegio legantur nullatenus in sinistrum transire persepe instituitur a diversis personis tam dicte vestre civitatis papie quam eius Comitatus heres universalis. Et quia ex forma statutorum illius vestre Civitatis prohibetur hereditates posse adhiri, cum heneficio inventarii contra dispositionem juris comupis et legis sancimus et de Jure deliheramus. Et propterea sepe ipsum Collegium seu agentes ejus nomine dubitant adhire hereditates in quibus heres instituitur propter statutum predictum. Et ne ipse hereditates reperiantur magis damnose quam lucrose quod caderet ad damnum pauperum quibus bona ipsius Collegii errogantur iuxta dispositiones defunctorum supplicant Excellentia Vestra, ut dignetur per litteras suas patentes eidem collegii intercessuris pro eo concedere ut possint iuxta dispositionem juris comunis et cum beneficio inventarii adhire quascumque hereditates in quibus hactenus et de cetero Collegium ipsum heres universalis institutus fuit seu insti . . . . . . concedere ut non teneatur ipsum collegium ultra vires hereditarias seu nisi pro his qua in eum pervenerint non obstante statuto predicto cum ex certa scientia et de potestate plenitudine hoc loco derogare dignetur. Spec..... .... liarii nostri Justitie volentes et probe quidem melius intelligere an predicta dispensatio petita si concederetur utilitatem pauperum et dicti Coilegij taliter prospiceret q. neque et publicum antedicte nostre civitatis papie comodum ..... lederet scriptis per eos potestati et pressidentibus negociis eiusdem nostre civitatis litteris opportunis pro habenda superinde informatione condigna litteras ab ipsis potestate et pressidentibus habuerint insinuitas, similiter infrascripti, videlicet Magnifici et Clarissimi doctores et patres maiores honorandissimi. Litteras inclusam habentes quondam Collegii notariorum huius Civitatis supplicationem nobis presentatis die quartodecimo presentis mensis recepimus cum ea qua de-

cuit reverentia per quarum seriem nobis scribitis ut simul convocatis et ipsa re in medium deducta vocatisque saltim duodecim qui non sint de dicto Collegio Notariorum qui nobis videbunt judicium hoc nostrum vobis statim clare rescribamus ut circa requisita Illam postmodum voleatis maturam adhibere provisionem ac prout in ipsis litteris contineatur. In quarum litterarum executionem vocari fecimus quamplures Cives huius civitatis qui non sunt de predicto Collegio hominisque graves et boni consilii quibus simul habitis una nobiscum legi fecimus litteras vestras predictas et supplicationem in eis insertam et eis lectis et diligenter consideratis et plurem intellectis et attendentes quod bona dicti Collegii quotidie pauperibus erogantur nec equum foret ut bona que in elemosinas distribui debent pauperibus Juxta voluntates defunctorum commutari, seu converti deberent ad sanationem aliorum debitorum deliberatum fuit veniam discrepante m. v. rescribere ut supplicata parte dicti Collegii per Illustrissimum principum et excellentissimum dominum dominum nostrum sibi concedantur Insuper etiam parte Collegii mercatorum hujus civitatis papie fuit vobis et predictis adiunctis expositum ut dignaremur etiam M. V. rescribere ut eidem Collegio mercatorum similes litere concedantur. Quadere cognoscentes quod predicta bona dicti Collegi mercatorum similiter quotidie distribuentur pauperibus juxta voluntates ipsorum defunctorum decrevimus pro eo vobis scribere et supplicare ut per prelibatum dominum, dominum nostrum similes eidem Collegio Mercatorum papie littere concedant que si fient maxima utilitas consequet pauperibus parati ad omnia vestra mandata. Datum papie die XXI Januarij MCCCCL septimo. Potestas et presidentes negociis Comunis Civitatis papie. a tergo Magnificis ac clarissimis utriusque juris doctoribus ac patribus majoribus honorandissimis dominis et Consiliariis ducalibus Justitie.

Nos igitur considerata tam suprascripte supplicationes quam promissarum litterarum continentia et scientes quantum deceat principes ad devota pietatis opera se favorabiles et benignos exhibere decernimus presentium tenore et ex certa scientia mandamus quod Collegium ipsum seù pro eo agentes ejus nomine si aliqua hereditas vel fidecomissum universale in futurum pervenerit in eos non teneantur nec cogi possint ultra vires hereditarias licet al. non fecerint inventarium predicto et statuto Jure comuni et aliis quibusvis

in contrarium disponentibus non attentis quibus in hac parte duntaxat ex certa quoque scientia derogamus. Volumus tamen ut expense tollantur et ut de eo quod ad predictos exponentes causa hereditatis pervenerit veritas haberi possit q. descriptio fiat de bonis predictis que reperientur tempore quo continget hereditatem per eos aut fidei comissum apprehendi tam mobilibus quam immobilibus ac juribus et nominibus debitorum et postea superveniente notitia de aliis bonis eum primum illa habuerunt similem descriptionem facere teneantur in presentia trium testium fide dignorum per manus autentici notarii qui copiam ejus facere teneatur quibuscumque creditoribus hereditariis et aliis . . . . . . si fuit requisitus declarantes et volentes hujusmodi descriptionem sic faciendam valere et roboris firmitatem obtinere perinde et ac si inventaria facta forent servatis solemnitatibus in talibus debitis casis mandantes proinde universis et singulis potestatibus Capitaneis Vicariis Rectoribus jusdicentibus et officialibus nostris atque aliis omnibus ad quos spectat vel spectabit quatenus has nostras litteras dies quindecim a die datarum presentium volumus et mandamus per eundem nostrum potestatem papie in locis et horis debitis et consuetis ita ut ad hominum notitiam dissimiliter pervenire possint . . . . . debere observent et inviolabiter faciant observari. In quorum testimonium presentes fieri jussimus et registrari nostrique sigilli munimine roborari. Datum Mediolani die quinto februarij MCCCCL septimo.

MCCCCL.º septimo. Indictione quinta die sexto decimo mensis februarii hora vespera. In civitate Papie videlicet ad Arengheriam et scalas palatii comunis papie respondens versus plateam magnam dicte civitatis suprascripte littere magnifici et generosi militis domini Petri Pauli de pontanis de spolite honestissimi potestatis civitatis et comitatus papie presente instante et requirente domino Antonio..... sindico et procuratore ac sindicario et procuratoris nomine suprascripti collegii sono tube premisso per Georgium theotanicum pubblicum tubatorem comunis papie..... fuerunt ac lecte per me..... alta voce et vulgari sermoni ad dictas aringharias

et scalas palatii et magna personarum multitudine ibidem congregata audite et intellig. ubi tales et similes pubblicationes fieri solent et debent et deinde ipsarum litterarum copias ibidem ad dictas scalas affixe fuit ut moris est ut ad hominium notitia valeat devenire juxta formam et tenorem ipsarum litterarum denique suprascripte litere fuerunt registrate in libro registru lit. J. d. domini nostri cop.to carta iij se. VIIIJ a tergo.

Ego Franciscus de Ferrariis genitus quondam domini Sijmeonis pubblicum notarium communis papie causis predictis interfuit et aliis occupatus negociis p. alium notarium scribi fecit et me . . . . . . . manu scripsi.

L. S.

Nicolaus.

FRANCISCUS.

(IV).

(1549).

CAROLUS Quintus Romanorum Imperator, semper Augustus, etc Per literas Bidellis Universitatis Gymnasij nostri Papiensis, cert sumus, Lafranchum Bonipertum Scholarem Novariensem, in Egregium Rectorem ejusdem universitatis electum esse, servatis ijs quam in hujusmodi electionibus servari debent. Hanc electio nem idem Bonipertus confirmari petijt. Nos quando eam rite, et recte factam existimemus ipsam adprobantes, Mandamus omnibus et singulis, quibus spectat, et spectabit, ut ipsum Bonipertum ad corporalem possessionem dicti officij ponant, et inducant, positum que manuteneant, tueant, et defendant. Deque salario, praerogativis, proeminentijs, commoditatibus, honoribus, et oneribus, ad ipsum officium spectantibus, et pertinentibus, ac per praecessores suos, legitime, percipi solitis, debitis et statis temporibus, uti, gaudere, ei frui, integre faciant. In quorum fidem praesentes sigillo nostro munitas fieri jussimus.

Datum Mediolani die sexto septembris. M.D.XLIX.

I. A. CATANEUS.

Offeremo ora all'erudito lettore l'Elenco degli Scrittori di cose Pavesi, frutto delle nostre costose e pazienti ricerche. A ciò ne furono di principale sussidio la magnifica e veramente principesca Collezione Bellati, l'Ambrosiana, le Imperiali e Regie Biblioteche di Brera e dell' Università di Pavia; ne furono di qualche soccorso anche le Biblioteche Litta, Palletta, Morbio e Silva.

Acta Concilii Ticinense anno 876 pro electione Caroli Calvi in Regem Italiæ. Extat in Rer. Ital. Scrip. Vol. II, parte II.

—— Sijnodi Ticinensis anni 888 pro electione, seu confirmamatione Widonis in Regem Italiæ. Extat in Rer. Ital. Scrip. Vol. II.

Arrò: Vita di Gian Girolamo Rossi de Marchesi di S. Secondo, Vescovo di Pavia. Parma, 1785, in 4.

ALBERTI: Discorso delle Accademie e dell'Imprese degli Affidati di Pavia. Genova, 1639, in 8. — Raro.

ALDINI: Concordanze ed uso degli studi di archeologia numismatica, diplomatica ed araldica: discorso inaugurale per l'aprimento di questa nuova Cattedra nell'I. R. Università di Pavia, detto al riaprimento del corrente anno scolastico. Pavia, 1820, in 8.

- Aldini: Sulle antiche lapidi Ticinesi, con appendice sopra un epigrafe di Casteggio. Pavia, 1831.
- Allegationes plurimæ prætermissæ a Collectione actorum in uno volumine congesta et impressa pro identitate corporis S. Augustini Papiæ reperti anno 1695. In foglio.
- Allegatio super puncto-an, et quando princeps, si navigium velit construere possit a subditis collectas requirere—in causa cum dominis prædiorum intra Mediolanum et Binascum propter constructione novi Navigii Papiæ. In foglio.
- Andronoli: Formularium diversorum Instrumentorum juxta ritum Collegii Notariorum Papiæ. Ib. 1578, in 4. V'ha un'altra edizione del 1609, in 4.
- Annossi: De Ecclesiastica libertate pro Collegio Ghisleriorum

  Papiæ a Papa Pio V erecto contra R. Fiscum. Papiæ, 1626,
  in 4.
- Tractatio de Sacrarum reliquiarum (Papiæ degentium)
  Cultu, translatione et identitate. Brixiæ, 1610, in 4.
- Apparato solenne, fatto nella Chiesa del Carmine di Pavia per la morte del Co. Giuseppe Scaramuzza Visconti. Milano, 1742, in fog.
- Per lo ricevimento di M. Pietro Isimbardi. 1670.
- Appendice alla vita del B. Alessandro Sauli, che serve per correggere gli sbagli presi intorno a Monsignor Carlo Bescapè nel libro De origine congregationis oblatorum. — V'ha Junita la risposta. Milano, 1741, in 4.
- Applausi poetici al singolar merito del cittadino Professore Pietro Moscati, pubblicati in occasione, che recitò la sua prolusione nell'Aula dell'Università di Pavia. Pavia, 1700.
- ARTEGIANI: Lettera sulla dichiarazione fatta dal Vescovo Pertusati di Pavia circa il sacro deposito di Sant' Agostino. In 8. Atti autentici del Collegio de' notaj di Pavia. Codice mem
  - branaceo, in fog. del Secolo XIV.
- Atto del 1339 portante le famiglie, che componevano le Società del Popolo e de Nobili di Pavia, preposte al Governo della Repubblica Pavese. MSS. in foglio.
- Bassi: La visita erudita della Basilica della Certosa di Pavia. Pavia, 1817.
- Ballada: Pavia assediata da Francesco I Re di Francia nel

- 1524, col giudicio dell'esito che ponno avere le armi nel presente assedio. Pavia, 1655, in 4.
- BARBERIMI: Critico-Storica esposizione di S. Severino Boezio. Pavia, 1782, in 8.
- Beccaria: Versi sciolti per la ristorazione della Università di Pavia. Ivi, 1781, in 4.
- Belchen: Orazione funebre pel Re di Spagna Filippo II, recitata nell'accademia degli Affidati di Pavia. Pavia, 1500, in 4.
- --- Orazione in lode della Regina di Spagna Margherita d'Austria, nella venuta sua a Pavia, Pavia, 1500.
- --- Orazione intorno alle lodi della Serenissima Margherita d'Austria, Regina di Spagna, nella sua venuta alla Città di Pavia. Pavia, 1599, in 4. (Diversa).
- In optatissimum Margaritæ Austriacæ Hispan. Reginæ adventum, Oratio ad Ticinenses. Ticini, 1599, in 4.
- Bellini: Responsio Apologet. ad Lychnum Cronologico-Juridicum Jo. Gasparis Berettæ pro reliquiis in Confessione S. Petri in cælo aureo Papiæ die 1 octubris 1695 compertis, et S. P. Augustini nuncupatis. Lugduni, 1702, in 8.
- Belloni: Oratio de laudibus B. Alexandri Saulii Ticinens. Episcopi. Papiæ, 1620, in 4.
- --- Oratio habita Ticini in ingressu ad primariam Institutionum Civilium Exedram. Papiæ, in 4.
- Bendon: Prologomena Jurisprudentiæ Criminalis. Ticini, 1775, in 4.
  Benettæ: Lychnus Chronologico-Juridicus ad disentienda dubia, quibus rationes pro tumulo et reliquiis compertis an. 1695.
  Papiæ ventilantur expressa, u Joseph Maria Bellino iterum eijdem editis, ac insertis pro S. Augustini ossium identitate vindicanda. 1700, in 4.
- Bernardino di Chiasteggio: Vita di S. Bernardino da Feltri, (Morto in Pavia, ove vuolsi che abbia fatti molti miracoli). Pavia, 1651, in 8. V'ha un'altra edizione del 1664 col ritratto.
- Bernardon: Sestinn per el Sposalizi della M. Daria Belcredi col Cont Ignazi de Salasc Iurines. Pavia, 1792, in 8.
- Bernerio: Orazione per le esequie celebrate nel 1716 al D. Antonio De Gasparis, lettore primario Pavese. Pavia, in 4.
- Bossi: Diptijca Episcoporum S. Ticinensis Ecclesiæ. Ticini, 1640, in 8.

- Bossi: In funere Philippi II potentissimi Hispaniarum Regis. Oratio. Papiæ, 1599.
- BOYARA: Oratio habita in R. Ticinensi Lyceo. Mediolani, 1770.

  —— Oratio Institutionum Canonicarum habita in Lyceo Ticinensi anno 1770. Mediolani, in 4.
- BREVENTANO: Storia della antichità, nobiltà e delle cose notabili della città di Pavia. Pavia, Bartoli, 1576, in 4.
- Bulla Pii P. P. IV fundationis Collegii Ghislerii Papiæ cum constitutionibus et declarationibus.
- CALVI: Oratio habita in gymnasio Ticinensi, in qua ostenditur homini, ut hominis vitam in terris vivat solo rationis lumine haud satis provisum est. Mediolani, 1770, in 8.
- GAMBIAGI: Traduzione della Storia del Taeggi intorno alla rotta e prigionia di Francesco I Re di Francia sotto Pavia l'anno 1525. Pavia, 1655, in 4.
- CAPSONI: Memorie Storiche di Pavia. Pavia, 1782. Tomi 3.
- Origine e privilegi della Chiesa Pavese, colla cronologia de'suoi Vescovi. Pavia.
- CARLINI: Latitudine dell'Osservatorio meteorologico dell'I. R. Università di Pavia. Nella Biblioteca Italiana.
- CARMINATI: Prolusione agli studj dell'Università di Pavia per l'anna scolastica 1809. Pavia, 1810, in 8. Contiene l'elogio del celebre Professore Borsieri.
- CARPANELLI: Compendio delle cose Pavesi. Pavia, 1817.
- Castelli: Piano ragionato sui mezzi di liberare la città di Pavia e suoi dintorni dall' infezione dell'aria. Milano, 1792, in foglio.
- CERRTI: Delle vicende del buon gusto in Italia. Orazione inaugurale, letta il giorno 3 Marzo 1805. Segue un discorso del medesimo, pronunciato il 4 Gennajo 1805 nell'intraprendere il corso delle sue lezioni d'eloquenza.
- CIMILIOTTI: In illus. ac rever. Hippolitum Rubeum, Ticini Cardin. amplissimum. Papiæ, 1586. Opuscolo di carte otto, in 8, non numerate. Rarissimo.
- Il superbo Torneo, fatto nella Regia Città di Pavia il Carnevale del 1587. Pavia, 1587. Opuscolo di 32 carte numerate.
- Civitatis Papiæ reintegrandæ ad eam sui Principatus rationem

- juris advocatio cum summario facti, et privilegij ad rem spectantibus. Ticini, 1711, in foglio colla carta della Provincia.
- CHIESA: Vita di S. Siro primo Vescovo di Pavia. Milano, 1824, in 8.
- Chignoli: Brevis narratio statutorum ordinum et decretorum etc. qui respiciunt Jurisdictionem Consulum sive Abbatum Collegij Mercatorum Civitatis et Principatus Papiæ. Ibid. 1670, in foglio.
- Collectio actorum, atque allegatorum, quibus ossa Ticini 1695 reperta esse Sacras S. Augustini, etc. Venetiis, 1729. Tomi 2.
- Com: Philelphus archigymnasio Ticinensi vindicato: plura intercessere de re scholastica ejusdem urbis ante Galeatium II. Ticini, 1783.
- ---- Ricerche Storiche sulla Accademia degli Affidati e sugli altri analoghi stabilimenti di Pavia. Pavia, 1792.
- --- Memoria sul diritto del pubblico di Pavia al deposito e all'arca di Sant' Agostino. Pavia, 1803.
- Il diritto e possesso del Pubblico di Pavia al deposito di Sant' Agostino, confermati contro le opposizioni d'un Capitolare. Pavia, 1804.
- Memorie Bibliografiche per la Storia della Tipografia Pavese del Secolo XV. Pavia, 1807.
- Commentarius de laudibus Papiæ anni 1330. Rer. Italica T. II. Contiene una descrizione della città, colle Chiese, ecc.
- Compendium circa jurisdictionem DD. Consulum Collegij Mercatorum Papiæ extractum ex statut. et ordin. Papiæ, 1620, in foglio.
- Confutazione di alcuni errori del Zanetti nella Storia del Regno de' Longobardi. Roveredo, 1756.
- Constitutiones almi Collegij Ghisleriorum Papias. Ticini Regii, 1729.
- Editæ in diocesana Synodo Papiensi an. 1566 ab Episcopo Hippolito de Rubeis. Papiæ. — Accedunt: Constitutiones Synodi ab Episcopo eodem habitæ an. 1571. Papiæ, in 4.
- Constitutioni et Regole del Collegio di Sant' Agostino, vulgarmente nominato il Collegio Castiglione di Pavia. Ivi, 1640, in 4.

Constitutiones inclitæ nationis Novariensis in Gymnasio Ticinensi, distributæ in quatuor capita, et conditæ anno 1673, 10 Decembris. — MS. in 8 piccolo.

Conte di S. Raffaele: Boezio in carcere. Milano, 1788, in 8.

CONTILE: Ragionamento sopra le imprese con le particolari degli Accademici Affidati di Pavia. Pavia, 1574.

Costa: De separatione estimorum inter civitatem Papiæ et ejus Principatum, Consilium pro patria. Ticini, 1606, in foglio.

COTTA: De jure civitatis Papiæ super oppido Vigueriæ contra allegationem Petri Pauli a Tela pro Vigueriensibus. In foglio.

CREMANI: Oratio habita Ticini an. 1795 de varia Jurisprudentia Crimin. apud diversas gentes, ejusque causis. Ticini, in 4.

Oratio habita Ticini 1777 cum Mariæ Peregrinæ Amoretiæ
 Acçademica Juris Insignia traderet in Archigym. Ticinens.
 In 8. — V'ha anche una traduzione Italiana.

DE JUDICIBUS: Oratio ad Jurisprudentiam. Mediolani, 1774, in 8.
DEL CHIAPPA: Memoria intorno al Cavaliere Siro Borda. Pavia, 1835.

Della Torre: Il sincero giornaliere dell'assedio di Pavia, intrapreso dall'armi di Francia a'24 Luglio, ed abbandonato a'14 Settembre 1655. Milano, 1655.

Delle cose succedute alla città di Pavia nel secolo XVI del Verri, cittadino Pavese. MS. — Trattasi della celebre battaglia, datasi nel giorno 24 Febbrajo del 1525, in cui rimase prigioniero Francesco I. Veggasi a tale proposito la bella Notizia Storica, stesa dal sig. Dottore Defendanta Sacchi.

Decreta edita per Angelum Perutium in Civitate et Dieces. Papiens. visitatorum Apostolicum an. 1576. Bononiæ, 1577, in 4. Dz Gaspans: Sanctorum Ticinensis Ecclesiæ Episcoporum vita breviarium, nec non SS. Guniforti, Boetij martiri, et Honoratæ Virg. Papiens. Papiæ, 1651, in 4. — Raro.

DE Ross: Istoria genealogica e cronologica delle due case Adorna e Botta. Firenze, 1719, in foglio.

DE SABBOVAL ET CABRERE DE CORDUBA: Historia captivitatis Francisci I Regis Francorum etc. ex Hispan. in latinum versu per Adamum Hebert. Mediolani, 1715, in 8.

De Seronis de Scotia: Quadripartitæ nobilitatis monumenta in stemmate genealogico Patricij viri D. Hieronymi de Georguis de la Regalia nob. Ticinensis anno 1725. In foglio figurato.

- Dichiarazione della sontuosa macchina di fuochi, e dell'apparato futto nella Chiesa del Carmine in Pavia per la nascita dell'Arciduca Leopoldo, Principe delle Asturie. Milano, 1716, foglio figurato.
- Discorsi letti in occasione dell'apertura, fatta dal Conte di Saurau, dell'Università. Milano, 1817.
- Disegno del nuovo teatro eretto in Pavia l'anno 1773, sul disegno del Cav. Bibiena. In foglio mass. figur.
- DURRLLI: La Certosa di Pavia, descritta ed illustrata con tavole incise. Milano, 1823, in fog. massimo.
- Elogio di Annibale Campeggi, Pavese.
- Entrata in Pavia della Reina Margherita d'Austria, moglie del Re Filippo III. Como, 1599, in 4.
- FARRESII: Oratio habita Papiæ an. 1580 pro felicibus studiorum auspiciis. Papiæ, 1580, in 4.
- Privilegia a Summis Pontificis Ticinensibus concessa.
- FERRARI: De Severini Boetij supplicij loco. In oper. Vol. IV.
- FONTANA: Oratio de litterarum fatis, habita Ticini 1770 in cooptatione ad Medicinæ lauream DD. Moscati, Virga et Pedelli. Mediolani, 1770, in 8.
- Fontanini: De corpore S. Augustini Ticini reperto disquisitio. Rome, 1778, in 4 fig.
- Foscolo: Dell'origine e dell'ufficio della letteratura. Orazione inaugurale, detta nel 1808. Milano, 1809.
- Fosset: Somnia quinquaginta in itinerario S. Augustini post Baptismum Mediolano Romam. Lugduni Batay. 1681, in 4.
- FRASCATI: De ageris Returbii Ticinensibus. Ticini, 1575, in 4.
- Gaddi et Heitorei: Encomia in D. Fabritium Landrianum Papiæ Episcopum pro ejus adventu in Collegio Borromæo. Papiæ, 1618, in 4.
- GALLICII: Vita et gesta Alexandri Sauli Epis. Papiensis. Romæ, 1661, in 4.
- GATTI: Gymnasij Ticinensis Historia et Vindiciæ a sæculo V ad finem XV. Mediolani, 1704.
- GENTILE: Compendio storico-cronologico degli avvenimenti più memorabili, risquardanti la città di Pavia dall'incominciamento dell'Era Cristiana fino alla incoronazione di Napoleone. Pavia, Tomi II, in 12.

- GIANORINI: Laudatio funebris Imp. Joseph II habita Tic. an. 1790 jussu Præsidum Provincie Papiensis.—Accedunt Inscriptiones appositæ ad pompam, auctore Bassiano Bigonio. Ticini.
- GIAMOBINI: Laudatio funebris Imp. Leopoldi II habita Ticini an. 1792. Ibidem. Accedunt: Inscriptiones in funere pompa dispositæ auctore Bassiano Bigonio.
- GIARDINI: De maximis beneficijs a Principibus Austriacis, Archigymnasio Ticinensi collatis. Mediolani, 1815.
- Elogio del Cardinale Carlo Bellisomi, Patrizio Pavese. Pavia, 1794.
- Ragionamento, in cui si parla della famiglia Belcredi di Pavia, preposto ai Componimenti per le nozze di D. Daria Belcredi col Conte Ignazio Salasco. Pavia, 1792, in 4.
- --- Memorie topografiche de'cangiamenti avvenuti e delle opere state eseguite nella Regia Città di Pavia sul fine del secolo XVIII e sul principio del XIX. Pavia, 1830.
- GIUSSANO: Il maestoso tempio della Certosa di Pavia. MS. in fog. Goldange, Juris Cæsarei interpretis in Universitate Ticinensi: De jure præcedentiæ Juristarum Professorum super profes. Medicis. Ticini, 1690, in 4.
- GRAZIOLI: Vita del B. Alessandro Sauli. Pavia, 1741, in 8. Nello stesso anno si fece un'altra edizione in Bologna.
- GUAINERIO: Trattato delle fontane ed acque di Ritorbio. Lione, 1577, in 8. Raro.
- GUALDO: Vita ed azioni del Marchese Lorenzo Isimbardi.
- Guallæ Sanctuarium. Papiæ per magistrum de Burgofranco. 1505, in 4. Di quest'opera v'ha un'altra edizione del secolo XVI.
- Guzzzi: La Ghirlanda della Contessa Angela Bianca Beccaria, contesta di Madrigali di diversi autori. Genova, 1595, in 4.
- Il castello di Pavia con la rotta e presa del Re Cristianissimo.

  Pavia, 1525, per Andrea Vanasso, dicto Guadagnino. Foglio volante rarissimo, nel quale in cattivi versi si espone tutto l'ordine della battaglia.
- Il Critico criticato, ossia risposta all'estensor dell'articolo sulla Flora Ticinensis, inserito nella Biblioteca Italiana, Pavia, 1817.
- Il trionfo della Vergine Immacolata nella sua Concezione, solennizzato dalla città di Pavia. Milano, 1672, in 4.
- Informazione per mostrare, che dalla città di Pavia non si può

- più rivocare in dubbio lo stato di precedenza, in cui si trova la città di Cremona, ecc. — Pubblicato in occasione de'funerali Sovrani, fatti dopo l'anno 1621.
- Innocunzo: Vita del Cardinale Giacomo Pecorara. Pavia, 1688, in 8.
- Instituta Collegij Germanici Hungarici Papiæ. Mediolani, 1733, in fol. Un anno dopo fu fatta un'altra edizione in Pavia.
- Institutiones Seminarij generalis Longobardiæ Austriacæ. Ticini, 1787. V'ha anche una traduzione Italiana.
- LAMBERTENGHI: Orazione per l'aprimento della nuova cattedra di filosofia morale nell'Università di Pavia. Milano, 1770, in 8.
- Lanican: De origine et progressu Hermeneuticæ Sacræ, Oratio habita in Gymnasio Ticinensi anno 1789. Ticini, in 8.
- LEDESMA: De rebus gestis Cosmi Dossenij Episcopi. Papiæ, 1659, in 4 col ritratto. Nello stesso anno se ne pubblicò in Pavia, la traduzione in volgare.
- Leges Accademiæ Affidatorum Papiæ. Ticini, 1674, in 4.
- Leggi, Contratti e Governo del Banco di S. Siro in Pavia. Milano, in foglio.
- Legislazione anteriore al 1796 sopra differenti oggetti riguardanti la città e provincia di Pavia.
- Le giustissime lagrime della Poesia e della Pittura, pubblicate nell'esequie fatte in Pavia nel 1680 al fu Luigi Scaramuccia Perugino Pittore. Milano, 1681, in 8. — Rarissimo.
- Le solennità celebrate dal Collegio Ghislero in Pavia per la Beatificazione di Papa Pio V fondatore del Collegio medesimo. Milano, 1674, in fol.
- Tettera scritta dal Po li primo Agosto 1757, in cui si dimostra essere necessarie alla pratica dello Ingegnere ed Architetto le scienze matematiche. In 4 fig. Tratta del Ticino presso Pavia.
- Lettere contro la proposizione, che Pavia fosse da Novaresi fabbricata. Cosmopoli, in 4.
- Lettere intorno la vita e morte di D. Giuseppe Candiani, morto in Pavia li 7 Maggio 1739. Milano, 1739, in 8.
- Liber baptismalis, sive ritus et cærimoniæ servandæ in baptismo, et cæteris Sacramentis administrandis in Diæcesi Papiensi. Ticini, 1586, in 4.

- Libro delle cose agitate tra il R. Protofisico dello Stato di Milano, e gli speziali di Pavia, in materia delle visite. 1602, in foglio.
- Maccio: Vita del B. Alessandro Sauli, Vescovo di Pavia. Milano, 1683, in 4 col ritratto. — V'ha un'altra edizione in Bologna.
- MALASPINA! Memorie Storiche della fabbrica della Cattedrale di Pavia. Milano, 1816, in fol. mass. fig.
- Descrizione della Certosa di Pavia. Milano, 1818.
- Guida di Pavia. Pavia, 1819.
- Iscrizioni lapidarie, raccolte nella di lui casa in Pavia, ed altre relative, corredate d'illustrazioni. Milano, 1830, in 4 gr.
- —— Iscrizione lapidaria del Secolo VIII in aggiunta a quelle pubblicate nel 1830. Milano, 1832.
- Lettera intorno alla Cattedrale di Pavia, Milano, 1832, in 8.
- --- Catalogo delle stampe da lui possedute. Milano. Vol. V.
- MANARA: La viltà del fango de bagni di Retorbio preziosa. Discorso. Milano, 1689, in 8.
- Mangili: Elogio di Lorenzo Mascheroni. Orazione inaugurale detta li 10 Dicembre 1811. Milano, 1812, in 8.
- --- Elogio di Felice Fontana. Orazione inaugurale detta il di 12 Novembre 1812. Milano, 1813.
- Manibus Lazari Spallanzani, etc. ad memoriam efusdem.
- MARINI: Beccariæ gentis imagines ex ejusdem historiis excerptæ, cum additamentis de ejusdem insignibus, et de Beccaria Sobola in Rætia superiore. Ticini, in 8. Raro.
- MARTINEMENI: Distribuzione ragionata del Museo mineralogico dell'Università di Pavia. Ivi, 1801, in 8.
- Lettera, con cui difende la sua sistemazione del Museo mineralogico di Pavia, e dà un'idea d'una sua nuova distribuzione de'corpi fossili. Pavia, 1803, in foglio.
- Monnon: De Ecclesia et Episcopis Papiensibus Commentarius, quo Ughelliana series emendatur, continuatur et illustratur. Romæ, 1757, in 4.
- MASCHERONI: Invito a Lesbia Cidonia. Pavia, 1793, in 4.
- Massimo da Valenza: Vita di S. Massimo, Vescovo di Pavia. Milano, 1716, in 8 con ritratto.
- Mano: Racconto di quanto fece la città di Pavia nel ricevere la Principessa Maria Anna, figlia dell'Imperatore Ferdi-

174

nando III, sposa del Re Filippo IV. Pavia, 1649, in foglio figurato.

Meda: Relazione per la qualità de pesi e misure di Pavia. Ivi, 1600, in 4.

Metodo, con cui si regge nella Città di Pavia l'Accademia de' dilettanti filarmonici, stabilita l'anno 1775. Pavia. 1776, in 4.

Monti: Dell' obbligo d' onorare i primi scopritori del vero in fatto di scienze. Prolusione agli studi, detta il giorno 26 Novembre 1803. — Segue: Della necessità dell'eloquenza. Introduzione al corso di questo studio, detta il 29 Novembre dalla Cattedra. Milano 1804. Anno III, in 8.

—— Discorso famigliare sopra di un libro, intitolato: Apologia pe' Medici Pavesi.

Moscati: Delle corporee differenze essenziali, che passano fra la struttura de bruti, e la umana. Discorso Accademico, letto nel teatro anatomico di Pavia nel 1770. Milano, 1770, in 8.

Motivi di credere tuttavia ascoso, e non iscoperto nel 1695 il corpo di Sant' Agostino. Trento, 1730.

Mugnal: Sonetto ed iscrizione funebre in onore del Professore Giovita Garavaglia. Foglio volante.

Mugai: Oratio in funere Regis Philip. IV. habita Papiæ. Ibid., in 4.

Muratori: De antiquo jure Metropolitæ Mediolanensis in Episcopatum Ticinensem.

Mussi: Oratio de animi affectu in Theologicis disciplinis tractandis habita in Gymnas. Ticinensi anno 1788. Ticini, in 8.

Muzzani: Panegirica Orazione per la scoperta in Pavia del corpo di Sant' Agostino. Pavia, 1730, in 4.

Nandino: Osservazioni sopra certa lettera famigliare sulla differenza insorta fra i PP. Riformati di Pavia, ed il Parroco di Torriano. Pavia, 1788, in 8.

NATALI: Oratio habita in Gymnasio Ticinensi an. 1770, cum Teologicam Dogmaticam pubblicæ docendam susciperet. Ticini, in 8.

Naviglio di Pavia, cioè repliche e controrepliche intorno alla possibilità di farlo. MS.

Nocca B Balbis: Flora Ticinensis. Ticini, 1861.

Nocca: Historia atque Iconographia Horti Botanici Ticinensis. In 4 grande figurato.

- Notizie sulla Pavese Università. Vedi la Minerva Ticinese ed i fascicoli 61, 62, 63, 64, 74, 216, ecc., ecc. della Biblioteca Italiana.
- Notizie sincere e documentate sul trasporto alla Cattedrale di Pavia del corpo, altare ed arca di Sant'Agostino, presentate da un Capitolare, con alcune osservazioni sul libro di Siro Comi. Memoria storico-diplomatica, ecc. Milano, 1803, in 8.
- Notizie sulla Chiesa di Santa Teresa, detta volgarmente la Madonna di fuori, ossia delle Grazie presso Pavia. Milano, 1824, in 8.
- Nova impressio et collectio ordinum Senatus et Civitatis Papiæ concernentium Officium judicis super Annonam ejusdem urbis et Principatus. Ticini, 1699, in 4. La prima edizione è dell' anno 1666, in 4.
- Nuovo regolamento della Pia casa de'poveri derelitti di Pavia, approvato nel 1734. Pavia, in 8.
- Oratione e Poemi degli Affidati nella morte del Cattolico Filippo II Re di Spagna. Pavia, 1599. — Quel Sovrano era egli pure Accademico Affidato.
- Orazioni e poemi degli Affidati di Pavia per la venuta nella stessa città di Margherita d'Austria, sposa del Re Filippo II. Pavia, 1599, in 4.
- Ordines pro Regimine Ticinensis Reipublicæ. Ticini, 1624, in 4. V'ha un'altra edizione del 1751.
- Ordini spettanti al sig. Giudice delle vettovaglie della città di Pavia. Pavia, 1681, in 4.—Havvi un'altra edizione del 1652, in 4.
- Ordini nuovamente stabiliti per l'Ill. Magistrato straordinario di Milano circa la forma del visitare et fare acconciare le strade del Pavese, con la Tassa della mercede del Giudice, et altri suoi Officiali.
- Ordini et Statuti del Paratico delli Sartori di Pavia. Ivi, 1591, in 4.
- Palcani: Transumptum omnium, et quorumque Jurium, actionum et bonarum Ven. Collegij Ghisleriorum Papiæ, erectia Pio V. Papiæ, 1598, in 4. Raro.
- Pallavicini: La morte del gloriosissimo S. Siro, primo Vescovo, et protettore di Pavia. 1629.
- Parodii: Elenchus privilegiorum et actuum pub. Ticinensis studij

- a sæculo IX: ad nostra tempora. Accedit Syllabus Lectorum ejusdem studij. Papiæ, 1754, in 4. — Raro.
- PARODIUS: Syllabus Lectorum Ticinensis studij ab anno 1361 ad 1752. Papiæ.
- Patti convenuti nel 1447 fra il Duca di Milano e la città di Pavia. In foglio.
- Pavia: historia originale di essa, composta da Stefano Breventano, MS.—Alcuni Codici di cose Pavesi troverà lo studioso nella Biblioteca della Università pubblica di Pavia.
- Peconana: Relazione della fondazione del Convento, detto Fontana Santa nel territorio d'Arena, Diocesi di Pavia, Pavia, 1715, in 8. V'ha un'altra edizione del 1784.
- Pecchani: Discorso in lode di S. Siro primo Vescovo di Pavia. Pavia, 1631, in 4.
- PESSANI: De' palazzi Reali, che sono stati nella Città e territorio di Pavia. Pavia.
- Patraceasses: Laureolæ Sacræ Historico-Poeticæ singulis Ecclesiæ Papiensis Episcopis contentus. Ticini, 1668, in 4.
- Piano di direzione, disciplina ed economia dell' Università di Pavia, approvato col dispaccio 31 Ottobre 1771. In foglio.
- Piano e regolamento del Direttorio medico-chirurgico di Pavia.

  Milano, 1788, in 4.
- Piano della Camera Mercantile di Pavia, MS. in foglio del 1764. Pietraggassa: I lutti reali della Città di Pavia nella morte del
  - Re Filippo IV uniti ai giubili della medesima per la successione del Re Carlo II. Pavia, in 4.
- Annotazioni diverse intorno alla fondazione della Regia Città di Pavia, ecc. MS. in foglio massimo. Giunge, sino all'anno 1567.
- Pinocallo: Le glorie di Pavia dallo stretto assedio e liberazione di essa, riportata contro l'armi di Francia, Savoja e Modena nel 1650. Pavia.
- Pinovano: Descrizione della celebre Certosa di Pavia. Milano 1824, in 12.
- La torre del pizzo in giù. Pavia, 1832, in 8.
- PLATNER: Discorso nelle Esequie del Cavaliere Antonio Scarpa, Professore d'Anatomia nell'Università di Pavia, detto la sera del 2 Nov. 1832, nella Basilica di S. Michele. Pavia, in 8.

Poesie inedite per la laurea della signora G. C. Maria Pellegrina Amoretti. Pavia, 1777, in 4.

Polen: Suo parere intorno alla regolazione dell'acque del Tesino, in vicinanza della città di Pavia. Milano, 1752, in foglio.

Polidori: Viaggio alla Certosa di Pavia. Milano, 1824.

Porcacchi: Istoria dell'origine e successione della famiglia Malaspina. Verona, 1585, in 4.

Possibil: Vita S. Augustini Episcopi. — Oldani: Epistola de translatione S, Augustini, etc.

Pozzi: Vita di S. Teodoro Vescovo, cittadino e difensore di Pavia. Pavia, 1651, in 4.

Privilegia pro instauratione almi Ticinensis Gymnasij.

Privilegi e Statuti dell'arte de' Tornitori di Pavia. — Codice membranaceo del Secolo XVI, in fol. — Conosco 12 altri statuti speciali di maestranze e corporazioni Pavesi d'arti e mestieri. In Milano s'avevano statuti speciali perfino i Parruccari, Palafrenieri, Ferrari, Calderari, Speronari, Chiodaroli ed i Mercanti di cordaria e canevazzi.

Privilegj ed atti diversi per la Certosa di Pavia. In foglio.

Promemoria Storica del 1782 a dilucidazione della necessità di non otturare col nuovo aprimento dell'antichissima Porta di S. Vito della città di Pavia, la Porta presentanea di Santa Maria in Pertica. MS. in foglio.

Raccolta di orazioni, in lode del B. Alessandro Sauli, Vescovo di Pavia, in occasione della sua Beatificazione. Lucca, 1743, in 4.

Racconto sincero di tutto il successo dell'assedio di Pavia, posto dall'esercito del Re Cristianissimo, al tempo che si ritirò detto esercito, che fu li 14 Settembre 1655. Pavia, in 4.

Ragguaglio e Poesie per la Laurea (presa in Pavia nella facoltà legale) della signora Pellegrina Amoretti, cittadina d'Oneglia. Pavia, 1777, in 4 con ritratto.

RAMELLI: Ragionamento di congratulazione per la elezione del P. Alberto Francesco Pertusati a Vescovo di Pavia. Milano, 1725, in 4.

Ranza: Discorso per l'erezione dell'albero della libertà in Pavia nel 1796. Pavia, in 8.

Rason: Rapporto sullo stato dell'Università di Pavia, letto nella sessione della società d'istruzione li 4 Fioridoro, an. V. Mil., in 4. Regola della Confraternita dell'Immacolata in S. Gervaso e Protaso di Pavia. Pavia, 1592, in 8.

Regolamenti ed ordini, riguardanti l'Ufficio delle Darsene di Pavia. In foglio.

Regolamento pel Collegio Ghislieri in Pavia. — È del 1819. Regolamento pel Collegio Borromeo di Pavia. In fol.

Regularum apparatus, quas Senatus ad Ticinensis Archigymnasij, Scholarumque Palatinarum Mediol. instaurationem S. Imp. R. Majestati subijciendas curabat an. 1756. MS. in fol.

Relazione della condotta tenuta dalla D. M. in favore di Michele Calvo, detto De Castro, giustiziato in Pavia li 23 Luglio 1763.

Relazioni ed ordini per li ripari del Tigino presso Pavia e per la sua navigazione. In foglio figurato.

Benato: Storia della vita di Sant'Agostino. — In fine v'è il ristretto ragguaglio del trasporto del corpo di detto Santo da Cagliari, a Pavia; del suo culto e dello scoprimento nel 1695. Venezia, 1747, in 8.

Russi: Orazione in lode di Pietro Verri, inaugurale degli studi nel giorno 11 Novembre 1818. Pavia, in 8.

Riconi; Elogio del Cav. G. A. Brambilla, letto nella grand'aula dell'I, R. Università di Pavia. Pavia, 1830.

Rime Epitalamiche nelle nozze di D. Paola de Conti Negri della Torre, col Marchese D. Gio. Malaspina. Pavia, 1768, in 4. Rosportus: Notizie appartenenti alla Storia della sua patria. Pavia, 1823.

Ross: Orațio habita Ticini an. 1767 de instauranda Medicina, Semplicitate, Med., 1770, in 8.

La insurrezione e il sacço di Pavia, avvenuti nel 1796.
Pavia.

Saccin: L'Arca di Sant' Agostino, monumento in marmo del Secolo XV, ora esistente nella Chiesa Cattedrale di Pavia. Pavia, 1830, in fol. con rami. — Di questa bell'opera havvi una seconda edizione, con appendice del Conte Leopoldo Cicognara.

SACCI: De Papiensis Ecclesia dignitate, nulli Metropolitano supposita. Enarratio edita 1566,

Sancta Ticinensis Ecclesia Constitutiones et decreta an. 1403,

- per nonnullos Antistes dictæ Ecclesiæ ædita, sed temporis injuria oblivione sepulta. Papiæ, 1652, in 4.
- Sanctorum Ticinensis Ecclesiæ Episcoporum breviarium. Ticini, 1551.
- Sancionoio: Cenni Storici sulle due Università di Pavia e di Milano. Milano, 1833, in 8.
- Sardinia Papiam. Martini Papæ V. Sermo de translatione S. Monicæ. Omnia collecta per Augustinum Fivizanum. Romæ, 1587, in 4.
- SAULI, Vescovo di Pavia: Lettera pastorale alle Monache per l'osservanza de loro voti e del lutto. Milano, in 4.
- Savioli: Elogio di Gregorio Fontana (Profess. nell'Università di Pavia, in occasione della sua pompa funebre). Pavia, 1804, in 4.
- Scanzi: Orazione panegirica del B. Alessandro Sauli, Vescovo di Pavia, recitata in S. Barnaba. Milano, 1787, in 8.
- Scanpa: Elogio di Gio. Batt. Carcano Leone, professore di notomia nell'Università di Pavia, detto pel rinnovamento degli studj il 12 Novembre 1813. Milano, 1813, col ritratto.
- Index rerum Musei anatomici Ticinensis.—Accedit: In solemni theatri anatomici Ticinensis dedicatione, Oratio habita.
  Ticini, 1804, in 8.—Sono più di centocinquanta gli opuseoli, pubblicati in diversi tempi e da diversi autori in occasione d'apertura delle scuole, ecc. ecc. Il celebre Scarpa dilettavasi anco di
  belle arti, come ne fanno fede la galleria di quadri da lui formata, e la lettera inserita (nella Biblioteca Italiana) sopra un
  ritratto di mano di Raffaello. Lo stesso Professore aveva nella
  sua casa, posta sotto la Parrocchia di S. Michele, un'anticaglia
  d'un elmo, che e'si teneva carissimo, ma che, secondo il giudizio
  di altri intelligenti, non era poi la gran cosa, che ei s'immaginava. Se non erro, Scarpa scrisse una lettera intorno a quell'elmo
  antico.
- Sclaphanati: Oratio habita in Ticinensi Gymna. anno 1579, profelicibus studiorum ejus anni auspicijs. Ticini, 1579, in 4. Scriptores veteres de Gothis et Longobardis. Lugd. Bat., 1617, in 16.
- Senensi: De vita et moribus Stephani Maconi Senensis Cartusiani, olim Ticinensis Cartusiæ Cænobiarchæ. Senis, 1626, in 4 figurato. Vi si descrive la Certosa di Pavia.

- Serie de Senatori Pavesi dal 1369 al 1727, con aggiunta di atti riguardanti il diritto de Pavesi, di avere in Senato un loro concittadino. MS. in foglio.
- Series Privilegiorum a Sum. Pontif. Regibus, Imperatoribus et Mediol. Ducibus concessorum Monasterio S. Salvatoris Papiæ. Papiæ, 1788, in 4.
- Sinastranius: De liberata obsidione Papia, Elogium. Foglio volante MS. nella Miscellanea Novarese del Cotta. Tom. IV.
- SPALLANZANI: In R. Ticinens. Gymnasio Naturalis Historiæ Professoris Prolusio. Mutine, 1770, in 4.
- SPEDALIERI: Elogio di Gio. Filippo Ingrassia, detto pel rinnovamento degli studj il 12 Novembre 1816. Milano, 1817, in 8. SPELTA: Istoria delle vite de'Vescovi di Pavia. Pavia, 1507, in 4.
- —— La curiosa giunta alla sua storia. Pavia, 1602. Rarissima.
- La Pavia trionfante nella nascita del Principe di Spagna. Pavia, 1606, in 8.
- La solenne e trionfante entrata di Monsignor Giambattista Biglio, Vescovo di Pavia, Pavia, 1606, in 8.
- Statuta Civilia et Criminalia Civitatis Papia. In foglio. Edizione fatta sul declinare del secolo XV.
- Statuta Civitatis et Principatus Papiæ. Ticini, 1590.
- Statuta Hospitalis S. Matthæi, Pietatis Papiæ. Papiæ, 1760.
- Statuta et ordines Collegij Doctorum Nobilium et Judicum Civitatis Papiæ. Papiæ. 1735.
- Statuta de regimine Pratoris Civilia et Criminalia Civitatis et Comitatus Papiæ, cum quibusdam decretis. Papiæ, 1505, in fol.
- Statuta et ordines Collegij Doctorum Civitatis Papiæ. Papiæ, 1735, in foglio.
- Statuta Collegij Notariorum Civitatis et Principatus Papiæ, additis novissimis Ordinibus Senatus. Ticini, 1758, in foglio.
- Statuta doctorum Collegij et Gymnasij Papiensis edita anno 1495. Papiæ, 1735, in foglio.
- Statuta, Constitutiones et Ordinationes Societatis et dedicatorum Hospitalis Magni S. Mattæi Pietatis Papiæ, olim per Fr. Dominicum de Catalonia an. 1451. Compilata nunc ven. Congregationes ejusdem jussu edita. Papiæ, 1760, in foglio.
- Statuti del Monte della Pietà di Pavia, confermati dal Duca Gio. Galeazzo Maria Sforza. Pavia, 1779, in foglio.

Statuti del Paratico de Fabbri Ferrari di Pavia. Ivi, 1694, in 4. Statuti dell' Università de lattari di Pavia. Papiæ, 1714, in 4. Statuto e ordini fatti dal B. Bernardino sopra il reggimento del Monte di Pietà di Pavia. Ticinì, 1779.

Storia della Lomellina e del Principato di Pavia. Lugano, 1756. Storia della fondazione del Monastero di Santa Maria delle Caccie in Pavia. MS. in foglio.

Sua: Oratio habita in Athenæo Ticinensi anno 1770. De studio . Christianæ Ethicæ. Mediolani, in 4.

Synonijmia plant. horti botanici Ticinensis. Papiæ, 1804.

Tarci: De obsidione Urbis Ticinensis et captivitate Francisci I Regis Gallie, cum notis P. Bernardi Petri. Norimberg., 1736. in 4. — Prohabilmente non è che una ristampa dell'edizione originale: Candida et vera narratio dire ac cronice Papie obsidionis, Francisci Taegi. — Di quest'edizione originale non conosco, che un solo esemplare.

THOSCANI: Templum et Monasterium Monachorum Carthusianorum prope Urbem Tieinum. 1692, in foglio massimo figurato. — Rarissimo.

Ticinensis horti accadem. plantæ selectiores, quas descr. illustravit observationibus auxit Dominicus Noeca. Ticini, 1800, in fol. Torri: Adnotationes, seu lucubrationes ad statuta Civitatis Papiæ. Papiæ, 1617, in foglio.

— Vita di S. Boniferto martire, (morto in Pavia.) Milano, 1728, in 8 col ritratto.

Transazione tra la città e il principato di Pavia sulla quota rispon. del mensuale. Pavia, 1635, in foglio.

Una visita alla Certosa di Pavia. Milano, 1830, in 16.

VAI: Oratio cum Logicam et Metaphisicam tradere ingrederetur in gymnas. Ticinens. Mediolani, 1770, in 4.

VALESIO: Discorso degli augustissimi fausti, fatti dalla Città di Pavia nell'ingresso del nuovo Vescovo Giambattista Biglia, Pavia, 1610, in 4.

Veccesorti: Elogio in morte del Marchese Antonietto Botta Adorno.

Parma, 1775, in foglio.

Vero fatto informativo di quanto è seguito nella causa criminale, decisa dalla Curia Episcopale di Pavia, contro il M. R. sig. D. Cesare Landriano, Arciprete di Vidigulfo. 1729, in fog.

- Victicomiris Justi (cioè il Padre Mazzucchelli): Colonie Ticina Romana Commentum ex sufflatum, adversus A. V. Antonium Gattum.
- VIANI: Istoria delle cose operate nella China da M. Gio. Ambrog. Mezzabarba. Parigi, in 8. V'ha una seconda edizione, fatta in Colonia nel 1740, in 8.
- VILLA: De necessaria scientiarum atque artium communione et nexu. Oratio habita Ticini in templo maximo an. 1771. Mediolani, 1771, in 8.
- De historia Gymnasij Ticinensis prescribenda. Oratio. Ticini, 1799, in 8.
- Oratio funebris Mariæ Theresiæ Roman. Imperatr. etc. habita jussu Præsidum Provinciæ. Ticini in templo Divi Thomæ IV. Id. Januar an. 1781. Papiæ, in 4.
- De studijs Ticinensium ante Galeatium II. Ticini, 1782.
- —— Prodromus ad historiam Gymnasij Ticinensis. Ticini,
- VISCONTI: Il trionfo della Dottrina Cristiana, rappresentato in Pavia nel 1650 dalla scuola nella nuova invocazione futta a S. Siro. Pavia, in 4.
- Vita, costumi e morte di Michele Calvo, appellato de Castro, estratta dall'originale processo, formato dalla Regia Curia di Pavia del 1763, in 4.
- Vita di S. Siro, primo Vescevo di Pavia. Pavia, in 8.
- Vita Bernardini Sacci Papiensis. Ticini, 1557, in 4.
- Vita di Sant' Invenzio, primo di questo nome e terzo Vescovo di Pavia. Pavia, 1769, in 8.
- Vita di Suor Domitilla Galeazzi, Cappucina in Pavia, scritta da lei medesima per obbedienza de suoi Padri Confessori, e ricavata dall'originale, l'anno 1678 in Milano. MS. in foglio, col ritratto inciso.
- VIVIANI: Storia de fatti de Longobardi, di Paolo Diacono. Udine, 1826. Tomi 2. Due secoli avanti erasi già stampata in Milano una traduzione di tale Storia, in formato di 32.
- Voghera: Monumenti Payesi.
- Volta: Osservazioni mineralogiche intorno alle colline di S. Colombano e dell'Oltrepò di Pavia. Milano, in 4.
- Prospetto del Museo Bellisoniano. Pavia, 1787, in 8.

ZANETTI: Del regno de' Longobardi in Italia. Venezia, 1753. ZOLA: Oratio in funere Leopoldi II Augusti, habita Ticini an. 1792. Cum Inscriptionibus. Mediolani. in 4.

### RICERCHE BIBLIOGRAFICHE,

Scrittori di cose Pavesi, seconda Coletti: 13. — Lichtenthak 39. — Morbio: 298.

FINE.

### ERRATA.

## CORRIGE.

| Ρag. | 7          | lin. | 4 gli  | i                                  | le                                                                           | ÷ :               |
|------|------------|------|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20.  | 11         | 39   | io e   |                                    | 0                                                                            | 7                 |
|      | 22         | 39   | 31 av  | verto                              | <b>av</b> verte                                                              | :                 |
| 80   | 35         | *    | 18 de  | Consolationem                      | de Consolatio                                                                | né                |
|      | <b>4</b> 6 | *    | 3 T    | rentaquattro di<br>meno precedevat | esse al-Varie tra esse j<br>no, ecc.                                         | precedevano, ecc. |
| 20   | 48         | *    |        | bardum, sororicie                  | Longo- contra Sigexo<br>da, mos- dum, soror<br>cone di lui beni a<br>de'suoi | icida, dona i di  |
|      | -          | *    | 3 G    | herardi                            | Everardi                                                                     |                   |
| 20   | 125        |      | 6 Ra   | accolta privata                    | Raccolte priva                                                               | te                |
| 29   | 133        | *    | 20 A   | rti                                | le Arti                                                                      | •                 |
| 39   | 155        |      | 27 de  | lla speranza                       | delle speranza                                                               |                   |
| 20   | 160        | *    |        | minos                              | dominus ·                                                                    |                   |
| *    | 166        | *    | 34 .Iu | rines.                             | Turines.                                                                     | ••                |
| *    | 169        | *    | 27 vi  | sitatorum                          | visitatorem.                                                                 | •                 |

La presente Opera è posta sotto la tutela delle Leggi, essendosi adempiuto a quanto esse prescrivono.

## STORIE

DEI

## MUNICIPJ ITALIANI

Vol. II.

NOVARA. FAENZA. PIACENZA:

--

# STORIE

\_ DEI

## **MUNICIPJ ITALIANI**

ILLUSTRATE

CON DOCUMENTI INEDITI, NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE
E DI BELLE ARTI

**DA CARLO MORBIO** 

MEMBRO DELLA REGIA GIUNTA SARDA DI STATISTICA.

MILANO

MDCCCXXXVII.

•

t . 

· · · · · · 

L'opera da noi intrapresa intorno ai Municipi Italiani prosegue secondo il piano steso nella prefazione al volume I, già annunciato dai principali giornali della penisola, dal Mémorial encyclopédique et progressif des connaisances humaines (N. 60, p. 573), dal Journal général de la littérature de France (fasc. 7, p. 104) e da altri riputati giornali stranieri. Solo ommetteremo l'elenco degli scrittori di cose patrie, perchè le indagini relative, assorbirebbero troppo tempo; il che non ne viene concesso dall'estensione del lavoro. La vita è breve; convien affrettare, prima che ne sorprenda quella pace stanca, stanca, foriera della tomba. Afferriamo quest'occasione, onde pubblicamente ringraziare quei gentili italiani, che si compiacquero fornirci documenti storici, ed in ispecie il signor Giuseppe Vallardi per la sua antichissima e preziosa cronaca rimata di Mantova, la quale verrà a tempo debito mandata alle stampe.

Le notizie, illustrazioni e documenti di questo volume, spettanti a Novara, possono servire di supplemento alla storia di quel Municipio, già da noi pubblicata in quattro fascicoli. Segue una curiosa cronaca di Faenza, d'anonimo autore; i documenti, che trovansi infine, servono ad illustrare, e supplire a molti punti di detta cronaca. Poco possiamo offrire intorno all'illustre Piacenza; le nostri indagini e le nostre speranze andarono fallite.

Ne'volumi III e IV della nostra collezione, comprenderemo le storie di Firenze, Castro, Mantova, Urbino e Milano.— Nella cronaca di Firenze, oltre molte notizie di belle arti, parlando essa di Vasari, di Giovanni Bologna, del Bronzino e d'Angelo Caccini, noi troveremo in pochi tratti una fedele pittura di que' tempi di galanterie e d'amori, d'odj e di vendette, di poche virtù ne'cittadini, di schifose e sfrontate ribalderie per parte del governo. Quella tenera simpatìa, che un tempo ne legava alla fami-

glia Medici diminuì, quando meditammo più tardi sulle severe e sapienti pagine del conte Pompeo Litta; sui fatti, e non sui panegirici degli oratori e dei poeti. La storia rivendica i suoi diritti: ella vede ne' Medici l'uomo, non il grado; la moralità, non la potenza. Essa in un colla stampa, è il più terribile flagello de malvagt principi. Noi vedremo un Medici uccidere per lievi cagioni, e colle proprie mani uno staffiere sulla soglia stessa d'una chiesa; un Medici, che per scemare le spese dell'ospizio degli Innocenti, manda i giovanetti sulle galee di Livorno, e costringe le fanciulle alla prostituzione; un Medici, che per viste politiche rapisce da un pio luogo di ricovero una delle più avvenenti fanciulle, e con false lusinghe l'invia al duca di Mantova, e quell'infelice mendicare di porta in porta un tozzo di pane col fatal frutto della seduzione; vedremo stupri, estorsioni, omicidi, ed infiniti altri delitti, suscitati, o protetti dal governo; stenderemo un

velo sulle Tascivie di Pratolino e della regia di Firenze; esse ripugnano alla dignità ed alla severità della storia.

Il nostro archivio diplomatico offre abbondanti materiali per la storia di Castro; scegliendo i migliori, pubblicheremo tre cronache e 24 lettere di papi, principi ed ambasciatori. — Mantova avrà la cronaca più sopra citata, la quale è in terza rima. — Urbino due statuti. — Milano il diploma più antico che possediamo; è dell'anno I del regno di Ugo, marchese e duca di Provenza, indizione XIV, cioè dell'anno 926; pubblicheremo altre carte preziose, spettanti a questa splendida e magnifica città; di più un quadro della dominazione spagnuola, steso colla scorta delle gride originali di que'tempi, e del codice ufficiale: le nuove costituzioni.

# NOVARA.

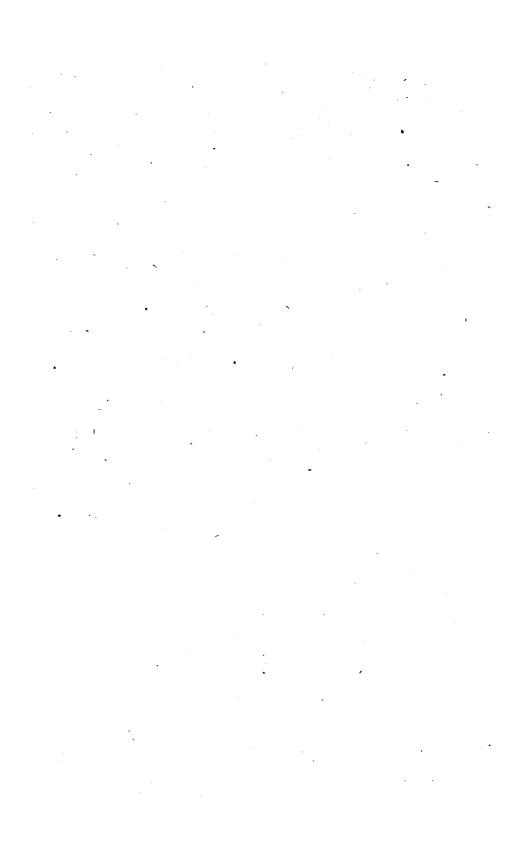

Legislazione anteriore agli statuti. - La servità durò fin oltre al mille. — Origine del poter temporale de'vescovi. - Quando Novara comincia ad apparir libera. — Ricerche intorno all'antichità de'patri statuti. - Venivano essi esposti al banco del podestà, e dei consoli di giustizia. - Atrocità delle leggi criminali. - Sproporzione penale. - Nequizie de' magistrati. - Il podestà e la sua famiglia. — Pubbliche deliberazioni. — Squallido aspetto della città. - Primi lampi d'incivilimento. - Colpo d'occhio intorno alle vicende di Novara dalla sua fondazione al principiare del secolo XIV. — Tavola ospitale. — Antichità e celebrità dello studio novarese. - Statuti di Ghemme. — Serie di XXXI documenti inediti dall'anno 1015 al 1341, i quali ne danno preziose notizie intorno agli usi ed alle costumanze de'tempi, alla natura de'governi, alla condizione de' popoli, ai progressi dello spirito umano.

In queste pagine ci proponiamo d'illustrare una delle epoche più interessanti ed oscure della storia di Novara, ed in generale di tutti gli altri municipi, vogliam dire quella delle Repubbliche. Secondo il metodo da noi adotato, anche qui attingeremo a fonti originali, cioè alle carte diplomatiche inedite di que'tempi, ed agli statuti.

I barbari, che a vicenda occuparono l'Italia, avevano bensì introdotte varie leggi e consuetudini, ma concedendo ai vinti di vivere secondo le proprie, ciascuno obbediva a quella che professava. Sei diverse leggi almeno si annoverano: romana, longobarda, salica, ripuaria, alamannica e bajoaria; aggiungansi a queste i capitolari di Carlo Magno, e de'suoi successori. Due carte pubblicate dal P. Zaccaria (1) provano, che nel 1044 e nel 1114 in Oleggio ed Arona eravi ancora chi viveva secondo la legge longobarda. I diplomi novaresi di questo volume provano, che nel 1042, nel 1049 e perfino nel 1196, ancora trovavasi chi viveva secondo le leggi longobarda, romana e salica.

La servitù durò presso noi anche oltre al mille, giacchè le carte di quell'epoca fanno menzione di servi ed aldioni, come può vedersi nel diploma d'Enrico IV, già da noi altrove pubblicato, ed in alcuni de'preziosi documenti che fra poco pubblicheremo. Quella classe sciagurata d'uomini portava tonsi i capelli, ed in segno d'abbiezione vestiva continuamente l'abito lungo: quando volevansi manomettere, era costume di presentarli ad un sacerdote, il quale facevali passeggiare attorno all'altare; solo dopo una tale cerimonia venivano riconosciuti liberi. Quelli però addetti a' monasteri ed alle badie, più difficilmente degli altri potevano conseguire il beneficio della libertà, perchè i servi erano considerati non come persone, ma come cose e quai beni stabili, od appendice di essi, dei quali non potevasi disporre liberamente, ma soltanto livellarli e cambiarli sotto certe condizioni. Se non erriamo è questa una delle cause per cui venne tanto ritardata appo noi l'emancipazione dalla servitù.

Sotto Carlo Magno ed i suoi successori l'Italia fu im-

<sup>(1)</sup> Della badia d'Arona, libro III.

mediatamente governata dai conti del Sacro Palazzo, che esercitavano autorità illimitata, perchè gli imperatori, presa la corona in Pavia ed in Roma, tosto ritornavano ne'loro stati. Questi conti, abusando spesse volte del loro potere, mossero i popoli a ribellione. Pensarono allora i monarchi di scemare il loro potere, aumentandone il numero, e coll'associarvi altri personaggi, allorchè facevano esercizio della loro giurisdizione. Troviamo infatti nelle carte pubblicate dal Muratori, che fino dall'anno 865 presiedettero ad un giudizio tenuto a Lucca il conte ed il vescovo, ed un simile ne seguì in Pavia da Boderardo conte del Sacro Palazzo, e Ajcardo vescovo di Vicenza. Ma i popoli di nuovo tumultuarono contro que'ministri stranieri, ed i pavesi costrinsero il loro a fuggirsi dalla città: l'esempio de'pavesi venne da molti imitato. Gli Ottoni pensarono allora di insignire di tale dignità i vescovi, come quelli che in generale erano assai accetti alla moltitudine, e con ragione, perchè, come osserva l'abate di Condillac, sino dalle guerre di Odoacre con Teodorico, i vescovi d'Italia aveyano cominciato ad edificar castella ed a fortificar le città, onde ricovrare i fedeli: i novaresi erano protetti da un castello, eretto da Onorato, il settimo de' loro vescovi. A quell'epoca pare risalga il dominio temporale sulla nostra città; dominio che venne più tardi confermato per concessione imperiale.

Il signor Págnoncelli nelle sue Ricerche sull'origine antichissima de' governi municipali delle città italiane è di parere, che in esse non sia mai mancata certa forma di
repubblica, ossia di governo municipale, fin sotto la dominazione de'longobardi. In quanto a Novara osserve,
che sino dal secolo XII comincia ad apparire una specie di regime popolare, come emerge dal già citato diploma d'Arrigo IV; e che figura come indipendente nei
patti stipulati col marchese Malaspina, e nella tregua
che precedette la pace di Costanza. D'allora in poi tra
i vescovi novaresi, alcuni mostrarono cedere spontanea-

mente, quello che non potevano impedire, che venisse loro tolto dalla forza; altri, totalmente assorti nelle gravissime cure ecclesiastiche, abbandonano il governo temporale. È mirabile però, che anche quando Novara compare come affatto libera, i vescovi tutt'ora usarono d'alcune concessioni imperiali e relativi diritti; mi basti accennare tra le molte quella insigne di decidere le liti col duello. Novara poi, sicura dopo la pace di Costanza, del possesso territoriale e del diritto di regolarsi con leggi proprie, non tardò a ridurre in iscritto le proprie consuetudini ed i propri statuti, togliendo così l'arbitrio e l'incertezza de'giudizj. I milanesi deggiono la prima compilazione del loro codice municipale ad un cittadino novarese, Brunasio Porcha, che fu console in patria, indi podestà in Milano. Essi probabilmente impararono da noi, che nella concordia di Casalino, già avevamo lo statuto: de tenendo destructo Blandrato; da noi, che nel 1214 avevamo tra gli altri lo statuto: de prohibita alienatione in personam non subditam communis Novariæ. Il diligente conte Giulini pubblicò una carta del 19 settembre di detto anno, dalla quale emerge che i novaresi, usando violenza all'abate Ariberto del monastero d'Arona per cagione dello statuto, ordinato dagli stessi, che nessuno soggetto alla giurisdizione della città potesse alienare qualsiasi possessione a qualunque d'altro distretto, sotto pena della confisca, Enrico arcivescovo di Milano da licenza all'abate di cedere ai novaresi le possessioni ed i diritti, che poco prima aveva acquistato da Guidone conte di Biandrate, nel luogo di Marzalesco e sue adjacenze.

Che più! Si esamini nel Bascape la sentenza arbitralmente pronunciata il 25 ottobre 1219 da Giacomo, vescovo di Torino, sulle vertenze che pendevano fra i novaresi ed il loro vescovo Odelberto Tornielli, intorno a certi confini della Riviera d'Orta, ed in essa si trovera più volte menzione de'nostri statuti, e segnatamente di quelli concernenti a Sorriso e Mesima; e siccome il podesta aveva giurato di mantenerli, vi si prescrive che

sieno tolti al fine del suo governo dallo statuto del comune di Novara. La quale espressione dà a divedere, che i novaresi avevano già raccolte in un codice le loro leggi. Gli statuti novaresi furono ordinati in tempi diversi, e rinnovati sotto Galeazzo Visconti e Francesco Sforza.

Due anticamente crano gli esemplari degli statuti: l'uno. gelosamente custodito negli archivi del comune in un coi privilegi e gli altri atti pubblici, veniva rinchiuso in uno scrigno a quattro serrature; le chiavi venivano affidate ad altrettanti uomini bonæ opinionis, previo giuramento di segreto, e fedele custodia; il loro ufficio durava un anno, e fruttava 10 soldi imperiali per cadauno. L'altro codice era pubblicamente esposto more antiquo, cum una catena al banco, ove il podestà soleva render ragione; quando s'avvicinava la notte, il notajo d'ufficio lo riponeva in una custodia (capsa) di legno, assicurata con chiave. Al banco de'consoli di giustizia trovavasi raccolto in un volume separato, quanto spettava al render ragione civile ed al reggimento del consolato; detto volume veniva egualmente raccomandato ad una catenella, e rinchiuso in custodia di legno; la chiave era affidata ad uno o due notaj, deputati a sedere al banco. I consoli di giustizia dovevano ogni tre mesi far leggere pubblicamente i loro statuti: Item statutum est quod duo volumina omnium statutorum communis Novariæ unius temporis fiant pro communi Novariæ, unum quorum remaneat penes potestatem, vel ejus vicarium, videlicet tamen in pubblico ad ejus banchum juris civilis, et istud volumen applicetur ad istud banchum more antiquo, cum una catena, ita quod non possit. exportari. Et ibi fiat una capsa cum clavi, supra quam teneat notarius qui præerit ad officium notariorum quinque dicti banchi, et per ipsum notariorum quolibet sero reponatur et conclavetur in dicta capsa, et quolibet mane extrahatur et dimittatur tota die extractum super dicto bancho, exceptis diebus festivis in honorem Dei, quibus tematur conclavatum, nisi ex causa, et pro tempore necessitatis ad illud habendum: aliud vero volumen reponatur, et conservetur

apud camerarium et conclavatum in uno schrineo, ita quod non possit aliqua liter in aliqua sui parte viciari, nec mutari, nec etiam extra dictam cameram exportari, et teneatur ipse camerarius præstare debitum juramentum ad ipsum volumen fideliter custodiendo ut supra. — Item quod etiam ex dicto volumine, et in uno alio libro exemplentur omnia et singula statuta pertinentia ad justitiam civile reddendum et ad officium consulatus. Et quod ipse liber debeat similiter cum uno catena ligari ad unum ex dictis banchis dominorum justitiæ Novariæ. Et ibi fieri una capsa, in qua debeat teneri conclavandum et octe et diebus festivis pro tempore, quo non erit necessarius et quod ad ipsum reponendum, conclavandum, ac extrahendum debeat deputari unus vel duo ex procuratoribus, vel notariis, qui majorem continuum residentiam faciunt sub dicto palatio, qui teneant claves dictæ capsæ. Et quod in fine dicti libri debeat describi et inseri datum notariorum dictorum dominorum consulum.

E molto dubbio, se i codici esaminati dal Bascapè e dal Piotto sieno quelli stessi di cui si è ragionato. Quello che v'ha di certo si è, che quando il marchese di Monferrato occupò Novara, vennero, come già si vide, manomessi gli archivi del comune, disperse ed abbruciate le sentenze e gli altri atti pubblici, costodite negli scrigni de'notaj. Sono pertanto da considerarsi pregevoli, perchè rarissime, tutte le carte diplomatiche novaresi, anteriori al secolo XIV. Buon numero di queste carte vennero da me raccolte con grandi spese e fatiche; sono tanto fortunato da possedere anche un codice MSS. degli statuti di Novara, scritto nel 1450 circa; un altro codice degli statuti è posseduto dall'attuale cerimoniere della nostra cattedrale, che io opino scritto esso pure nel secolo XV. Intorno alle edizioni degli statuti, tre sole ne conosco. La prima (che è rarissima) venne fatta sul principiare del secolo XVI; è composta da fogli 95 numerati; non comprende che V libri, il VI venne aggiunto posteriormente. Le rispettive rubriche non portano numerazione alcuna.

In fine leggesi: Impressum Mediolani per Johannem de Castelliono. Ad instantiam. D. Francisci de Piscatoribus civis Novariensis. Regnante christianissimo D. D. Ludovigo Francorum rege ac Mediolani duce, etc. Anno Domini currente 1511. Die XXIII octobris (1). La seconda edizione è fatta in Novara dal Sessali nell'anno 1583; di questa noi faremo uso costantemente. La terza è del Cavalli. (Novara 1719). — Di alcune maestranze, o paratici, abbiamo egualmente gli statuti a stampa. Si rabbrividisce alla lettura degli statuti di Novara. Esaminisi p. e. la rubrica: De furto et scacho et de robbatoribus stratarum puniendis; il legislatore sancisce l'amputazione d'una mano per quel delitto; se poi la somma derubata era di qualche rilievo, il delinquente veniva privato d'un occhio (in certi casi d'ambedue), esposto alla berlina, ed anche impiccato. Veggasi la fredda ferocia dei nostri legislatoril Alla moglie, a'figli ed ai domestici, era lecito rompere impunemente le ossa; pagando cento lire d'imperiali potevasi accecare altrui, recidergli il naso e le orecchie. La moglie adultera veniva abbruciata viva, mentre l'adultero era solamente multato di 50 lire imperiali, e di 100 lo stupratore violento. Dipendeva poi dall'arbitrio del podestà bandire la pena dell'amputazione d'un piede, come può vedersi nell'Azario, allorchè i cittadini s'erano armati per respingere il marchese di Monferrato.

Nessun abitante della città, corte, o diocesi di Novara poteva essere eletto podestà in patria. Nella vigilia del suo solenna ingresso, doveva trattenersi in Galliate, od in altro borgo vicino, e studiare il libro degli statuti, che venivagli spedito dal comune, affinche non potesse alle-

<sup>(1)</sup> Fra le rarità storico-bibliografiche novaresi, ho scopetta la seguente: Petri Methesi Carranti cotignolani: Ludovici sphortie captivitas ad petrum Gryphum prothonotanium apostolicum. Impressum Bononie anno salutis MDVII. Per Joannem Antonium de Benedictis: Pontificatus Sanctissimi Domini Nostri Julii Pape. II. Anno. IIII. Registrum. A. IIII. B. III. C. II. È di pagine 34 non numerate, conosco un solo esemplare.

gare ignoranza su quanto concerneva il suo ufficio. Appena giunto in Novara saliva sulle logge del broletto, ed in pubblica arringa giurava di non rubare, nè consentire, che venissero rubate le cose del comune! Lo stesso giuramento era richiesto anche da consoli di giustizia: De re communis non faciam furtum, nec facienti consentiam, et si scivero esse factum manisfestabo palam in oconsilio; vel arrengo, nisi fuerint redditum infra octo dies, postquam scivero. Una rubrica dei medesimi statuti richiede, che il podestà non deggia essere spia. Item statutum est quod potestas Novariæ, et ejus assessor, et miles, et familia, non sint, nec debeant esse spice nec guidae ad damnum civitatis Novariæ, et ad proficuum inimicorum communis Novariæ. Non meravigliamoci, se il podestà di Novara doveya solennemente giurare, di non essere durante il suo ufficio nè ladro, nè spia; la corrutela de'costumi ne'magistrati era in que'tempi giunta al più schifoso grado. Di molte nequizie furono il vicario generale ed il podestà, eletti dal marchese di Monferrato; senza le provvide ed energiche misure dei consoli di giustizia, il comune era ruinato. Il podestà, allora, corruppe le soldatesche di Galeazzo, che trovavansi in Galliate, e come suoi sgherri giovavasi per ivi martoriare in ogni modo i poveri novaresi: era trita e comune sentenza, che chi volesse veder Novara, n'andasse a Galliate. L'Azario encomia Bartolomeo di s. Giorgio de conti di Biandrate, dicendo: non fu ladro, anzi probo, discreto ed amicissimo de' novaresi.

La famiglia del podestà di Novara componevasi da un vicario, dottore in leggi e giudice de'malefici, da un capitano, da un cancelliere e cinque notaj, da un contestabile, da un bargello e da altri ufficiali subalterni. Nè il podestà, nè alcuno della sua famiglia poteva condur seco la moglie in Novara, se non dietro espressa licenza in iscritto dei duchi di Milano; le porte di sua casa poi dovevano essere aperte a tutti dal nascere al tramontar del sole.

Pubblici istrumenti degli anni 1199 e 1225, come ab-

biamo già veduto nella Storia di Novara (fascicolo 1.º) ne ammaestrano, che le università degli artisti e dei mercanti per mezzo de'loro consoli, concorrevano fra noi alle pubbliche deliberazioni. Dobbiamo credere, che venissero di poi aboliti, trovandosi negli statuti una rabrica, che lo ordina espressamente. Item statutum et ordinatum est, quod omnes paratici civitatis Novariæ; et burgorum et districtus; sint cassi, et statuta eorum similiter sint cassa, et nullius valoris et quod deinceps non sint aliqui paratici in Novaria, vel suburbus, et districtu Novariæ, et quicumque fecerit paraticum in Novaria, vel districtu Novarice puniatur in soldis sexaginta imperialium pro quolibet et qualibet vice. La stessa rubrica dispone: de tollendis statutis bargorum et villarum, che non avessero ottenuta apposita sanzione da Francesco Sforza, o dal podestà e collegio de'savi di Novara.

Somma era in que'tempi la semplicità de'costumi e la miseria nella città. Un sol piatto, un sol vaso serviva per un'intiera famiglia. Dagli utensili del podestà (i quali erano in peltro ed in legno, e non venivangli accordati se non ad uso del comune, e mediante pubblico inventario) possiamo dedurre quanto dovessero essere meschini quelli de' privati. Un lucignolo immerso in un po' d'olio fetente rischiarava i poveri abituri della nostra città, che erano per la maggior parte coperti di paglia. Gli incendj si moltiplicavano così spaventevolmente, che da principio venne proibito l'accender fuoco nell'interno delle case ricoperte di paglia, poi l'andar attorno di notte con lumicini o carboni ardenti. Era vietato condur fuori dalla città e da'sobborghi il concime, le raschiature di cuojo, lo strame, ecc. (1) Lo strame poi doveva essere conservato in forza della rubrica: de letamine et fretia non comburendis, ecc. I nostri maggiori vivevano agreste la vita; il loro

<sup>(1)</sup> V. la rubrica: ne quis ducat extra civitatem Novariæ letamen, pullinam, columbinam, vel similia.

casse, o luogo di convegno, era quell'ala di portico che mette, all'atrio del paradiso; ne'giorni di mercato, sdraiati sulle panche infisse ne'muri et intra pilones imparavano dal giuoco degli scacchi l'arte della guerra (1). Nello studiare gli statuti di Novara ho però trovata qua e là qualche savia istituzione posteriore, spettante al buon regime ed alla polizia della città. Due individui per ciascuna parrocchia stavano alle vedette, onde avvertire, se mai per soffiar di vento, scoppiasse incendio; più tardi poi si proscrissero intieramente i tetti di paglia (2) dalla città; si proscrissero i letamaj in forza della rubrica ne fovæ fiant causa letaminis, e si statuirono pene contro coloro, che gettavano sulle pubbliche vie le pelli, di recente scuojate, il sangue e le sanie degli animali (3). Le cloache e gli acquedotti sotterranei sono di que'tempi; di que'tempi un congegno pel quale toglievansi dalle strade la neve ed il fango: parmi dover esser stato simile a quello, adottato oggidì sulle strade postali del regno Lombardo-Veneto. Infine negli statuti trovasi menzione d'uno studio, nel quale la gioventù, anche forestiera, veniva istruita in qualibet scientia. Novara poi coll'aver dato al mondo il maestro delle sentenze (4) e l'astronomo Campano, può a ragione vantarsi, secondo il Bettinelli, d'essere sorta tra le prime a diradare le tenebre del medio evo, ed a porre le fondamenta del risorgimento de'buoni studi nella penisola.

Novara, continuamente occupata al di fuori in lunghe ed accanite guerre, e lacerata da guerre intestine, non

L'altro ch'appresso adorna il nostro coro, Quel Pietro fu, che con la poverella Offerse a santa Chiesa il suo tesoro. Paradiso, canto X.

<sup>(1)</sup> V. la rubrica: de tenendo expedita porticu nova communia Novaria.

<sup>(2)</sup> V. la rubrica: de teeto palearum non habendo in civitate. (3) V. la rubrica: de pœna projicentium sanguinem, vel turpitudinem in viis publicis. The alleg I was also

<sup>(4)</sup> Di lui scrisse Dante:

poteva progredire che assai lentamente verso la civiltà. Ella non era più la gentile città del secolo d'Augusto, al cui abbellimento e decoro gareggiava colla pubblica la privata magnificenza di Umbrena Polla, di Cajo Valerio Pansa, di Albucia Candida e di Terenzio Postumina: non era più il municipio dalle maestose terme, dagli svelti delubri, dai magnifici colombari e dall'elegante foro, le cui volte eccheggiavano dalle faconde concioni di Cajo Albucio Silone. I monumenti raccolti nel cortile attiguo alla chiesa di s. Gaudenzio, e sotto i portici della canonica, ne attestano quanto fosse importante quel municipio sotto i romani. Preziosa fra quelli è la lapide rinvenutasi nel riattare la casa, posta al civico n. 57. Il professore Bellini la interpretò per una tavola ospitale tra Cisono ed Elarantide, l'uno côrso e l'altro scita. Ma la spiegazione del signor professore non mi soddisfa per le seguenti ragioni: 1.º Perchè questa tavola ospitale, trovasiin Novara? Non vale la ragione, che in Novara fu fatto l'accordo tra due esteri ivi ritrovatisi a caso, perchè la tavela avrebbe dovuto portarsi nella putria e nelle case de contraenti; le tavole ospitali stavano appese negli atrii delle case stesse. 2.º Queste tavole erano scritte e non simboleggiate. 3.º Erano per l'ordinario di bronzo e non di marmo, 4.º Nessun particolare può estendere l'ospitalità in tutto un regno; avrebbe dovuto restringersi alla sola eittà o luogo di domicilio de'contraenti. 5.º Se ciò, che tiene una di quelle figure nella mano sinistra è una tes-'sera' ospitale, perchè la mano dell'altra figura non si porta a riceverla prontamente, ma sostiene con negligenza la -toga? Sala Character

Mi si perdoni questa breve digressione:

Tacito, che fiori sotto il regno di Trajano nel primo secolo dell'era volgare, pone Novara tra i più forti municipi della regione traspadana. Nella guerra fra Odoacre e Teodorico quella città era munita da un forte castello, eretto dal vescovo Onorato, e celebrato nei carmi di Ennodio da Pavia; trovasi menzione d'un altro castello in

una carta di Berengario dell'anno 917, conservataci dal Bascanè. Ai tempi di Enrico IV i novaresi già si reggevano da sè; guerreggiarono ora con prospera, ora con avversa fortuna contro quell'imperatore, calato in Italia. onde ridurre le città lombarde all'antica obbedienza. Novara nel 1110, come rilevasi da un diploma di quell'anno recentemente pubblicato nella storia di Novara illustrata con documenti inediti, aveva le mura coronate da fortissime torri. Come città di guerra ne viene descritta anche da Ottone di Frisinga, che era al seguito dell'imperatore Federigo Barbarossa, e dal poeta Guntero, il quale nei suoi Ligurini le dà anche l'aggiunto di piccola, I novaresi, che avevano già sostenute varie guerre colle città vicine, nel 1162 campeggiano con quell'imperatore sotto Milano, e concorrono con altri lombardi a saccheggiarla. Dopo il congresso di Pontida, muovono guerra ai conti di Biandrate, signori di 37 castella e di quasi tutto il loro distretto; col soccorso de' milanesi e piacentini vincono Federigo I nella campale giornata di Busto Arsizio.

Dopo la pace di Costanza cominciano le funeste rivalità fra Novara e Vercelli, aizzate dai conti di Biandrate; stanche le due città dal lungo battagliare, e conoscendo finalmente il bisogno di tôrre qualunque fomite ad ulteriori discordie, statuiscono la distruzione di Borgofranco e di Biandrate, e nel 12 agosto dell'anno 1199 mandano i loro deputati a Cameriano, affine di sancire la partizione degli abitanti di quel borgo. Il podestà di Novara doveva giurare di conservare distrutto Biandrate, e far distruggere le case ed il muro di Borgofranco. Ecco le rubriche degli statuti. Item Blandrate tenebo destructum, et omnes domos quæ sunt intra fossatum veteris loci destrui faciam, præter ecclesiam, et domos, in quibus habitant clerici. Et hospitalia, et tecta molandini, et destruam et destrui faciam omnem fortilitiam, quæ a modo fiet in donubus quas habitant clerici intra fossata loci veteris Blandrate, et in ecclesiis, hospitalibus, et in terris molandini, sive alibi intra fossata, salva tamen voluntate prælibati domini. Et etiam salvo quod non liget per aliquod vinculum juramenti. - Bis in anno ego potestas Novariæ per me, et cum ambassiatoribus, quos mecum conducere voluero, circuibo castrum, sive locum Blandrati, et si intra fossata Blandrati domum vel domos edificatas invenero, destruam, et destrui faciam intra viginti dies sequentes, et qui iverit ad habitandum ad aliqum locum circa Blandratum destructum, auferam ei pro banno libras decem imperialium, et insuper ponam eos in banno, salva tamen voluntate prælihati domini ut supra. - Item statutum est quod potestas venturus teneatur, et debeat infra calendas aprilis proxime venientis ire vel mittere ad burgum Sexy, seu ad burgum Franchum, et destruere funditus omnes domos quæ sunt in dicto burgo, et splanare totum murum circumquaque dicti, burgi et similiter fossata dicti burgi, ita quod dictus burgus nunquam possit habitari. Et quilibet potestas, et quilibet rector communis Novariæ teneatur et debeat ipsum burgum tenere destructum et splanatum semper in perpetuum, salva tamen voluntate prælibati illustrissimi Domini, ut supra, et præsens statutum non liget ad juramentum.

Appena rimarginate le piaghe delle guerre esterne, i novaresi azzeccano briga col loro vescovo Pietro III; vengono al solito fulminati dalla scomunica, ed il sommo pontefice minaccia di loro togliere la sede vescovile, ove non si fossero ravveduti. Nel 1219 furono di nuovo involti fra gli interdetti per aver sconfitte le truppe del loro vescovo Odelberto Tornielli. Si addivenne ad un accomodamento per compromesso nella persona del vescovo di Torino, vicario imperiale in Lombardia; ma ai novaresi riesci così severo il giudicato proferito nella chiesa di s. Gaudenzio, che più di duecento consiglieri di credenza si alzarono dispettosi, e lasciarono vuoti i loro seggi con aperti segni d'indegnazione.

I terrieri di Pallanza, istigati e soccorsi dai conti di Biandrate, muovono guerre ai novaresi: questi, armati alcuni navili, per ben due volte espugnano quel borgo. I

conti allora si collegarono coi vercellesi, giurando loro anche la cittadinanza. Si riaccende la guerra in modo orribile fra Novara e Vercelli, ed a nulla giova l'arbitramento pronunciato dal podestà di Milano nell'anno 1223. La voce precorsa, che Federigo II non vuole riconoscere la pace di Costanza, basta a sopire quegli odi municipali. I novaresi porgono gagliardi soccorsi agli alessandrini, conculcati dal marchese di Monferrato; s'innoltrano nel Piemonte; muovono guerra al conte di Savoja, e concorrono con altri popolani ad edificare in suo danno la città di Cuneo. Poco dopo sussidiati dai milanesi, dagli alessandrini e dai vercellesi, muovono guerra a Federigo II. Seguita la battaglia di Corte Nova, suo figlio Enzo manomette Novara, passa a Vercelli, e presala d'assalto la ruinò (1). La sorte arride di poi agli sforzi della lega lombarda: Enzo stesso cade nelle mani de'collegati, e muore di poi nelle prigioni di Bologna. Federigo un anno dopo sposa Agnese Tornielli da Novara, e legittima il figlio da lei avuto, Manfredi, il quale fu valoroso e leggiadro cavaliere, splendido protettore delle lettere, ed egli stesso colto ed elegante poeta (2).

I conti di Biandrate, perduta ogni speranza di riaccendere le ostilità fra Novara e Vercelli, si fortificano nella

<sup>(1)</sup> Conservo nel mio archivio, tra altre preziose carte diplomatiche, lettere di Enzo del di 4 settembre 1243, date in castris, in depopulatione Vercellarum. Può questa data andar del pari a quella, che glà ordinata aveva Federigo I, di doversi cioè nei suoi diplomi notare l'anno prime, secondo ed, post destructionem Mediolani. Le citate lettere e molti altri documenti attrici, comunicai alla R. Deputazione Sarda sovra gli studj di storia patria; esse vennero accolte colla più sentita riconoscenza dai signori C. Gazzera, P. Balbò, C. Saluzzo, a nome anche di quella R. Deputazione.

<sup>(2)</sup> Sono a tutti note le belle e commoventi terzine, che Dante consacrò a Manfredi. Nella mia proposta d'un nuovissimo commento sopra la Divina Commedia di Dante per ciò che riguarda la storia Novarese, (Vigevano, 1833, Marzoni e comp.) ho parlato a lungo della madre del re Manfredi, perche con molta sorpresa non trovai cenno alcuno in proposito ne negli Atti dell'accademia Pontaniana di Napoli, ne nel Progresso.

Valsesia, e di la provocano i novaresi. Questi assediano il castello di Robiallo, e riducono i conti a capitolare. Sempre più declinando la loro fortune, si danno a proteggere i cathari, facendo servire ai loro fini cotesta e tal'altra marmagina. In mezzo però a cure così gravi, sapevano frapporre in tempo gli amoreggiamenti; ma spesso oltrepassarono i limiti della pura galanteria e n'ebbero severe lezioni.

· Alcuni novaresi, contendendosi fra loro il primato, dividono la città nelle fazioni della sanguigna e della rotonda: lo stesso podestà corre grave pericolo della vita. Un soldato di ventura, rinomato per la sua prodigiosa forza e fierezza, stipendiato dai rotondi, si avanza con forte oste verso Novara, preceduto da alcune carra colme di scheggie, da lui destinate ad accecare i nemici; nella battaglia datasi vicino ai sobborghi egli viene ucciso, ed i sanguigni rimangono vincitori. Poco dopo 14 individui della fazione contraria vengono a tradimento scannati ad una una. Stanchi i novaresi dal lungo battagliare e dalle continne guerre civili, spontaneamente affidano il governo della loro città ai Torriani, salvi però sempre i diritti; confermati nella pace di Costanza. Scoppiano in que tempi le fazioni fra' i nobili e la plebe, fra i Bianchi ed i Baldizoni, suscitate da Azolino Capra e Durante da Corbello da Romagnano: il podestà viene ucciso da uno del casato de Tornielli. I Torriani, affine di prevenire ulteriori tumulti, e parre Novara in soggezione, ampliano e fortificano il castello. Il popolo si adombra, e rappacificatosi cogli ottimati, seaccia i Torriani dalla città. Poco dopo i Brusati ed i Cavallazzi raccoltisi vicino ai sobborghi, vengono tra loro a sanguinoso conflitto. Di tratto in tratto scoppiano diserzioni anche fra il clero, allorquando trattavasi d'eleggere il vescovo; queste scandalose gare obbligarono finalmente i sommi pontefici a riservarsi in generale la nomina de'nostri pastori.

Seguono le contese del vescovo di Novara cogli Ossolani e le guerre civili e religiose, suscitate da frà Dolcino (1) nell'alto novarese. Forte di cinquemila satelliti quest'ardito avventuriero negò ai papi il potere temporale, e bandì la comunione dei beni e delle donne. Le squadre del comune di Novara, sussidiate dagli nomini d'arme dei Morbio e d'altri ottimati novaresi, concorsero alla memorabile battaglia del 23 marzo 1307, in cui i dolcinisti rimasero annichiliti. Più fieramente ripullulano le discordie civili: quando Arrigo VII venne in Lombardia trovò la piccola Novara dilaniata da diciannove fazioni! La guerra civile durò dalle calende di dicembre a quelle di giugno.

Leviamo lo sguardo da queste dolorose pagine, e vediamo come fra lo strepito dell'armi, fra le censure, gli interdetti e le civili discordie fiorissero in Novara i buoni studj. Il capitolo novarese prevenne di qualche secolo e nel miglior modo possibile il decreto del concilio lateranese III, dell'anno 1179, rinnovato di poi dal IV nel 1215, che ogni cattedrale dovesse avere un maestro di belle lettere, col titolo di grammatico, per insegnarle gratuitamente a tutti i chieriei, ed eziandio ai poveri non chierici, assegnando a tal fine una prebenda. Le nostre scuole ebbero grande incremento dal grammatico Stefano, il quale, come abbiamo altrove notato, con ogni cura rimise in piedi i già decaduti studi. Nel secolo duodecimo già eranvi scuole pubbliche persino nelle nostre borgate, e segnatamente a Lumellogno. Trovo menzione negli statuti novaresi d'uno studio, nel quale la gioventù veniva

> (1) Or di' a fra Dolcin dunque che s'armi, Tu che forsi vedrai il sole in breve, S'Egli non vuol qui tosto seguitarmi,

Si di vivanda, che stretta di neve Non rechi la vittoria al Noarese, Ch'altrimenti acquistar non saria lieve.

Dante, Infer., canto XXVIII.

addottrinata in qualibet scientia (1); un apposito collegio di belle arti e di medicina venne a quello aggiunto con autorizzazione del duca Gian Galeazzo. Ma nel 1400 le scuole novaresi divennero più rinomate ed illustri (2) avendo servito di eccitamento e di emulazione a quelle di Alessandria, di Casale e di Vercelli. Due documenti chiaramente ci appalesano, che i nostri progenitori furono assai solleciti nel chiamare a quelle professori di bella rinomanza. Il primo è l'orazione di Guiniforte Barzizza (uno de' più celebri professori di quella età) recitata in Novara l'anno 1431, in instaurationem studiorum, alla presenza del vescovo e del podestà, e che è come l'introduzione ai libri di Cicerone degli uffici, che egli voleva proporre a'suoi discepoli. Il secondo è una lettera del Filelfo ad un certo Francesco Occa de'30 aprile 1446, nella quale gli scrive, che Bartolomeo Caccia, giureconsulto di Novara, avendolo interrogato, chi mai egli credesse opportuno ad istruire nelle umane lettere e negli ornati costumi i giovani di quella città, si era proposto (modestamente) lui stesso; a cui perciò chiede, se possa accettarne l'invito, e sotto quali condizioni. Se poi il Filelfo abbia insegnate lettere nelle accreditate scuole di Novara, io nol so. Lascio agli eruditi tale importante ricerca,

Le carte che qui offriamo al dotto lettore, sono del massimo interesse, spettando la maggior parte ad una delle epoche più oscure ed intralciate della storia italiana. Esse vennero fedelmente trascritte dagli originali autografi; alcune tra esse trovansi nella collezione Morbio. Tutto acquista importanza ne'documenti di que' tempi: le date, i nomi de'testimoni, le coerenze de'poderi, le for-

<sup>(1)</sup> Item statutum et ordinatum est, quod quilibet, undecumque sit, possit libere et secure, non obstantibus aliquibus repraesaliis, et contracambiis datis, vel dandis, venire ad civitatem Novariae, ad studendum in qualibet scientia, et morari, et redire ipse et nuntii sui, dummodo non sit de liberis alicujus rebellis, vel hostis communis Novariae.

<sup>(2)</sup> Bossi: Storia d'Italia, lib. V.

malità, tutto, perfino la forma calligrafica e gli idiotismi. La prima tra quelle carte è dell'anno 1015; contiene una pia donazione ad una chiesa del novarese, fatta da Gumalberto, del fu Alberto e da Giovanna sua moglica di legge longobarda. Essendosi i donatori espressi di vivere secondo la propria legge, il marito, qual mondualdo o tutore, dà il suo consenso alla moglie nella donazione accennata. Dal contesto della carta pare, che i beni donati, benchè posti in comunione, spettassero propriamente alla moglie. Le pie donazioni fatte da persone distinte, richiedevano maggiori solennità, e per lo più anche l'intervento di qualche giudice: ecco perchè in questa carta trovasi il rogito di Oberto, notajo del sacro palazzo. Molto interessante ne pare anche la penultima (XXX) carta. Essendo vacante la carica di podestà della riviera d'Orta, i signori Jacopo Gabasio proposto dell'isola, e Pietro Alzalendina amministratori del vescovado e della chiesa novarese in spiritualibus et temporalibus, in sede vacante per la morte del vescovo Sigebaldo Cavallazzo, d'accordo coi consiglieri, consoli e credenziari dell'isola e di tutta la riviera di giurisdizione dell'episcopato e della chiesa novarese, ivi radunati, e giusta il costume convocati per mezzo de'nunzi loro destinati dai predetti amministratori, ed a voce del banditore, i quali tutti erano costituiti in gravi statu et condicionibus propter guerram Blancorum et Baldizonorum, elessero il nobile e potente uomo Francesco della Torre in podesta e rettore di tutta la riviera, sino a quel tempo che verra dichiarato da essi amministratori, e coll'onorario di 150 lire imperiali, che le comunità dovranno annualmente sborsare. Tutte le condanne e le multe (banna), che da lui s'imporranno, saranno sue, eccettuate però le multe degli omicidj, che tutt'ora rimangono a pagarsi, come è contenuto nel registro della Castellanza. - A questi documenti premetteremo gli statuti di Ghemme egualmente inediti.

Ogni trè anni nelle Feste di Natale, ouero nelle calenda di Genaro vel circa li Consoli, quali si trouaranno am-

ministrare faccino citare per il fante di essa Communità, ò in mancamento, ò impedimento di esso per un altro tutti li Catastrati con delta Communità, et Originarii antichi per anni cento continui di detta Communità in persona. ò alla Casa delle lora habitationi per trè, o quattro giorni avanti che si trouino il giarno, et hora destinuti à far il Sindicato, specialmente à deputar li dodeci Consegueri. quali haueranno à gouernar detta Communità li trè anni immediati seguenti, et far le altre cose, che saranno necessarie per scrutio della Communità, et de detti Catastrati Originarij se ne caui una lista dal libro dell'Estimo di detta Communità per mano del Cancelliero di essa Communità, d'almeno sottoscritta di sua mano, et si dia al fante, à ciò che nissuno possa dolersi di non esser stato citato, et se per malitia, ò per errore si descriuesse alcuno in detta lista, à si admettesse à detto Sindicato, qual veramente non fosse catastrato, et originario come sopra, ne però s'intenda esser fatto pregiudicio alla Communità di doverlo admettere a detti Sindicati presenti, et futturi, ne sia lecito al Conseglio, ne ad altri admetter alcuno in Communità per originario, ancora che fosse catastrato, se non gli sarà il consenso delle due parti delle trè delli originarij, citati però tutti à detto atto d'admissione.

Congregato che sarà il Popolo auanti al Rodestà di essa. Terra, ò auanti il suo Luocotevete, che duoi de Conseglieri quali sono in officio faccino la lista delli Conseglieri futuri, et la diano in mano al Cancelliero da leggere ad alta voce tanto che agn'vno intenda, et se à detta nomina sarà opposto cosa ragionevole all'arbitrio del Podestà, si caui un numero di trentassi de più idonei de detti originarii, et tutti maggiari d'anni venticinque, et Padri di fameglia, quali non habbino da render conto alla Communità d'administrationi passate, ne siano debitori, ò habbino lite, condetta Communità, et si imbusolino (sic) tripartitamente, cioè un terzo del maggiore, un'altro del mediocre, et l'altro del minore Estimo, et d'essi se ne cavino quattro per sorte, et essi siano li Conseglieri de detti trè anni prossimi,

auenire, et non si possino mutare, ò reuocar nelli detti trè anni tutti ne parte, se non con causa legitima espressamente, et molto vigente, et approbata dal Podestà, et manco possino detti eletti rifuitare detto officio, et carico senza causa legitima, et molto vrgente come sopra, et apparente, et occorendo che vno, ò più delli detti manchi, ò resti impedito, sene subrogano altri à sorte alla presenza del Podestà, et del Conseglio, et quelli s'intendano hauer l'istesso mandato, et autorità che haueuano li mancati, o impediti, eletti che saranno detti Conseglieri, si faccia trà di loro una subdivisione volontaria, ò à sorte, et s'elegano duoi, quali habbino à gouernare, et seruir per Consoli, nelle cose minori, et di manco importanza per il tempo che à loro tornerà commodo auuertendo di osseruare conforme alla consuctudine, et stile di essa Communità in far simili subdivisioni, et altrimenti di quanto si è detto di sopra non si faccia sotto pena di nullità di dette elettioni, et deputationi à chi darà occasione di tumulto, et liti, oltre le spese, et danni.

Ogni volta che occorrerà esser chiamato conforme al sohito il Conseglio, che ogni Consegliero, se sarà nel Territorio di Gheme, ne sia legitimamente impedito, sia tenuto andarui sotto pena de lire trè imperiali per ciascuno, et senz'arme, et bastone, eccetto se fosse bastone permesso per vechiezza, ò per infirmità, sotto pena de soldi venti, et in detto Conseglio niuno habbia ardire di mentire, ingiuriare, ò altrimenti con fatti, ò parole inhoneste, et indecenti provocar alcuno sotto pena de scudi duoi oltre le pene imposte dalle legi, et ordini de superiori, et nel fine d'ogni sei mesi ciascuno d'essi Conseglieri habbino da presentar il conto del suo maneggio ben scritto, et regolato, mettendo nella prima pagina il dato, et nell'altra l'hauuto, et anco le confessioni de danari che si trouerà ciascuno hauere pagato à nome della Communità quando sarà somma di qualche rileuo, et la diano in mano del Cancelliero della Communità sotto pena à ciascuno de scudi quattro d'oro, oltre che non possa esser admesso nel Conseglio per anni sei

prossimi à venire, et quando fosse legitimamente impedito, che non potesse in quel termine, però sia tenuto sotto la medema pena per un mese auanti fatta fede di tal impedimento chiamar al Conseglio termine per dar detti conti, quali dij per un mese doppo li sei mesi, et che il Cancelliero registri detti conti, et confessioni al libro della Communità, sotto pena della perdita della metà del salario.

Che fatti, et creati detti Conseglieri nuoui, s'incantino, et delibermo alla publica Piazza gradatamente tutte l'entrute della Communità à chi farà miglior conditione, dando l'incantatore sicurtà idonea à contento delli Consoli, et Conseglieri, che saranno assistenti à tali incanti di pagar il danaro à chi gli sarà ordinato dalli Consoli, e d'osservar i capitoli, sotto quali gli sarà stata deliberata tal entrata, ò altro, et nissuno si admetta per se stesso, ne per sommessa persona ad incantar, ò accettar alcuna entrata, qual sia Consegliero presente, ò passato, et non habbia liquidato li suoi conti con detta Communità ne manco il Cancelliero et Procuratore salariati da detta Communità si admettano à tali incanti sotto pena di nullità de tali incanti, et delle spese et danni che la Communità ne potesse patire, et di poter di nuovo incantar dette entrate à resigo (sic), et pericolo di tale incantatore interessato.

L'incantatore, et quello, al quale sarà deliberata l'entrata de Molini della Communità non possa vsare, ne lasciar vsar altra corba, ne coppo, è misura in detti Molini, se non quelli, i quali saranno consegnati dalli Conseglieri, quali siano bollati, et si facci vna consegna per li Conseglieri à ciò deputati à detto incantatore registrata nel libro della Communità per mano del Cancelliero d'essa di tutto il terreno, sedime, et vtensilij in termine di trè, è quattro giorni doppo fatta la deliberatione di detto incanto sotto pena de scudi duoi à quello, quale per negligenza si restasse di fare detta consegna, tanto all'incantatore, quanto alli Conseglieri à ciò deputati.

Che tanto detto incantatore, et abbocatore (sic) delli Molini, Forni, Brenta, Camparia, Vaccarizza, Porcarizza, et altre

entrate della Communità, et ogn'altro non possino innouar cosa alcuna à nissuna persona delli capitoli sopra dette entrate, et altro debitamente referendo fatti, et con quali si saranno deliberati per detta Communità à tali incantatori, sotto pena di restituir il quadruplo à quella persona, dalla quale haueranno tolto qualche cosa indebitamente, et sotto pena de scudo com per ogni volta, et per ogni persona, quale si trouerà hauer contravento.

. Che niuna persona, sia chi si voglia, qual venda robba à peso, et misura, tanto in casa, quanto altrove possa adoperar misure et pesi siano di qual si voglia sorte, cioè brente, mine, boccali, corbe, statere, bilancie, coppi, ed in somma ogni sorte di cosa, qual si adopera per pesare, et misurare, sotto qual nome si voglia si chiamino, quali non siano giuste alla misura, et pesa si trouarà, sotto pena al venditore della perdita della robba, se sarà di prezzo de lire cinque imperiali, et se sarà di maggior prezzo sino alla somma de lire venti della metà, et da lire venti fino à lire cento imperiali del quarto, et da cento lire sopra sotto pena, de lire venticinque imperiali, di modo che la pena non possi mai ecceder lire venticinque imperiali oltre soldi vent'uno per ogni volta, et per ogni peso, et misura non giusta, eccetto alli hosti, quali incorrano nella pena solamento de soldi quattro per qualonque boccale di vino, oltre la perdita del vino, saluo quando uno fosse incorso più di due volte in tale falsità, e contrauentione perche all'hora oltre la detta pena incorra in altre pene dalle Leggi date, in tal caso, et sia lecito à ciascuno di accusare, con che però provi la falsità con testimonij degni di fede, et in dette pene de soldi, ventiuno incorra la stessa persona, quale intervenirà à misurare, et pesare, con pesi, et misure non giuste, et che darà manco di peso et misura, ancora che hauessero pesato, et misurato con pesi et misure. giuste, et nella detta pena incorra ancora chi prouerà dette. misure, et pesi non giuste, scientemente però, et con malítia.

Che ciascheduna persona secondo il solito suo possa far pane da vendere pagando il dacio, et l'habbi da far ben conditionato all'arbitrio del Podestà deputato all'essecutione delli presenti ordini conforme il calmiero, ò metta di Nouara alla rata del prezzo che valerà il formento, più, et manco, sotto pena della perdita del pane, se si trouerà di manco peso, et mal conditionato, applicando la terza parte all'accusatore, et li altri duoi terzi come si dirà qui da basso, et di più de soldi venti per ogni volta che alcuno contrauenirà et contrauenendo più di due volte, si osserui il capitolo sesto.

Che à niuno sia lecito tener nella Terra, ne sopra il Territorio di Gheme bestie forastiere, per mandarle à pascolare nelli pascoli della Communità, se prima non hauerà convenuto con li Conseglieri, et datogli sicurtà nella Terra di pagar quanto hauerà conuenuto per la concessione di tal pascolo, et leuata la licenza in scritto per il numero, et qualità delle bestie, sotto pena di mezzo scudo per ogni bestia che si trouerà hauer tenuto, et mandato à pascolar in detti pascoli della Communità, et per ogni giorno, et di scudo vno d'oro à quelle persone, quali voranno occultar tali bestie, sotto colore che siano sue proprie. Item non sia lecito ad alcuno mandar in detti pascoli pecore, ò capre, sotto pena di perder detti animali, ne anche tenerne in casa più d'vn giorno, sotto pena di mezzo scudo d'oro per ogni pecora, et capra, et per ogni volta, et che nissuno possa condur alla campagna, ò nelle vigne alcun agnello, sotto pena di mezzo scudo per ogni volta che contrauenirà.

Che sia lecito alli Conseglieri annualmente tensare (sic), ouero riseruare, et dechiarar li luoghi delle communanze, nelli quali si possa in quell'anno, et nelli tempi da loro statuiti pascolar, et tagliar legna, tanto per acconciar viti, quanto per brasciare (sic), et segar strame, et chi si trouerà nelli luoghi reseruati, incorra nella pena da loro statuita, caso non sia specificata in detti ordini, qual però non possa ecceder la somma de duoi scudi per ogni persona, qual si trouerà contrauenire, et oltre à detta pena s'intenda sempre, e sia obligato alla reparatione del danno verso la Communità, et nelli

luoghi non reservati nissuno possa tagliar, ne far tagliar hosco à legna di sorte alcuna auanti la festa di S. Martino, et doppo tutto il mese di marzo, sotto pena de soldi quaranta per ogni fascio di legna d'abbruciare, et de soldi sessanta per caduna asinata, lire quattro imper. per caduna cauallata, et lire sei per caduna barozza, et per ogni volta che si trouerà à contrauenire, et per conto delli legnami per le viti de lire dodeci imper. per ogni barozza, lire sei imper: per ogni cauallata, lire trè imper. per ogni asinata, et lire due imperiali per ogni fascio, et chi tagliarà, ò farà tagliar legna per far carbone senza licenza de tutti li Conseglieri in scritto incorra nella pena de scudi diece per ogni volta, et della perdita del carbone, et che le sudette licenze non si possano dar se non per vso delli terrieri, et originarij de essa Terra, e se sarà forastiero, qual venga, ò mandi nel Territorio di Gheme à pascolar, ò tagliar strame, ò bosco, incorra nella pena di scudo uno per ogni bestia trouuta à pascolare, scudi duoi per ogni ranza, et per ogni persona, qual taglierà strame scudi quattro per ogni barozza che si trouerà caricata, o apparechiata per caricarsi per condur fuori strame, ò bosco, scudi duoi per ogni bestia da basto che si trouerà à detto effetto, et soldi sessanta per ogni fascio di legne et strame, et che niuno terriero possa vender bosco, ò strame à forastieri, per condur fuori del Territorio di Gheme, sotto pena de soldi trenta per ogni fascio di legna d'abbruciare, scudo uno per ogni cauallata, ò asinata, et scudi duoi per ogni barozza, et per conto delli legnami per le viti sotto pena di soldo uno per caduno sarro (sic), soldi diece per caduno forcione, ò palo, et per ogni volta, e nella medesima pena incorrano li forastieri stessi, che si troueranno hauer comprato strame, o bosco, si per le viti come d'abbruciare per ogni volta, et che nissuno forastiero si possa scusare delle dette et altre pene, sotto pretesto di hauer licenza da Campari, ò da terrieri, eccetto se hauessero la licenza in scritto, et limitata da tutti li Conseglieri vnitamente, anzi qualunque terriero, et Camparo, quale ardirà conceder licenza à bocca,

di in scritto à forastiero alcuno di tagliar strame, di legna, di pascolar nelli beni della Communità, incorra nella pena de scudi diece per ogni volta, et per ogni giorno, et per ogni licenza, et à ciò meglio siano osseruati questi Ordini, et riseruati li boschi che nel tempo che si licenziarà il tagliar boschi et strame, designando il luogo non possi alcuno metter più numero de lauoranti di quello comporterà il bisogno di sua casa, et beni, sotto pena de scudi duoi per ogni lauorante.

Chi anderà nelle vigne, et possessioni d'altri nelle quali si possa dar danno, incorra nella pena de soldi trenta, ancor che non si trouasse à dar detto danno, et se mangierà vua in soldi venti, et se porterà via agreste in soldi diece per ogni vua, et se con bestie, ò che le bestie si trouino sole, de soldi venti per ogni bestia, et à tagliar herbe in prati d'altri nel tempo de fieni de soldi venti, et se a pascer dentro bestie in vigne de soldi quaranta, et in prati al tempo detto de soldi sessanta per ogni bestia, et per ogni volta, et in giorno di festa, cioè dal primo di maggio inclusiuè sino alla festa di S. Giouanni Battista, et dalla festa di S. Silano, che si celebra alli 10. di luglio sino alla festa di S. Michele non si possino condur alla campagna à pascolar bestia di sorte alcuna, sotto pena de soldi venti per ogni bestia, et per ogni volta, et il padre sia obligato per il figliuolo, il patrone per il fameglio, et dalla festa della Santissima Madonna di Marzo sino alla festa di S. Lucca non si possi condur alla campagna sorte alcune de bestie bouine, fuor che li boui, che sono atti alla cultura, et s'intendano quelli esser atti che haueranno buttato almeno quattro denti, et questo sotto pena de soldi venti per ogni bestia, et per ogni volta, si permette però che non ostante il sudetto ordine, essendoui qualche bestia bouina, ò zoppa, ò in altro modo ammalata, che non si possa mandar al bosco, che si possi condur alla campagna à pascolare, pur che habbi il patrone la licenza in scritto dalli Consoli, sottoscritta dal Cancelliero con la limitazione del tempo, per il quale si permette che si conduca alla

campagna, et qualunque ardirà condur bestie à pascolar nel formento, et segale seminati di fresco, volgarmente chiamati broglie, incorra nella pena de soldi venti per ogni bestia, et per ogni volta che sarà accusato, et nel tempo de raccolti, et auanti il mese di settembre, se si lasciarà trouar alcuno sotto noci altrui con più di sei noci, incorra nella pena de soldi trenta per ogni centenaro de noci che si trouerà hauer raccolto, et se in campo prima che si sia condotto via il grano si trouerà persona à spigolare, incorra nella pena de soldi diece, et chi raccoglierà foglie, ò melegazze, incorra nella pena di mezzo scudo per ogni cappia di foglia, et soldi venti per ogni cauallata di melegazze, et se à tuor legne, volgarmente detti sarri di vigne d'altri, incorra nella pena di soldo vno per caduno sarro che hauerà tolto, ò apparechiato per tuore, et se sarà trouato con detti sarri per strada fuori del tempo che si fanno le vigne, si presuma li habbi tolti in vigne d'altri, se non prouerà per testimonij degni di fede, ò per euidenza del luogo d'hauerle tolte sopra le proprie, ne si possi scusar alcuno sotto pretesto d'hauer lauorato nel luogo, doue hauerà tolto detti sarri, et che il patrone gli habbia dato licenza, se il patrone non giurerà d'hauergliela data, et chi anderà in prati d'altri nel tempo de fieni, incorra nella pena de soldi venti per ogni volta, et chi sotto pretesto di far strade per possessioni d'altri anderà, incorra nella pena de soldi cinquanta, et quando anderà con barozze, asini, et muli de soldi venti di più, et se con altre bestie de soldi diece per ogni animale, et per ogni volta, et chi taglierà bosco, ò salici sopra possessioni d'altri, et sù le riue de dette possessioni, incorra nella pena de soldi venti per ogni persona, et per ogni volta, et chi porterà forcioni, ò pali fuori de possessioni d'altri, incorra nella pena da soldi diece per ogni forcione, e palo, et chi taglierà, ò straparà viti, ò altre piante fruttifere in possessioni d'altri, incorra in pena di un scudo per pianta, oltre le pene imposte dalle leggi, et statuti, et oltre come à basso, et se al tempo dell'estate alcuno leuarà foglie, o sbusighe (sic) della melega, incorra nella pena

de soldi venti per ogni volta, et in detti casi li contrafacienti s'intendano sempre esser tenuti al danno del patrone oltre dette pene, et li patroni non possano iscusar alcuno contrafaciente, sotto pretesto d'hauergli dato licenza, se non giureranno auanti al Podestà, et essendo trouati di notte detti contrafacienti, incorrano in duplicate pene, et bene si trouassero per strada, si presuma che habbino tolti li fruti in possessioni d'altri, se non giustificheranno d'hauerli tolti nelle proprie per testimonij degni di fede, ò per euidenza del luogo nelli casi che si potrà, et in caso che alcuna persona fosse necessitata condur alcuno frutto di notte, habbia da dimandar licenza dalli Conseglieri, altrimente senza detta licenza non si possino iscusare se non come di sopra, si riserua però nelli gran caldi di poter condurre di notte segale, et formento per la molestia che le mosche danno alle bestie, et che nissuno possa segare, et far segare herbe di sorte alcuna in vigne d'altri della festa di S. Giacomo sino passate le vindemie, sotto pena de soldi venti per caduno, et per caduna volta.

Che detti Ordini spettanti alla conservatione delli Beni. communi, et anche delli particolari si leggano, et publichino ogni anno alla presenza delli Campari, quali dal Conseglio saranno eletti alla custodia del Territorio di Ghemo, quali Campari siano obligati diligentemente osseruare, et curare detto Territorio, et denonciare in mano di chi sarà deputato dal Conseglio à riceuere dette accuse ogni giorno tutte le accuse de danni dati dall' vna Aus Maria della sera all'altra, con l'espressione de nomi de dannificanti, et se non lo sapranno, almeno con tali contrasegni, che si possa venir in chiarezza chi sij stato, con obligo de detti Campari di procurar di saper il nome in termine de giorni quattro, et mancando detti Campari di osseruar le predette cose, incorrano nella pena istessa, qual si troua imposta à chi dà il danno, et se si trouerà che detti Campari, ò suoi figliuoli, moglie, et altri di sua casa diano danno in detto Territorio, incorrano nelle pene doppie indicate à forastieri, et non possano dar detti Campari licenza ad alcuno di dannificare il Territorio, ne doppo dannificato far accordo con dannificanti sotto pena de scudi duoi, eccetto nelli casi, ne quali è imposta la pena de diece scudi, qual habbi suo effetto, il simile serue ancora contro qualunque non Camparo, quale ardirà dar licenza. ò tributar, ò componer alcuna persona per danni dati, ò che si possano dare, eccetto se fosse per le cose sue proprie in cose lecite, et concesse dalle leggi, et che detti Campari non possano accettar coue da persona alcuna sotto qual pretesto si voglia, ne alcuno dargliele, sotto pena, tanto à chi darà, come alli Campari che accettaranno de soldi quaranta per coua, oltre la perdita di essa, et che oltre la deputatione delli Campari ciascuno possa accusar nelli casi sudetti con vn testimonio degno di fede, et guadagni la terza parte della pena se il danno non sarà prima accusato dal Camparo.

Che ogn'vno per duoi giorni auanti la festa del Santissimo Sacramento per scontro sua casa, et beni, oue passerà la Processione del Santissimo Sacramento sia obligato spazzar et nettar le strade, et adornar le muraglie, almeno con frasche, et che ciascuno capo di casa sia obligato andar à detta Processione, non essendo legitimamente impedito, sotto pena de soldi trenta per ciascuno, applicandi alla Compagnia del Santissimo Sacramento.

Che le pene sopranominate, eccetto l'antecedente siano applicate per quello spetta alli Terrieri, la metà alla Communità, la quarta parte alli Campari, ò accusatori, et l'altra quarta parte all'Officio, et per rispetto alli forastieri contrafacienti alli sudetti Ordini, che le pene siano applicate per il terzo all'accusatore, o Campari, vn terzo alla Communità, et vn terzo all'Officio, à ciò sij più diligente, in far custodire detti Ordini.

Che in tutti detti casi sia essequutore, et Giudice il sig. Podestà di detta Terra.

Che tutti quelli che assistaranno case et beni alli sorastieri siano obligati pagar le taglie, et carichi, che à quelli tali spettaranno in caso che quelli si partissero senza pagare tali carichi, et siano anche detti patroni obbligati à tutti li danni sudetti che daranno, ò haueranno dato simili forastieri.

Che tutti quelli della Terra, et Territorio di Gheme, che saranno ingiuriati, battuti, percossi, feriti, robbati, ouero in qual si voglia modo offesi, et oltragiati debbano in termine d'un giorno notificarlo, ò farlo notificare alli Consoli, per sè, ò suoi di casa, à ciò possino conforme all'obligo portar le denoncie alli Officij, oue sarà bisogno, sotto pena di pagar quello, in che saranno condannati detti Consoli, ò Communità, per non hauer portato detta denoncia in tempo debito, ò nelli danni, che per tal cause patiranno.

Che le denoncie de detti danni dati le portino nelle mani del Cancelliero della Communità, mentre sia Notaro, quale di esse ne sia rogato, et quando per ragione si douessero portar nelle mani dell'Attuario del Feudatario, siano anche obligati portarle al Cancelliero della Communità, sia Notaro, o non, sotto pena di nullità di detta accusa, et de soldi venti per ogni volta al detto Camparo, che non la portarà come sopra, et questo, ad affetto che nissuno sia ingiustamente molestato, ò liberato.

Che per l'auenire niuno ardisca più roncare, ne appropriarse beni communi, sotto pena de scudi duoi la pertica, applicandi come da basso, et che per quelli siti, che à quest'ora sono stati roncati, et da particolari appropriati si rilascino al commune, ouero si tassino un tanto per pertica, oltre li carichi correnti, da pagarsi ogni anno alla Communità, dal qual fitto si possa ciascuno liberare, pagando à ragione di quattro per cento, et la sudetta tassa si faccia da huomini esperti eligendi dal Conseglio ordinario, mediante il loro giuramento, et che occorrendo che alcuno si liberasse da tal fitto, che li danari s'impieghino à beneficio della Communità.

Numeri progressivi.

(I.)

Note cronologiche.

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Cristi Heinricus gratia Dei Imperatore Augustus anno Imperij ejus Deo propicio secundo decimo Kalendas Madij indictione tertia decima Ecclesia plebe Sancti Juliani Cristi Confessores quiesi corpus iacet intra anc Castro Gaudiano Nos Gumalbertus filius quondam Olberti et Johanna iugalibus filia Vualperti profesi sumus nos iugalos ambo ex nacione nostra legem vivere Langobardorum ipso namque iugale et mundoaldo meo mihi consenciente et subter confirmante iusta legem una cum noticia de propinquioribus parentibus meis cui supra femine id sunt Melesonos et Benedictus germanis seu Branengus nepotibus meis in eorum presencia vel testium certa facio professione quod nulla me pati violenciam a quempiam ominem nec ab ipso iugali et mundoaldo meo nixi mea bona et spontanea voluntatem ofertores et donatores ipsius Ecclesia presens presentibus dixi quisquis in Sanctis ac venerabilibus loci suis aliquit contulerit rebus iusta octoris vocem in oc seculo- centuplum accipiet et quod melius est vitam posidebit eterne. Ideoque nos qui supra jugalibus donamus et auferamus in eadem Ecclesia plebe Sancti Juliani . . . . . . . it est pecia una de Sedimen et pecias duas de terra aratoria seu pecias trex de Silva castanea . . . . . iuris

nostris quisupra ingalibus quas ahere vixi sumus in loco et fundo Veruno predicta pecia de Sedimen iacet infra ipso loco et funde..... et est per mensura iusta ..... et sese coerit ei da una parte terra Melesoni da alia parte terra Sancti Marie, da tercia parte via . . . . . . prima pecia de terra iacet a locus ubi dicitar bedolla et est per mensura iusta tabulas treginta sex. Coerit ei da una parte terra Sancti Saba . . . . . . da alia parte Ingalfredi, da tercia parte terra Martini. Seconda pecia de terra iacet ibi prope et est per mensura iusta tabulas treginti..... coerit ei da una parte terra de eredes quondam Adalberti, da alia parte terra Saucti Marie, da tercia parte via publica. Prima pecia de silva que nominatur Brugarola et est per mensura iusta tabulas viginti et quattuor coerit ei da una parte terra Benedicti, da alia parte terra Sancti Gaudenci, da tercia parte via. Seconda pecia de Silva iacet a locus ubi dicitur parede et est per mensura iusta tabulas viginti et una coerit ei de una parte terra Melesoni, da alia parte Benedicti, da tercia parte terra de eres quondam Canoni tercia pecia de Silva iacet ad locus ubi dicitur valli et est per mensura iusta tabulas duodecim coerit ei da una parte terra Sancti Gaudencj terra, da alia parte terra Sancti Eusebi, de tercia parte terra . . . . quarta pecia de silva iacet ibi prope et est per mensura tabulas duodecina coerit ei da una parte terra iandicto Ingalfredi, da alia parte terra . . . . . . da tercia parte terra Sancti Gaudencj sibeque alii sint ab omnia coerentes. Que autem suprascriptis rebus iuris nostris iugalibus in eodem loco Veruno superius dictus una cum accessionibus et ingressoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter superius mensura et coerencias legitur in integrum ab ac die in Ecclesia plebe Sancti Juliani eadem eisdem rebus ut supra mensura decernitur donamus et oferimus per presentem cartulam ofersionis ibidem abendum confirmamus faciendum ex inde pars ipsius Ecclesia a presenti die propretario nomine quitquit volueritis pro anime nostre mercedem sine omni nostra qui supra ingalibus et eredum nostrorum contradicione, quidem expondimus atque promitimus nos qui supra jugalis una cum nostris eredibus suprascriptis rebus quas nunc ibidem oferimus videor a pars ipsius Ecclesia plebe qualiter superius legitur in integrum ab omni omine defensare. Quit si defendere non potuerimus aut vobis exinde aliquid per covix genium subtraere quisierimus tunc in dublum suprascriptis rebus a parte ipsius Ecclesia plebe Sancti Juliani restituamus sicut pro tempere fuerit melioratis aut valuerint sub estimacione in consimile loco anc enim cartula ofersionis paginam Obertus notarius Sacri Palacj tradidi et scribere rogavi in qua subter confirmans testium qui abtulit roborandum Actum infrascriptum castrum Gaudiano feliciter.

Signum manibus suprascriptorum Gumalberti et Joheanam iugalibus qui an cartulam ofersionis fieri rogaverunt et eorum relicta est. Signum manibus suprascriptorum Melesoni et Benedicti sue Brunengij qui eadem Johana amita suorum interoverunt ut supra.

Signum manibus Huitelmi et Vuidoni pater et filio seu Marini testis.

Subs. cum signo tabel. antepos. Ego qui supra Oberbextus notarius Sacri palacji sriptor uius cartula ofersionis post tradita complevi et dedi.

(II.) (1017.)

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Enricus gratia Dei Imperator Augustus anno imperi ejus Deo propicio quarto, quarto decimo die mense october Indictione prima. Constat me Johannes qui et Bonizo presbiter filius quondam Rihardi qui professo sum ex nacione mea legem vivere Salicham accepissem sicuti et in presentia testium accepi ad te Ansegixo diaconus filius quondam Ariberti argentum denarios bonos libras decem finitum precium per cunctis casis sediminas et omnibus rebus illis juris mei quam habere viso sum in locas et fundos Buvignade et in Podegno vel in eis territoriis predictas casas sediminas et omnibus rebus in jam dicto loco et fundo Burignade sunt per mensura juxta inter sediminas et vineis cum arcis suarum jugias quattuor de terris arabilis jugias tres et perticas jugicalis quattuor de pratis et silvis cum areis suarum jugicas duas predictis omnibus rebus in jam dicto loco et fundo Podigna sunt per mansura justa de terris arabilis et pratis et gerbis seu silvis cum arcis suorum totis in simul jugicas viginti et si amplius de mea juri rebus in eodem locus ut supra legitur inventum fuerit quam ut supra mensura legitur per hanc cartulam et ipso precio in tua cui supra Ansegixi diaconus et de tuos heredes persistant potestatem proprietario juri ut dictum est tam casis cum

sediminibus vineis cum arcis suarum terris arabilis et gerbis pratis pasacis silvis ac stallareis rivis rupinis ac paluctibus montis et planis coltis et incoltis divisis et indivisis una cum finibus terminibus vicanalibus accessionibus et usibus aquarum aquarumque ductibus unum omni iure iaceneis et pertinencis earum rerum per locas et vocabolas ab ipsis casis sediminas et omnibus rebus pertinentibus in integrum. Que autem suprascriptis sediminas et omnibus rebus illis juris mei superius dictis una cum accessione et ingressoras eorum rerum seu superioribus et inferioribus suarum qualiter superius legitur . . . ab hac die tibi cui supra Ansegixi Diaconus pro suprascripto precio vendo trado et mancipo nulli alii venditis donatis alienatis obnusiatis vel traditis nixi tibi. Insuper per cultellum fistucum nodatum Wantonem et Wasonem terra seu ramum arboris tibi exinde legiptimam faccio tradicionem et vestituram et me exinde foris expuli Warpivi et absasito fecit tibi ad tuam proprietatem abendum relinquimus faciendum exinde a presenti die tu et heredibus tuis aut cui vos dederitis jure proprietario nomine quitquit volueritis sine omni mea et heredum ac proheredumque meorum contradicione vel ripeticione et defensione quam restoracione exepto si de meo datum aut factum vel colibet scriptum aparuerit quod ego ipse Johannes presbiter de predictis casis sediminas et omnibus rebus inalia pars facissem et glaruerit tung de illam partem unde ac aparuerit ego cui supra Johannes presbiter et meos heredes tibi cui supra Ansegixi Diaconus tuisque heredibus aut cui vos dederitis suprascriptis casis et omnibus rebus qualiter superius legitur in integrum ab omni homine defensare quit si defendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquit per quodvis geminu subtraere quesierimus tunc in dublum eadem venditis ut supra legitur vobis restituamus sicut pro tempore fuerit melioratis aut valuerit sub extimacione in consimile locas nam si de meum datum aut factum vel colibet scriptum non aparuerit ego exinde in aliam partem fecissem et nihil mihi ex ipsis casis et rebus ad me nec ad meos heredes sint, defensatis neque restoratis exepto ut supra. Si quis vero quod futurum esse non credo. Si ego ipse Johanues presbiter quod absit aut ullus de heredibus ac proheredibus meis seu quislibet oposita persona contra anc cartula Vindicionis ire quandocumque temtaverimus aut eam per quodvis genium infrangere quesierimus tunc inferamus ad illam partem contra quam exinde item intullerimus

multa quod est pena auro obtimo uncias decem et argenti ponderas viginti et quod repetierimus et viudicare non valeamus presens ano cartulam vindicionis diuturois temporibus firma et stabilis permanead atque persistat inconvulsa cum stipulacione subnixa et pro honore Sacerdocii mei nec mihi liceat ullo tempore nolle quod voluit et quod a me semel factum vel conscriptum est sub jus jurandum inviolabiliter conservare promitto cum stipulacione subnixa et nihil mihi ex ipsum precium aliquit redeberet dixi et Bergamela cum actramentario de terra levavi et paginam Adami notarius et judex sacri palacii tradidi et scribere rogavi in qua subter confirmans testibus que obtulit roborandam. Actum in loco Golzano feliciter.

Subscripsi cum signo crucis antep. Johannes presbiter a me facta subscripsi.

Signum manibus Wiheri et Aliprando ambo lege viventes Romana testes.

Signum manibus Romaldi et Bononi ambo lege viventes Salica testes.

Signum manibus Ottoni et Ariberti seu Uberti testes.

Subscripsi cum signo Tabel. antep. Ego qui supra Adam notarius et judex sacri palacii scriptor ujus cartola vindicionis post tradita complevi et dedi.

(III.) (1020.)

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Einricus gratia Dei Imperator Augustus anno imperj ejus Deo propicio septimo decimo die mense Marcius indicione tercia vobis Imixani et Stefanoni mater et filio ancilla et servo juris mei ego Johannes filius quondam a loco Podegno qui professus sum vivere legem Romanam Dominus et benefactor vestre presens presentibus dixitqui ad meritum anime mee pertinere posse necessae mihi semper illut agere unde in oc et in futuro seculo plenam aput dominum posam consequi merendem. Ideoque ego qui supra Johannes dominos vestro status vos quem supra Imixani et Stefanoni mater et filio ancilla et servo juris meis a presenti die esetis liberis et obsolutis ab omnem vinculum servitutis juxta legem pro animam meam mercedem, et ubi a presenti die de quattuor vias ambulare aut cum coabitaer

volueritis liberis adque sirmissimam in omnibus abeatis potestatem et congruam libertatem ut disi juxta legem pro mercedem animam meam et neque ad me neque ab heredibus meis nullam abeatis reprensionem nec condicionem servitutis set vestram perpetuam et ab omnem agnacio tua cui supra Imixani si de in antea abuerit plenam et integram post meum decessum liberis permaneatis potestatem et congruam libertatem sicut illis qui in quadrublum . . . . . . ad . . . . manus traditi sunt et amone facti sunt vel sicut illis qui per manus sacerdotis circa sacrosancto altare liberos . . . . . et dom deductifiunt cives qui Romanas portas apertas casa per cunctas partem quem volueritis ambulare . . . . . locis per animam meam mercedem concesso quexit vobis ad graciam libertatis vestra omnemcunque . . . . . . . aquistatum abetis vel quod in antea aquistare potueritis et faciatis exinde a presenti die proprietario jure quitquit volueritis pro anima mea mercede insuper sint eciam vobis a presenti die omnem vie apertas pro anima mea mercede et non mihi liceat ullo tempore nolle quod voluit sed quod a me semel factum vel conscriptum est inviolabiliter conservare promitto cum stipulacione subnixa. Hanc enim cartula libertatis et absolucionis paginam Adami notarius et judex sacri palacii tradidi et scribere rogavi in qua supter confirmans testibus que obtulit roborandam. Actum loco Grandiano feliciter.

Signum manus suprascripto Johanni qui hanc cartula libertatis et obsolicionis fieri rogavi et ei relecta est.

Signum manibus Cristiani et Wiberti isti lege viventes Romana testes.

Signum manibus Stefanoni et Waloni seu item Wiberti testes. Signo Tabel. antep. Ego qui supra Adam notarius et judex sacri palacii scripsi post tradita complevi et dedi.

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Enricus gratia Dei imperator Augustus anno imperj ejus Deo propicio octavo.... mense augustus indictione quarta. Ecclesia Sancti Juliani constructa infra castro Gaudiano nos Algixi et Uberti seu Wigleri germanis filii quondam Amaltrudi qui profesi sumus nos germanis ex naciones nostra legem vivere Salicham ofertores et do-

natores vester ipsa ecclesia presentes presentibus diximus quisquis in sanctis ac in venerabilibus locis ut suam aliquit contulerit rebus justa octoris vocem in oc seculo centuplum accipiet et insuper eo melius est vita possidebit eterna. Ideoque nos qui supra germanis donamus et oferimus a presenti die in eadem ecclesia Juliani pro anime nostre mercedem idest pecia una de terra cum edificiis . . . . . molendinum super se habentem cum aluies et ruies (idest cum alveis et rivis) et aqueductile juris nostris germanis quam habere viso sum in loco et fundo Ingrumvo . . . . . . et jacet a locus ubi dicitur meliarina, et est pecia ipsa de terra cum edificiis molendinis super se habentem per mensura justa perticas . . . . . . et dimidia coerit ei da una parte Sancti Gaudenti, da alia parte terra Bernardi et Rihardi, da tercia parte rio..... agonia sibique alia sunt coerentes que autem suprascripta pecia de terra cum edificiis molendinum super se habentem cum aluies et rnies aqueductile juris nostris germanis in eodem loco et fundo Ingrumvo..... superius dicta una cum accessione et ingresso seu cum superioribus et inferioribus qualiter super mensura et coerencias legitur in integrum ab ac die in eadem ecclesia Sancti Juliani donamus concedimus conferimus et per presentem cartulam ofersionis ibidem abendum confirmamus insuper per cultellum fistucum notatum Wantone et Wasonem terre atque ramum arboris et nos exinde foris me expullimus Warpiissimus et abcaxite fecimus et a parte ipsius ecclesie restituamus in te abendum relinquimus faciendum exinde a presenti die proprietario nomine quicquit volueritis sine omni nostra qui supra jermanis et eredum meorum contradicione, vel relactione siquis vero quod fucturum esse non credimus sit nos ipsis jermanis quod absimus ant ullus de eredibus ac proeredibus nostris seu quislibet opoxita persona contra anc cartulam osersionis ire quamdoque tentaverimus aut eam per covix jenium subtrahere quexievimus tunc inferamus ad illam partem contra quam exinde litem intulerimus multa que est pena oro obtimo uncias duas argenti ponderas quaptuor et quod reputierimus et vindicare non valeamus presenti ac ofersionis cartula dioturnis temporibus firma permaneat atque persistat inconvulsa cum stipulatione subnixa et ab nos qui supra jermanis una cum nostris eredibus a parte ipsius ecclesie suprascriptam pecia de terra cum edificiis molendinum super se habentem qualiter superius legitur in integrum ab omni homine desensare quod si desendere non potuerimus aut si vobis exinde quicquit per covix ingenium subtraere quexierimus tunc in dublum eandem terram a parte ipsius ecclesie restituamus sicut pro tempore suerit meliorata aut valuerit sub extimacione in consimile loco. Anc enim pagina Oddo notarius sacri palaci tradidi et scribere rogatus in qua subter consirmans testibusque obtuli roborandam. Actum in suprascripto Gaudiano seliciter.

Signum manibus suprascriptorum Algixi et Uberti seu Wigherii iermani qui anc cartulam ofersionis fieri rogaverunt et eisque re-/ lecta est.

Signum manibus . . . . . ni et Gaudencii seu Restoni omnes legem viventes saliham testes.

Signum manibus Alberti et Johanni seu Adami testes.

Signo tabelq. antep. Ego qui supra Oddo notarius sacri palaci scripsi postradita complevi et dedi.

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Enricus gratia Dei imperator Augustus anno imperii ejus Deo propicio decimo sexta Kalendas Junii indictione sexta. Constat me Adam filius quondam Stefani qui professo sum ex nacione mea legem vivere Romana accepissem sicuti et in presencia testium accepi ad te Rimiso Diaconus filius quondam..... permisso tuo Walberto Diaconus filius quondam Griberti argentum denarios bonos solidos centum finitum precium per cunctis casis et omnibus rebus ilhs juris mei quam abere viso sum in locas et fundas Ciregio Vemenia Agrono et sunt ipsis casis et omnibus rebus meas de locas et fundas Circgio Vemenia et in Agrano per mensura justa inter sedimen et vineis cum areis suarum seu terris arabelis et pratis atque gerbis et silvis portatoriis atque buscaleiis cum areis suorum insimul juges quinque et si amplius de meo juri rebus in easdem locas et fundas Ciregio Vemenia et in Agrano inventum fuerint supra mensura legitur per anc cartulam et ipso quam ut precio in tua qui supra Rimizoni Diaconus ancilla una juris mei nomina ejus Maria nacione ejus Italie de eo agitur mente et corpore sana ipsa esse dico ut dictum est tam sedimen et vineis cum areis suarum seu terris arabilis et pratis pascuis silvis et stalareis vicana-

libus, aquacionibus ripis rupinis et paluctibus, coltis et incoltis divisis et indivisis una cum finibus terminibus accessionibus aquarum et usibus aquarumque ductibus cum omni jure adiaciensis et pertinenciis eorum rerum per loca et vocabula ab ipsis casis et omnibus rebus pertinentibus ea predicta ancilla in integrum. Que autem suprascriptis casis et omnibus rebus in easdem locas et fundas Ciregio Vemenia Agrano supra nominatis una cum accessionibus et ingressoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter superius mensura legitur et predicta ancilla in integrum ab ac die tibi qui supra Rimizoni Diaconus pro suprascripto precio vendo trado et mancipo nulli alii venditis. Donatis alienatis obnosiatis vel traditas nixi tibi et facias exinde a presenti die tu aut cui tu dederis jure proprietario nomine quitquit volueritis sine omni mea et heredum meorum contradicione quidem et spondeo atque promitto me ego qui supra Adam una cum meos eredes tibi Rimizoni Diaconus aut cui tu dederis suprascripta vendicio qualiter superius legitur in integrum ab omni omine defensare quit si desendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquit per covis geninm subtraere quesierimus tunc in dublum eadem vendita ut supra legitur vobis restituamus sicut pro tempore fuerint melioratas ant valuerint sub extimacione in consimiles locas et nec mihi liceat ullo tempore nolle quod voluit set quodt a me semel factum vel conscriptum est sub jus jurandum inviolabiliter conservare promitto cum stipulacione subnixa, et nihil mihi ex ipsum precium redere debet dixi. Actum infra insola sancti Julii feliciter.

Signum manus suprascripto Adami qui anc cartulam Vindicionis fieri rogavit et suprascripto precio accepi et eique relecta est.

Signum manibus Primoni et Operti ambo lege vivente Romana testes.

Signum manibus Garivaldi Liprandi seu Bonizoni testes. Subscrip. signo Tabel. antep. Ego Walpertus notarius et judex sacri palacii scriptor uius cartule Vindicionis postradita complevi et dedi.

(VI.) (1031.)

In nomine Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Cunradus gratia Dei Imperator Augustus anno imperi ejus Deo propicio quarto sexto

die mense februarius indictione quarta decima. Constad nos Dominica filia quondam Ragimpaldi et Martinus mater et filio filius quondam Johanni seu Petrus filius quondam item Johanni Consoprinus qui profesi sumus nos omnes ex nacione nostra lege vivere Langobardorum ipso namque Martinus filio et mundoalde suo mihi consenciente et supter confirmante accepisemus nos omnes comuniter sicuti ed in presencia testium accepimus ad te Rimizius Diaconus filius quondam Amizoni de loco Bugnia per miso tua martinus argentum denarios bonos solidos viginti finitum pretium pro pecia una de Stellarea cum area sua iuris nostris quam abere visa sum in loco et fundo Agrario iacet ad locus ubi dicitur Ceredallo est pecia ipsa de Stellarea cum area sua per mensura justa perticas jugealis sex et dimidia coeret ei de duabus partibus terra tua cui supra Rimezoni Diaconus de tercia parte terra vigana et si amplius de nostro jure rebus inventum fuerit quam ut supra mensura legitur per anc cartulam eodem precio in tua cui supra Rimezoni Diaconus et de tuos eredes aut cui tu dederis persistad potestatem propretario per ..... que autem suprascripta pecia de Stellarea cum area sua juris nostris superius dictis una cum accessionibus et ingreso seu superioribus et inferioribus suis qualiter supra mensura et coerencias legitur in integrum ab ac die tibi cui supra Rimezoni Diaconus pro suprascripto pecio vendimus tradimus mancipamus et facies exinde a presenti die tu aut cui tu dederis vel abere statueris iure proprietario nomine quicquid volueritis sine omni nostra et eredum nostrorum contradicione quidem et spondimus adque promittimus nos qui supra Menica et Martinus mater et filio seu Petrus consoprinis una cum nostris eredibus tibi cui supra Rimezoni tuisque eredibus vel abere statueris suprascripta vendita qualiter superius legitur in integrum ab omni omine deseusare quod si desendere non potuerimus aut si vobis ex inde aliquid per coris genium subtraere quexierimus tunc in dublum eadem vendita ut supra legitur vobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub extimacione in eodem loco et nihil nobis ex ipsum precium aliquid redeberis desimus. Actum suprascripto Agrano feliciter. Signum manibus suprascriptorum Dominicani et Martini mater et filio seu Petri qui anc cartulam vindicionis fieri rogaverunt et ipsa Martinus eidem Domenica genetris et mundoalda sua con-

sensi ut super eorumque relecta est.

Signum manibus Pognolini et Grosoni sen Martini testes. Subs. cum sig. Tabel. antep. Ego Adelbertus Notarius sacri Palacij Scriptor ujus cartula vindicionis post tradita complevi et dedi.

(VII.) (1031.)

In nomine Domini Dei eterni et Salvatoris nostri Jesu Christi Chunradus gratia Dei Imperator augustus anno imperii ejus Deo propicio quinto tertio decima die mensis augustus indictione quarta decima. Constad nos Andelberga relicta quondam Laufranki de loco Arzago et Anselmo Subdiaconus de ordine Sancte Mediolanensis Ecclesie filius bone memorie ipsius Lanfranki mater et filio qui profesi sumus ex nacione nostra legem vivere Langobardorum ipso namque Anselmus Subdiaconus filio et mundoaldo meo mihi consenciente et subter confirmante accepissem nos comuniter sicuti et in presencia testium accepimus at te Otto filius bone memorie Gotefredi de loco Besate argentum denarios bonos libras duodecim finitum precium pro pecia una de sedimen et pecia dua de vites et pecies quattuor de Silvis castaneis et pecia una de prato cum suorum areis, seu pecias undecim de campis juris nostris quam abere visi sumus in loco et fundo Vemenia et est sedimen ipsum et predicte pecie due de vites et prenominata pecies quattuor de Silvis et suprascripta pecie de prato cum suorum areis et iam dicte pecie undecim de campis super totum insimul per mensura justa iuges decem et si amplius de nostra juris rebus in eodem loco et funda Vemenia inventum fuerit quantum supra mensura legitur pro anc cartula et ipso precio in tua cui supra Ottoni et de tuis eredes persistat potestatem proprietario jure ut dictum est omnibus rebus nt supra legitur Sedimen vineis prato Silvis castaneis, campis jerbis buscaleis comunitatis ripis rupinis et palutibus, molendinis piscacionibus coltis et incoltis, divisis et indivisis tam in planis quam in muntis una cum finibus terminibus accessionibus et usibus aquarum aquarumque ductibus cum omni jure ac iacencii et pertinenciis earum rerum per loca et vocabula ab ismet omnibus rebus pertinentibus vel aspicientibus omnia et ex omnibus in integrum. Que autem suprascriptis rebus ut supra legitur juris nostris in eodem loco Vemenia superius dictis una cum accessionibus et ingresoras earum seu superioribus et inferioribus earum rerum qualiter supe-

rius legitur ab hac die tibi cui supra Ottoni pro suprascripto precio vendimus tradimus et mancipamus nulli ala venditis donatis alienatis opnossiatis vel traditis nixi tibi et facias exinde a presenti die tu et eredibus tuis vel cui tu dederis iure proprietario nomine quicquit volueritis sine omni nostra et eredum nostrorum contradicione. Quidem et spondimus adque promitimus nos una cum nostris eredibus tibi cui supra Ottoni tuisque eredibus aut cui tu dederis suprascripta vendicio qualiter superius legitur in integrum et ab omni omine defensare quit si defendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquit per covis genium subtraere quesierimus tunc in dublum eadem vendita ut supra legitur vobis restituamus sicut pro tempore fuerit melioratis aut valuerit sub estimacione in consimile loco et pro onore subdiaconati mei et nec mihi liceat ullo tempore nolle quod voluit sed quod a me semel factum vel conscriptum est sub jus iurandum inviolabiliter conservare promitto cum stipulacione subnixa; et nihil nobis ex ipsum precium aliquit redebere disimus. Actum in loco Arzago feliciter.

Signum manus suprascripto Andelberge qui anc cartula vendicionis fieri rogavi, et suprascripto precio accepi et eique releta est. Signum antep. Anselmus Subdiaconus a me facto subscripsi.

Signum manibus Vuilelmi et Romaldi ambe lege viventes Romana testes.

Signum manibus Bezoni et Lanfranki Seu Ilatifredi sive Gotofredi testes.

Subs. cum siguo Tabell. antep. Ego Ardingus notarius sacri palacii scriptor ujus cartula vendicionis post tradita complevi et dedi.

(VIII.) (1031.)

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Chunradus gratia Dei imperator Augustus anno imperii ejus Deo propicio quinto tercio decimo die mensis Augustus indictione quarta decima. Constad nos Andelberga relicta quondam Lanfranki de loco Arzago et Anselmo subdiaconus de ordine sancte mediolanensis ecclesie filius bone memorie ipsius Lanfranki mater et filio qui profesi snmus ex nacione nostram legem vivere Langobardorum ipso namque Anselmo subdiaconus filio et mondoaldo meo mihi consenciente et subter confir-

mante accepissem nos comuniter sicuti et in presencia testium accepimus at te Orto filius bone memorie Gotefredi de loco Besate argentum denarios bonos libras duodecim . . . . . finitum precium pro pecia una de sedimen et pecia duo de vites et pecies..... quattuor de silvis castaneis et pecia una de prato cum suorum areis seu pecias undecim de campis juris nostris quam abere visi sumus. in loco et fundo Vemenia et est sedimen ipsum et predicte pecie due de vites et prenominate pecies quattuor de silvis et suprascripto pecia de prato cum suorum areis et jam dicte pecie undecima de campis super totum insimul per mensura justa juges decem et si amplius de nostra juris rebus in eodem loco et fundo Vemenia inventum fuerit quantum supra mensura legitur pro anc cartula et ipso precio cui supra Ottoni et de tui eredes persistat potestatem proprietario jure ut dictum est omnibus rebus ut supra legitur sedimen vineis prato silvis castaneis campis jerbis buscaleis comunitatis ripis rupinis et palutibus molendinis piscacionibus coltis et incoltis divisis et indivisis tam in planis quam in montis una cum finibus terminibus accessionibus et usibus aquarum aquarumque ductibus cum omni jure ac iacencii et pertinenciis earum rerum per loca et vocabula abismet omnibus rebus pertinentibus vel aspicientibus omnia ex omnibus in integrum. Que autem suprascriptis rebus ut supra legitur juris nostris in eodem loco Vemenia superius dictis una cum accessionibus et ingressoras earum seu superioribus et inferioribus earum rerum qualiter superius legitur ab ac die tibi cui supra Ottoni pro suprascripto precio vendimus tradimus et mancipamus nulli alii vinditis donati alienatis opnositatis vel traditis nixi tibi et facias exinde a presenti die tu et eredibus tuis vel cui tu dederis jure proprietario nomine quicquit volueritis sine omni nostra et eredum nostrorum contradicione. Quidem et spondimus atque promitimus nos una cum nostris eredibus tibi cui supra Ottoni tuisque eredibus aut cui tu dederis suprascripta vendicio qualiter superius legitur in integrum ab omni omine desensare quit si desendere non potnerimus aut si vobis exinde aliquid per covis genium subtraere quesierimus tunc in dublum eadem vendita ut supra legitur vobis restituamus sicut protempore fuerit melioratis aut valuerit sub extimacione in consimile loco et pro onore subdiaconati mei et nec mihi liceat ullo tempore nolle quod voluit sed quod me semel factum vel conscriptum est

sub jus jurandum inviolabiliter conservare promitto cum stipulacione subnixa et nihil nobis ex ipsum precium aliquit redebere disimus. Actum in loco Arzago feliciter.

Signum manus suprascripto Andelberge qui anc cartula vindicionis fieri rogavi, et suprascripto precio accepi et eique relecta est. Signum + antep. Anselmus Subdiaconus a me facta subscripsi. Signum manibus Wilielmi et Romaldi ambo lege viventes Romana

Signum manibus Bezoni et Lanfranki seu Stabifredi sive Gotefredi

Subs. signo Tabel. antep. Ego Ardingus notarius sacri palaci scriptor njus cartula vendicionis post tradita complevi et dedi . . . . firmiter.

In nomine Domine Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Kunradus Dei gracia Imperator Augustus ano imperi ejus Deo propicio sexto mense Februarius Indictione prima. Constad me Hoto filius quondam Gofredi de loco Bexate qui profeso sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum accepissem sicuti et in presencia testium accepi ad te Odescalko qui et Vibertus Clericus filius quondam Altrude argentum denarios bonos liberas quindecim finitum precium pro pecia una de sedimen et pecie due de vites cum area ubi extat seu pecie quatuor de silvis castaneis et pecia una de prato cum area sua seu pecias undecim de campis juris mei quam abere viso sum in loco et fundo Vemenia et est sedimen ipsum et predicte pecie due de vites seu et prenominate pecies quatuor de silvis et suprascripta pecia una de prato cum suorum areis et jam dicte pecie undecim de campis super totis in simul per mensura justa jugies decem et si amplius de meo jure rebus in eodem loco et fundo Vemenia inventum fuerit quam ut supra mensura legitur per ac cartula et ipso precio in tua cui supra Odescalki qui et Wibertus clericus et de tui eredes persistat potestatem proprietario iuri ut dictum est omnibus rebus ut supra legitur sedimen vineis pratis silvis campis gerbis buscalleis comunitatis ripis rupinis et palutibus molendinis et piscationibus coltis et incoltis divisis et indivisis tam in planis quam in muntis una cum finibus termini-

bus accessionibus et uxibus aquarum aquarumque ductibus cum omni jure aciacenciis et pertinenciis earum rerum per loca et vocabollam ab ipsis omnibus in integrum. Que antem suprascriptis rebus ut supra legitur juris mei in eodem loco et fundo Vemenia superius dietis una cum accessionibus et ingressoras earum se superioribus et inferioribus earum rerum qualiter superius legitur in integrum ab ac die tibi Odescalki qui et Wiberti clericus pro suprascripto precio vendo trado et mancipo nulli alii venditis donatis alienatis obnosiatis vel tradidit nisi tibi et facias exinde a presenti die tu et eredibus tuis aut cui dederis iure proprietario nomine quicquit volueritis sine omni mea et eredum meorum contradicione. Quidem et spondeo atque promito me ego qui supra Hoto una cum meos eredes tibi cui supra Odescalki tuisque eredibus aut cui tu dederis suprascripta vindicio qualiter supra legitur in integrum ab omni omine defensare quic si defendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquit per covis genium subtraere quexierimus tunc in dublum eadem vindicio ut supra legitur vobis restituamus sicut pro tempore fuerit melioratis aut valuerit sub extimacionein consimille loco et nihil mihi ex ipsum precium redebere disi-Actum fra castro Veglevani feliciter.

Signum manus suprascripto Hotoni qui anc cartulam vindicionis fieri rogavi et suprascripto precio accepi et ei relecta est. Signum manibus Uberti et Johanni et item Johanni testes. Subs. signo Tabel. antep. Ego Ubertus notarius sacri pallacii scripsi post tradita complevi et dedi.

(X.) (1033.)

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Cunradus gracia Dei Imperator Agustus anno imperi ejus. Deo propicio sexto octavo die mensis Marcius Iudictione prima. Constad nos Ingeza filia quondam Dominici de loco Talonno et relicta quondam Walperti de loco Agrano et Johannes seu Justo germanis mater et filii quondam predicto Walperti qui profesi sumus nos mater et filii homines ex nacione nostra lege viventes langobardorum et ipsi filii et mundoaldi mei mihi consenciente, et subter confirmantes accepissemus nos mater et filia comuniter sicuti et in presencia testium manifesti sumus qui accepi ad te Rimezo Diaconus filius quon-

dam Amezoni de loco Olago per miso tuo Julius filius quondam Petroni de loco Careingra argentum denarios bonos solidos duodecim finitum precium pro pecia una de vinea cum area in qua extat iuris nostris mater et filii quam abere visi sumus in suprascripto loco et fundo Agrano et jacet a locus ubi dicitur Ceredalla est ei de tre partes tua emtori da quarta parte Johanni et est suprascripta vinea per mensura iusta perticas iugicalis duas et dimidia sibique alià sunt coerentes. Que autem vendita qualiter superius legitur cum superiore et inferiore seu cum fine et accessione sua in integrum presenti die pro suprascripto precio argento vendimus tradimus et mancipamus nulli alii venditis donatis alienatis obnusitatis vel traditis nixi tibi et facias exinde a presenti die tu et cui tu dederis vel abere statueris iure proprietario nomine quicquit volueritis sine homni nostra qualiter supra mater et filii et eredum nostrorum contradicione. Quidem et spondimus atque promitimus nos quibus supra mater et filii aut cum nostris heredibus tibi cui supra Rimezoni diaconus emptori nostro exinde tu et cui tu dederis vel abere statueris suprascripta vendita qualiter superius legitur in integrum ab omni homine defensare et si defendere non potuerimus aut si contra anc cartulam vindicionis agere aut causare quesierimus vel si agentibus consenciens fuerimus tunc in dublum suprascripta vendita ut supra legitur vobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub extimacione in consimile loco et nihil nobis ex ipsum precium aliquit redebere disimus. Actum suprascripto loco Agrano feliciter.

Signum manibus suprascriptorum Ingezane et Johanne seu justo mater et fihi qui anc cartulam vendicionis ut supra fieri rogaverunt et ipsarum Johannis et Justo germanis filii et mundoaldi mei eidem genitrice nostra ab omni suprascripta consensierunt ut supra, et eorum relecta est.

Signum manibus Johanni et Dominici seu item Johanni isti testes. Subscripsi signo Tabel. antep. Ego Giselbertus notarius et judex sacri palacii scripsi post tradita complevi et dedi.

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Cunradus gracia Dei Imperator Angustus anno imperii ejus Deo propi-

cio sexto quinto decimo Kalendas Aprilis Indictione prima. Constat nos Johannes filius quondam item Johanni de loco Marcialesco et Lea filia Gumperti de loco Talanno qui profesi sumus nos jugalibus ambo ex nacione nostra lege viventes Langobardorum michi qui supra Lea ipse Johannes vir jugale et mundualdo meo michi consenciente et subter confirmante et justa legem nostram Langobardorum in qua nati sumus una cum noticia de propinquioribus et parentibus meis qui supra femine id sunt Gumpertus genitor meo et Andrea frater germano meo pater et filio in corum presencia vel testium certa facio profesione et manifestacione eo quod ab ipso jugale et mundoaldo meo nec ad nullum hominem nullam me pati violenciam nixi mea bona et spontanea voluntatem'ac vindicio faciendam set accepissemus nos jugalibus comuniter sicuti et in presencia testium manifesti sumus qui accepi ad te Rimezo Diaconus filius quondam Amezoni de loco Olago per misso tuo Julius filius quondam Petroni argentum denarios bonos solidos sexaginta finitum precium pro cunctis casis et sediminis et homnibus rebus territoriis illis juris nostris jugalibus quam abere visi sumus in loco et fundo Agrano et est predictis casis inter sediminis et vineis cum areis suarum terris arabilis atque pratis silvis ac stalareis totis in simul per mensura justa jugicas trex et si amplius de meo juri rebus plus inventum fuerit in predicto loco et fundo Agrano et in ejus territorio plus inventum fuerit quam ut supra mensura legitur per anc cartulam vindicionis et eodem precio in tua cui supra Rimezoni Diaconus emtori meo persistant potestate proprietario juri ut dictum est. Jam dictis casis tam sediminis vineis campis pratis silvis ac stallareis et gerbis aquacionibus vicanalibus montis vallis ac planiciis coltis et incoltis divisis et indivisis una cum finibus et accessionibus et usibus aquarum aquarumque ductibus homnia et ex omnibus ut dictum et integrum. Que autem predictis casis et rebus qualiter superius legitur cum superiore et inferiore seu cum fine et accessione suam in integrum presenti die pro suprascripto precio argento vendimus tradimus et mancipamus nulli alii venditis donatis alienatis obnusiatis vel traditis nixi tibi et facias exinde a presenti die tu et cui tu dederis vel abere statueris jure proprietario nomine quicquit volueritis sine homni nostra et heredum nostrorum contradicione quidem et spondimus atque promitimus nos qui supra jugalibus una cum nostris heredibus tibi cui supra Rimezoni Diaconus emtori nostro exinde tu et cui tu dederis vel abere statueris suprascriptis casis et rebus qualiter superius legitur in integrum
ab omui homine desensare et si desendere non potuerimus aut si
contra anc cartula vindicionis agere aut causare quesierimus vel si
agentibus consenciens suerimus in dublum vobis suprascriptis rebus
ut supra legitur vobis restituamus sicuti pro tempore suerit melioratis aut valuerit sub extimacione in consimile loco et nihil nobis
ex ipsum precium aliquit redebere disimus. Actum Fontaneto seliciter.
Signum manibus suprascriptorum Johanni et Leoni jugalibus qui
anc cartulam vindicionis ut supra sieri rogaverunt et ipse Johannes eidem conjus sua ab omnia suprascripta consensi ut supra
et eorum relecta est.

Signum manibus suprascriptorum Gumperti genitor eidem Leoni et Andrea frater germano meo interogaverunt et inquisierunt et anc confirmandum manus posuerunt ut supra.

Signum manibus Johanni et Justoni seu Martini isti testes. Subs. signo Tabel. antep. Ego Giselbertus notarius et judex sacri palacii scripsi postradita compleyi et dedi.

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Chunradus gracia Dei Imperator Augustus auno imperi ejus Deo propicio septimo tercio die mensis junii indictione prima. Constat me Otta filia quondam Ottoni et Adelberti seu Manfredi Clericus mater et filii et mondualdi mei mihi consenciente et subter confirmante accepise sicut et in presencia testium accepi ad te Walberti Diaconus . . . . . . per misso tuo Aloardus filius quondam Gosperti argentum denarios bonos libras decem finitum precium pro alpe una quod est monte qui dicitur Rotondo juris mei quam abere viso sum inlocas qui nominatur valle qui dicitur Masta . . . et est alpe quod nominatur monte qui dicitur Rotondo per mensura justa jugies trecentum coerit ei da una parte curte qui nominatur Redorta da alia parte monte qui dicitur Valledona sancti Petri de tercia parte monte qui dicitur Cepasoni de quarta parte monte qui dicitur Civala. Et si amplius de meo juri rebus infra suprascriptas

coerencias inventum fuerit quam ut supra mensura legitur per anc cartulam vindicionis in tua qui supra Walberti Diaconus aut cui tu dederis vel abere statueris persistat potestatem proprietario iuri. One autem suprascripta alpe quod est monte qui dicitur Rodondo juris mei superius dicta una cum accessione et ingressoras seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter superius mensura et coerencias legitur in integrum ab ac die tibi qui supra Walberti Diaconus pro suprascripto precio vendo trado et mancipo nulli alii vendita donata alienata obnosiata vel tradita nisi tibi et facias exinde a presenti die tu aut cui tu dederis vel ad abere statueris iure proprietario nomine quicquit volueritis sine omni mea et eredum meorum contradicione. Quidem et spondeo atque promitto me égo qui supra Otta una cum meos eredes tibi qui supra Walberti tuisque eredibus aut cui tu dederis suprascripta vendicio qualiter superius legitur in integrum ab omni homine desensare quot si desendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquit per covis genium subtraere quaesierimus tunc in dublum eadem vendicio ut supra legitur vobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub extimacione in consimilis locis et nihil mihi ex ipsum precium redebere disi. Actum Civitate Mediolanensium feliciter.

Signum manus suprascripto Otta qui anc cartulam vindicionis fieri rogavit et suprascripto precio accepit et eique relecta est.

Signum manibus suprascriptorum Adelberti et Mainsredi Clericus qui eadem Otta mater eorum consenserunt ut supra et eorum relecta est.

Signum manibus Ademarius et Dominicus seu Adelbertus testes. Subs. signo Tabel. antep. Ego Gotefredus notarius et judex sacri palaeii scriptor hujus cartula vendicionis complevi et dedi.

(XIII.) (1034.)

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi Cunradus gratia Dei Imperator Agustus anno Imperii ejus Deo propicio septimo quinto Kalendas Aprilis Indictione secunda. Constat nos Johannes filius quondam Addami de loco Agrano qui profeso sum ex nacione mea lege vivere Salicha et Lea jugalis filia quondam Adel-

berti de predicto loco Agrani qui professa sum ex nacione mea lege vivere Langobardorum set nunc pro ipso viro meo lege vivere videor Salicham ipso namque jugale et mundualdo meo mihi consenciente et subter consirmante et justa predicta lege mea Langobardorum in qua nata sum una cum noticia de propinquioribus et parentibus meis qui supra femine id sunt Johannes germano meo et Addam nepoto meo pater et filio in eorum presencia vel testium certa faccio professione et manisestacione eo quod ab ipso jugale et mundualdo meo nec ad nullum hominem nullam me pati violenciam nixi mea hona et spontanea voluntatem ac vindicio faciendam set accepissemus nos jugalibus comuniter sicuti et in presencia testium manifesti sumus qui accepi ad te Rimedius qui et Rimezo Diaconus filius quondanz Amezoni de loco olago per misso tuo Stefanus item Diaconus filius quondam item Stefanoni de loco insula Sancti Julii argentum denarios bonos solidos quinque finitum precium pro pecia una de terra gerba cum aliquantis nopelli. Super abente juris nostris jugalibus quam abere visi sumus in suprascripto loco et fundo Agrano et jacet a locus ubi dicitur Cerredallo est ei da una parte tuo emtori da alia parte in nos reservavimus potestatem da tercia parte terra Vigana et est per mensura iusta perticas jugicalis legiptimas due et dimidia, sibeque alii sunt coerentes. Que autem suprascripta pecia de terra gerbis cum aliquantis nopelli super abente qualiter superius legitur cum superiore et inferiore seu cum fine et accessione sua in integrum presenti die pro suprascripto precio argento vendimus tradimus et mancipamus nulli alii venditis donatis alienatis obnusiatis vel traditis nixi tibi. Et insuper per cultellum fistucam nodatum Wantonem et Wasonem terra atque ramum arboris et tibi exinde legiptimam faciamus tradicionem et vestituram et nos exinde foris expelli Warpivi et Absasito fecit et tibi ad tuam proprietatem abendum relingui faciendum exinde tu et cui tu dederis vestrisque heredibus jure proprietario nomine quicquit volueritis homni postra quibus supra jugalibus et heredum ac pro heredumque nostrorum contradicione vel repeticione. Si quis vero quod futurum esse non credimus sit nos ipsis jugalibus quod absimus aut ullus de heredibus ac proheredibus nostris seu quislibet aposita persona contra anc cartula vindicionis ire aut eam infrangere cognaverimus

inferamus partis vestre-contra quam litem intullerimus multa quod est pena auro obtimo uncias duas et argenti ponderis trex et quod repetierimus et vindicare non valead sed presens anc cartula vindicionis diuturnis temporibus secundum legem firma et stabilis permaneat atque persistat et inconvulsa cum stipulacione subniza et ad nos quibus supra jugalibus una cum nostris heredibus tibi cui supra Rimezoni Diaconus emtori nostro exinde tu et cui tu dederis vestrisque heredibus suprascripta vendita qualiter superius legitur in integrum ab omni homine desensare et si desendere non potuerimus aut si contra anc cartulam vindicionis agere aut causare quisierimus vel si agentibus consenciens fuerimus in dublum vobis suprascripta vendita ut supra legitur vobis restituamus sicut pro tempore suerit meliorata aut valuerit sub extimacione in consimile loco et nihil nobis ex ipsum precium aliquit redebit disimus et Bergamena cum atramentario de terra levaverunt Giselberti notarius et Judex sacri palacii tradidi et scribere rogaverunt in qua subter confirmans testibus que obtulit roborandam. Actum suprascripto loco Agrano feliciter.

Signum manibus suprascriptorum Johanni et Leoni jugalibus qui anc cartulam vindicionis ut supra fieri rogaverunt et ipse Johannes eidem conjus sua ab omnia suprascripta consensi ut supra et eorum relecta est.

Signum manibus suprascriptorum Johanni germano eidem Leoni et Adam nepoto meo interrogaverunt et inquisierunt et anc confirmandum manus posuerunt ut supra.

Signum manibus Grosoni et Martini germanis seu Juliani atque Adami isti testes.

Subs. signo Tabel. antep. Ego Giselbertus notarius et judex sacri palacii scripsi post tradita complevi et dedi.

(XIV.) (1035.)

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Conradus gratia Dei Imperator Agustus, anno Imperii ejus Deo propicio octavo, decimo die mensis Februarius indicione tercia, Ecclesia sancti Juliani sita Gaudiano. Nos Gosperga et Welielmo mater et filio seu

Leo filius quondam Gaudencii de loco Gargalo qui professi sumus nos omnes ex nacione nostra legem vivere Salicha ofertores et donatores ipsius ecclesie presens presentibus dixi quisquis in sanctis ac in venerabilibus locis ex suis aliquit contulerit rebus juxta auctoris vocem in oc seculo centuplum accipiet vitam eternam possidebit ideoque nos quem super mater et filio et abiatico donamus et oferimus in eadem ecclesia sancti Juliani pro anime nostre mercede. it est pecia una de terra aratoria juris nostris corum super mater et filio et abiatico quas abere visi sumus in suprascripto loco et fundo Gargallo et jacet a locus qui dicitur Oro, est per mensura justa perticas jugeales trex coeret ei da una parte terra Otoni de alia parte terra Ugoni de tercia parte terra sancti Gaudenci et si amplius de ipsa pecia de terra infra ipsas coerencias plus inventum fuerint quam ut supra mensura legitur per anc cartulam et potestatem sancti Juliani proprietario, que autem suprascripta pecia de terra juris nostris superius dicta una cum acessione et ingresso seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter superius mensura et coerencias legitur in integrum ab ac die in eadem ecclesia sancti Juliani donamus et offerimus et per presentem cartulam offersionis ibidum abendum confirmamus insuper per cultellum fistucum notatum Wantonem et Wasonem terre atque ramum arboris a parte ipsius ecclesie sancti Juliani exinde legitimam facimus tradicionem et vestituram et nos exinde foris expellimus et warpivimus et absentem fecimus a parte ipsius ecclesie sancti Juliani abendum relinquendum faciendum exinde a presenti die pars ipsius ecclesie aut cui pars ipsius ecclesie dederit a presenti die proprietario nomine quicquit voluerit pro anime nostre et mercede sine omni mea et eredum ac proeredum nostrorum contradicione vel ripeticione si quis vero quod futurum esse non credimus si nos ipsi mater et filio et abiatico quod absimus aut ullus de eredibus ac proeredibus nostri seu quislibet aposita persona contra anc cartulam ofersionis ire quandoque temtaverimus tunc inferamus ad illam partem contra quam exinde litem intulerimus multa quod est pena auro obtimo uncias tres et argenti ponderas sex et eo repetierimus et vindicare non valeamus se presens ane cartula donationis dioturnis temporibus firma permaneat atque persistat et at nos qui supra mater et filio et abiatico nostrisque eredibus pars ipsius ecclesia aut cui pars ipsius ecclesia dederit suprascriptam offersionem qualiter superius legitur in integrum ab omni omine defensare quod si defendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquit per covis ingenium subtrahere quesierimus tunc in dublum eadem ofersio ut supra legitur vobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub extimacione in consimile loco et Bergamena cum atramentario paginam de terra levavimus Walperti Notarius et Judex sacri Palatii tradidimus et scribere rogavimus in qua subter confirmans testibus que obtulit roborandum. Actum suprascripto loco Gargalo feliciter.

Signum manibus suprascriptorum Gospergi et Wuilielmi mater et filio et Leo abiatico que anc cartulam ofersionis fieri rogaverunt et eorumque relecta est.

Signum manibus Leoni et Gosberti seu Ariberti atque Dominici testes.

Sub. signo Tabel. antep. Ego qui supra Walpertus Notarius et Judex sacri Palacii scripsi post tradita complevi et dedi.

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Conradus gratia Dei Imperator Augustus anno imperii ejus Deo propicio octavo decimo die mense December indictione tercia. Ecclesia sancti Juliani que et constructa infra castro Gaudiano nos Ainardo filius quondam Rolandi et Maria jugalibus filia quondam Stefani qui profesi sumus nos jugales ambo ex nacione nostra legem vivere Langobardorum ipso namque jugale et mondoaldo meo mihi consenciente et subter confirmante et justa eadem lege una cum noticia de propinquioribus. parentibus meis cui supra femine it sunt Julio et Benedicto consanguineis meis in eorum presencia vel testium certa facio professione quodt nulla me pati violenciam et quempiam ominem nec ab ipso jugale et mundoaldo meo nixi mea bona et spontanea voluntate offertores et donatores ipsius ecclesie presens presentibus dixi quisquis in sanctis ac venerabilibus locis et suis aliquit contulerit rebus justa auctoris vocem in oc seculo centuplum accipiet et insuper quodt melius est vitam possidebit eterna. Ideoque nos quem supra

Ainardo et Maria jugalibus donamus et offerimus in eadem ecclesia. sancti Juliani pro anima nostra mercede idest pecia una de terra aratoria juris nostris jugalibus quas abere visi sumus in loco et fundo Olegio qui dicitur paruciario et jacet a locus qui dicitur in Goreclo est per mensura iusta perticas jugealis duas coerit ei de una parte terra sancti Graciniani de alia parte terra sancte Marie de Masino de tercia parte terra Adami de quarta parte terra Raprandi sibique alii sunt coerentes. Que autem suprascripta pecia de terra iuris nostris ingalibus superius dicta una cum accessione et ingreso seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter superius mensura et coerencias legitur in integrum ab ac die in eadem ecclesia sancti Juliani donamus et offerimus et per presentem cartulam offersionis ibidem abendum confirmamus faciendum ex inde pars ipsius ecclesia aut cui pars ipsius ecclesia dederis proprietario nomine quidquit voluerit pro anima nostra mercede sine omni nostra qui supra jugalibus et eredum nostrorum contradicione. Quidem et spondimus atque promitimus nos ipsi quem supra jugalibus una cum nostris eredibus pars ipsius ecclesia aut cui pars ipsius ecclesia dederit suprascripta offersio qualiter superius legitur in integrum ab omni omine desensare quit si desendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquit per covis genium subtraere quesierimus tunc in dublum eadem offersio sicut superius legitur vobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub extimacione in consimile loco. Anc enim cartulam offersionis paginam Walperti notarius et judex sacri palacii tradidit et scribere rogavi in qua subter confirmans testibus que obsult roborandam. Actum suprascripto loco Olegio qui dicitur Paruciario feliciter.

Signum manibus suprascriptorum Ajaardi et Mariam jugalibus qui anc cartulam offersionis fieri rogaverunt et ipse Ainardo eidem Maria conjus et mundoaldo suo consensi ut supra eorum que relecta est.

Signum manibus suprascriptorum Juliani et Benedicti qui eadem Maria consoprina suorum interogaverunt ut supra.

Signum manibus Ansperti et Mauroni pater et filio seu Roprandi testes. Sub. signo Tabel. antep. Ego qui supra Walpertus notarius et judex saeri palacj scriptor ujus cartula offersionis postradita complevi et dedi.

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Cunradus gratia Dei imperator Agustus anno Imperii eius Deo propicio nono tredecimo die mensis Gennarius Indictione quarta. Constat nos Martinus filius quondam Deus dedit de loco ..... tet Laurencia jugalibus filia quondam Martini de loco Agrano qui profesi sumus nos jugalibus ambo ex nacione nostra lege viventes Langobardorum ipsa namque jugale et mondualdo meo mihi consenciente et subter confirmante et justa predicta lege nostra Langobardorum in qua nati sumus una cum noticia de propinquieribus et parentibus meis qui supra semine id sunt Johannes avunculo meo et Urso consoprino meo in eorum presencia vel testium certa facio professionem et manisestacione eo quod ab ipso jugale et mundualdo meo nec ad nullo homine nullam me pati violenciam nixi mea bona et spontanea volontate ac vendicio facio faciendam set accepisemus nos jugalibus comuniter sicuti et in presencia testium manisesti sumus qui accepi ad te Rimezo Diaconus filius quondam Amezoni de loco Olago per misso tuo Ubertus subdiaconus de loco Insula sancti Julii argentum denarios bonos solidos octo et dimidio finitum precium pro pecia una de vinea cum area in qua extat iuris nostris iugalibus quam abere visi sumus in suprascripto loco et fundo Agrano et iacet ad locus ubi dicitur Ceredallo est ei da duabus partibus tua emptori da tercia parte Gisempergi da quarta parte Martinoni et est suprascripta vinea per mensura iusta tabulas legiptimas tredecim et dimidea sibique alii sunt coerentes que autem suprascripta vendita qualiter superius legitur cum superiore et inferiore seu cum fine et accessione suam in integrum presenti die pro suprascripto precio argento vendo trado et mancipo nulli alii venditam donatam alienatam obnusiatam vel traditam nixi tibi et facias exinde a presenti die tu et cui tu dederis vel abere statueris iure proprietario nomine quicquit volueritis sine omni nostra quibus supra jugalibus et heredum nostrorum contradicione. Quidem et spondimus atque promitimus nos qui supra jugalibus una cum nostris heredibus tibi cui supra Rimezoni Diaconus emtori nostro exinde et cui tu dederis vel abere statueris suprascripta vendita qualiter superius legitur

in integrum ab omni homine descusare, et si desendere non potnerimus aut si contra and cartulam venditionis agere aut causare quesierimus vel si agentibus consenciens suerimus in dublum vobis suprascripta vendita ut supra legitur vobis restituamus sicut pro tempore suerit meliorata aut valuerit sub extimacione in consimile loco et nichil nobis ex ipsum precium aliquit redebere disimus. Actum suprascripto loco Agrano seliciter.

Signum manibus suprascriptorum Martini et Laurenci a jugalibus qui anc cartulam ut supra fieri rogaverunt et ipse Martinus eidem conjus sua ab omnia suprascripta consensi ut supra et eorum relecta est.

Signum manibus soprascriptorum Johanni avunculo meo et Urso consoprino meo interogaverunt et inquisierunt et ad anc firmandum manus posuerunt ut supra.

Signum manibus Grosoni et Martini germanis seu dominici isti testes. Subs. signo Tabelq. antep. Ego Giselbertus notarius et judex sacri palacj scripsi postradita complevi et dedi.

(XVII.) (1036.)

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Conradus gratia Dei Imperator Agustus anno Imperii ejus Deo propicio decimo tertio Kalendas December Indictione quinta. Ego Benedictus Presbiter filius quondam Dominici de loco Gaudiano officiale Basilice Sancti Juliani qui professum ex nacione mea legem vivere Romaná. Presens presentibus dixi vita et mors in manu Dei est et manisestum est mihi eo quod odie Azo presbiter venundavit mihi per cartulam vendicionis et pro accepto precio nominative tertiam porcionem de casis et omnibus rebus illis iuris sui quibus sunt positis in locas et sundas Casinola et in Gaudiano tam infra castro quamque et foris reliquas vero duas porciones pertinere videtur abere e de heredes Benedicti ut a presenti die in mea aut cui ego dedissem vel habere statuissem suissent potestatem proprietario iuri abendum et faciendum exinde quid voluissemus. Modo vero considerante me Dei Omnipotenti misericordia et remedium anime mee ut eadem tercia porcione de casis et omnibus rebus ipsis in easdem

locas qualiter mihi per ipsam advenerunt cartulam innordinata relinquam proterea previdit ipsis omnibus ita ordinare et disponere sic firmis permanendum qualiter subter statuero et mea decreví voluntas pro anima mea mercede. Ideoque volo et statuo seu iudico atque per anc cartulam ordinacionis mee confirmo ut abeant suprascripto Azo presbiter de suprascripta tercia parte de predictis casis et omnibusque rebus diebus vite sue usufrutuario nomine post autem eidem Azoni presbitero ..... volo et statuo seu iudico, atque per anc cartulam ordinacionis mee confirmo ut abeant suprascriptam terciam porcionem de predictis casis et omnibus rebus Alberto filius quondam Rozoni et faciant ipso Alberto et suarum eredibus a presenti die proprietario nomine quitquid voluerint pro anima mea mercede sine omni mea et eredum meorum contradicione et pro onore sacerdotis mei nec mihi liceat ullo tempore nolle quod volui set quodam semel factum vel conscriptum est sub ius jurandum inviolabiliter conservare promito cum stipulacione subnixa anc enim cartulam ordinacionis paginam Walperti notarius et judex sacri palaci tradidit et scribere rogavi in qua subter confirmans testibus que obtulit roboranda. Actum suprascripto loco Gaudiano feliciter. Sub. signo Tabel. antep. Ego Benedictus presbiter a me facta subscripsit.

Signum manibus Martini et Magioni ambo lege Vivente Romana testes.

Signum manibus Adami et Atoni seu Uberti testes.

Subscrip: signo Tabellionatus antep. Ego qui supra Walpertus notarius et judex sacri palaci scripsi tradita compleyi et dedi.

### (XVIII.) (1037.)

lielmus emissistis in me odie cartulam vendicionis sub dupla defensione et pro accepto pretio argentum donarios bonos libras sexaginta nominative de medietatem de cunctis casis castris et capella medietatem de suorum porciones de capella una infra castro Xuno edificata in onore sancti Michaeli edificata et medietatem de sedimines et omnibus rebus illis que fuerunt iuris vestris et abere visi fuisti in loco et sundo Xuno tam infra castro quamque et foris at a presenti die in me aut cui ego dedissem vel abere statuissem fuisset potestatem proprietario iuris abendum et faciendum exinde que voluisemus unde modo promitto atque spondeo me ego qui supra Odo Diaconus una cum meos eredes vobis qui supra Gribaldi et Wuilielmii germanis vestrisque eredibus ut si vos aut vestros eredes mihi meique eredes faceretis facere et adimplere Otto Ribaldus germanis vestris fili quondam Bruchardi cartulam per lex facta sub dubla desensione nominative de suorum porciones de casis sediminis et capella et omnibus rebus que sunt iuris eidem germanis positis ultra fluvio Padi in loco et fundo Arbugnano e in Pecedo et in loco et fundo Xuno de rebus que pertinent ad pomario eo tempore quod ipse Otto ribaldus legiptimam etatem abuerint factum et adimpletum ad mansionem abitacionis mee qui supra Odoni Diaconus et cum ego cartulam ipsam receptam abuero tunc ibi loco vobis eadem cartulam vendicionis capsata et taliata dabo et redere debeamus ut in se postea nullum obtinead roborem quit si ego ipse Odo Diaconus aut meos eredes distulerimus vobis eadem cartulam capsata et taliata ad redendum in eodem ..... aceto un supra legitur. Si vos mihi ita adimpleveritis sicut superius decernitur tunc componamus vobis duplis ipsis casis castris et capella seu rebus omnibus sicut pro tempore, fuerint melioratis aut valuerint sub extimacione in consimiles locis. Nam si vos qui supra Gribaldus et Vuilielmus vestrisque eredibus mihi qui supra Odoni Diaconus meique eredes distuleritis predicta cartula per lex facta germanis vestris facere et adimplere siont supra legitur tum eadem cartulam vendicionis quas vos ut supra a die in me emissistis de predictis rebus in sua manead robore et facciamus ego qui supra Odo Diaconus et meos eredes de predictis rebus justa eadem cartulam vendicionis proprietario nomine quid voluisemus et in co tenore ut supra legitur et ad anc confirmandum promisionis cartulam accepi ego qui supra Odo Diaconus ad vos jam dictus Gribaldus et Vuilielmus germanis exinde Launechile Crosua una et nec mihi liceat ullo tempore nosse quod volui sit quod a me semel factum vel coscriptum est sub ius iurandum inviolabiliter conservare promito cum stipulacione subnixa ut mea promixi sicut supra legitur usque ad suprascriptum tempus firma et stabilis permaneat ...... unde due promisionis uno tinore scripte sunt. Actum castro Xuno feliciter.

Signum manibus Johanni et Leoni ambo lege viventes Romana testes. Signum manibus Adami et Gumperti seu Fredori testes.

Subs. signo Tabel. antep. Ego Johannes notarius et judex sacri palacii scriptor ujus cartule promisionis postradita complevi et dedi.

(XIX.) (10**3**9.)

In nomine Domini Dei ei Salvatoris nostri Jesu Christi Churadus gratia Dei Imperator Augustus anno imperii ejus Deo propicio duodecimo duadecima die mensis genuarj Indictione septima. Constad me Remedius qui et Ramizo Diaconus filis quondam Amizoni qui profeso sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum accepissem sicuti et in presencia testium accepi ad te Ubertus Subdiaconus filius Bertani argentum denarios bonos libras centum finitum precium pro cunctis casis sediminis et omnibus rebus\_illis iuri mei quam abere viso sum in locos et fundos Podegno et in Bovegnade et in Agrano atque in Vemenia vel in earum territoriis similique vendo ego qui supra Remedius qui et Rimizo diaconus tibi qui supra Uberti Subdiaconus idest ancillas duas itemque iuris mei nomine corum Maria et Richelda mater et filia. Iam dictis rebus in suprascriptas locas et fundas Podegno Bovegnade et in Agrano atque in Vemenia vel in eorum territoriis et suprascriptas ancillas omnia et ex omnibus sicuti mihi advenerunt per cartulam vindicionis et per quocumque ingeno mihi pertinent in tua qui supra Uberti Subdiaconus aut cui tu dederis vel abere statueris persistat potestatem proprietario iuri. Que autem suprascriptis casis sediminis et omnibus rebus juris mei superius dictis una cum accessionibus et ingresoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum qualiter

superius legitur in integrum ab ac die tibi qui supra Uberti subdiaconus pro suprascripto precio vendo trado et mancipo nulli alii venditis donatis alienatis obnosiatis vel traditis nisi tibi et facias ex inde a presenti die tu et eredibus tuis aut cui vos dederitis iure proprietario nomimine quicquid volueritis sine omni mea et eredum meorum contradicionem quidem et spondeo atque promito me ego qui supra Remedius qui et Rimigo Diaconus una cum meos eredes tibi qui supra Uberti Subdiaconus tuisque eredibus aut cui vos dederitis suprascripta vendicio qualiter superius legitur in integrum omni omine desensare quod si desendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquid per covis genium subtraere quesierimus tunc in dublum eadem vindicio ut supra legitur vobis restituamus sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint sub extimacione in consimilet locis et suprascriptas ancillas per extimacione per onore Diaconati mei et nec mihi liceat ullo tempore nolle quod volui set quod a me semel factum vel conscriptum est inviolabiter conservare promito cum stipulacione subnixa et nihil mihi ex ipsum precium redebere disi actum castro Insula Sancti Iulij feliciter.

Subs. cum Signo anteposito Ego Rimedius qui et Rimezo Diaconus a me facta subscripsi.

Signum manibus Dominici et Bernardi ambo lege viventes Romana testes.

Signum manibus Ottoni et Raimundi seu Vualberti testes.

Subs. cum signo Tabel. antep. Gotofredus Notarius Sacri Palacii
Soriptor uius cartula vindicionis post tradita complevi et dedi.

Rimidius qui et Rimizzo Diaconus Langobardorum.

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Chunradus gratia Dei Imperator Agustus anno imperii ejus Deo propicio duodecimo mense Februarius indictione septima. Ecclesia Plebis sancti Juliani que est edificata infra castro Gaudiano. Nos Uberto et Johannes pater et filio ambo ex nacione nostra lege vivere Saliha ipso genitori meo mihi consentiente et subter confirmante offersores et donatores ipsius Ecclesie presens presentibus dixi quis-

quis in sanctis ac venerabilibus locis et suis aliquit contullerit rebus iusta auctoris vocem in hoc seculo centuplum accipient insuper quod melius est vitam possidebit eternam ideoque nos quem supra pater et filio donamus et offerimus in eadem ecclesia Plebis Sancti Juliani pro anime nostre mercede oc sunt casis et omnibus rebus illis et moleudino uno dicitur millarina iuris nostra qui supra pater et filio quas abere visi sumus in loco suprascripto et sundo ingravo et sunt ipsis... omnibus rebus sediminis vineis campis areis suarum seu terris arabilis et pratis atque gerbis, silvis castanelis atque buscaleis cum areis suarum omnia et ex omnibus pascuis et commitativis quantum at ipsis casis et omnibus rebus pertinentibus in predicto loco et fundo Ingravo vel in ejus teritorio simul cum predicto molendino dicitur millarina in fluvo Agonia omnia ut dictum est in integrum. Que autem suprascripta offersio iuris nostri corum supra pater et filio superius nominatis una cum accessionibus et ingressoras sarum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter superius legitur in simul cum predicto molendino in integrum ab ac die in eadem ecclesia plebis sanctis Juliani donamus et offerimus et per presentem cartula offersionis ibidem abendum confirmamus. Iusuper per cultellum fistucum nodatum et vantonem et vasonem terre atque ramum arboris a parte ipsius ecclesie legiptimam facimus tradicionem et vestituram et nos exinde foris expulimus varpivimus et absentem fecimus a parte ipsius ecclesie eis abendum relinquimus ita nt saciant cleriei ordinari eius a Deo serviverint quitquid voluerint pro anime nostre mercede sine omni nostra et eredum ac pro eredumque nostrorum contradicione vel repeticione. Si quis vero quod futurum esse non credimus si nos ipsi pater et filio quesierimus aut ullus de eredibus ac pro eredibus nostris seu quislibet oposita persona contra anc cartulam offersionis ire quandoque tentaverimus aut eam per covis genium infrangere quisierimus tunc inferamus at illam partem contra quem exinde litem intullerimus multa quod est pena auro obtimo uncias sex et argentis, pondera decem et quod repetierimus et vindicare non valeamus presens anc cartulam offersionis dioturnis temporibus firma permaneat atque persistat et ad nos quem supra pater et filio nostrisque eredibus pars eadem ecclesia aut usi pars eadem ecclesia dederimus suprascriptam offersionem qualiter

supra legitur in integrum ab omni omine desensare quid si desendere non potuerimus aut si contra anc cartula exinde aliquit per covis genium subtraere quesicrimus tunc in dublum eadem offersionem vobis restituamus sicut pro tempore suerint tunc melioratis aut valuerint sub extimacione in consimiles locas et bergamena cum atramentario de terra elevans paginam Walperti notarius et judex sacri palacii tradimus et scribere rogavimus in qua subter consirmans testibus que obtulit roborandam. Actum suprascripto loco Gaudiano.

Signum manibus Uberti et Johanni pater et silio qui anc cartulam osersionis sieri rogaverunt et eorumque relecta est.

Signum manus suprascripto Uberto qui eidem Johanni filio suo consensi ut supra.

Signum manibus Gumperti et Amedei seu Bernardi omnes leges vivente Salicha testes.

Signum manibus Angelberti et Adami seu Martino atque Bosoni testes.

Sub. signo Tabel. antep. Ego qui supra Walpertus notarius et judex sacri palacii scripsi postradita complevi et dedi.

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi Enricus gratia Dei rex anno regni ejus Deo propicio secondo Kalendas Junias Indictione octava. Constat me Johannes presbiter filius quondam Petri de loco Cirlonate qui professo sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum accepissem sicuti et in presencia testium manifesto sum qui accepi ad te Rimedius qui et Rimezo Diaconus filius quondam Amezoni de loco Olago argentum denarios bonos solidos centum finitum precium pro cunctis casis et sediminis et omnibus rebus territoriis illis iuris mei quam abere visi sumus in locis et fundis Agrano et Vemignana seu in Karazio atque in Brolo sive in Cilezio sicut michi obveni per cartulam venditionis da parte Ottane que fecit conjus Lanfranchi de Roco Arciago et est predictis casis inter sediminis et vineis cum areis suarum teris arabilis atque pratis silvis ac stallareis et gerbis in prenominatis locis et fundis Agrano,

Vemigna seu in Karazio atque in brolo sive in Cilezio totes insimul per mensura justa jugicas tres ut dictum est. Jam dictis casis tam sediminis vineis campis pratis silvis ac stalareis et gerbis aquacionibus vicanalibus ripis rupinis ac palutibus coltis et incoltis, divisis et indivisis una cum finibus terminibus accessionibus et usibus aquarum aquarumque ductibus montibus vallis ac planiciis ab ipsis rebus pertinentibus omne et ex omnibus in prenominatis locis et fundis homnia et ex omnibus ut dictum est in integrum. Que autem suprascriptis casis et rebus qualiter superius legitur cum superiores et inferiores seu cumfines et accessione suarum in integrum presenti die pro suprascripto precio argento vindo trado et mancipo nulli alii venditis donatis alienatis obnosiatis vel traditis nixi tibi et facias exinde a presenti die tu et cui tu dederis vel abere statueris jure proprietario nomina quitquit volueritis sine homni mea et heredum meorum contradicione vel desensione et absque restoracione excepta si meo qui supra Johanni presbiter datum aut factum vel colibet scriptum clare factum aparuerit quod ego ei predicti casis et rebus ut superius legitur in alia parte dedissem aut secissem tunc da illa parte unde hoc aparuerit. Ego qui supra Johannes presbiter et meos heredes tibi cui supra Rimedi Diaconus tuisque heredibus aut cui tu dederis desensare promitto quot si desendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquit per quodvis genium subtrahere quesierimus tunc in dublum cadem venditis ut supra legitur vobis restituamus sicuti pro tempore fuerit melioratis aut valuerit sub extimacione in consimele loco nam da illam partem unde meum datum aut factum non aparuerit quod ego qui supra Johannes presbiter dedisem aut feeisem de predictis casis et rebus ut supra legitur pro honore Sacerdoti mei nec me liceat ullo tempore nolle quod semel voluit sit quot ad me hoc semel factum vel conscriptum est sub ius iurandum inviolabiter conservare promito cum stipulacione subnixa et nihil mihi ex ipsum precium aliquit redebere disi. Actum loco Insula sancti Julii feliciter amen.

Sub. signo + antep. Ego Johannes Presbiter a me facta subscripsi. Signum manibus Petroni et Walberti ambo lege viventes Romana testes.

Signum manibus Magnifredi et Lanzoni seu item Petri isti testes.

Sub. signo Tabel. antep. Ego Gislebertus notarius et judex sacri palacii scripsi postradita complevi et dedi.

(XXII.) (1041.)

Hanno ab Incarnacione Domini nostri Jesu Christi milleximo quadraieximo primo quarto decimo die mensis Junius Indictione nona Ecclesia Plebis sancti Juliani sita castro Gaudiano. Ego Arifredus filius quondam Walperti qui profeso sum ex nacione mea lege vivere Langobardorum offertor et donator ipsius ecclesie presens presentibus disit quicquit in Sanctis ac venerabilibus locis ex suis aliquit contulerit rebus iusta octoris vocem in oc seculo centuplum accipiad insuper et eo melius vitam possidebit eterna. Ideoque ego qui supra Arifredus dono et ofero in eadem Ecclesiam pro anima mea mercede id sunt casis sediminas et omnibus rebus illis iuris mei quam abere viso sum in loco et fundo Ingrave practor antepono pecia una de terra in suprascripto loco Ingravo iacet allocus ubi dicitur Grata quod abeo venumdata Benedicti presbiter nam alis omnibus rebus sunt per mensura iusta de sediminas et vineis cum areis suarum seu teris arabilis et pratisque silvis castaneis et stalareis cum areis suarum et serbis in simul iuicas una et si amplius de meo jure rebus in suprascripto loco inventum fuerint quam ut supra mensura legitur preter quod superius antepono per hanc cartula ofersionis a parte ipsius ecclesia proprietario nomine ut dictum est tam casis cum sediminas et vineis cum areis suarum seu terris arabilis pratis pascuis silvis ripis rupinis a paluctibus coltis et incoltis divisis et indivisis omnia et ex omnibus sicut supra dictum preter quod supra anteposuimus in integrum. Que autem supranominatis una cum accessione et ingresoras earum seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter supra mensura legitur compreensis in integrum ab ac die in eadem ecclesia sancti Juliani dono et ofero et per presentem cartam offersionis ibidem abendum confirmo faciondum exinde pars ipsius ecclesie proprietario nomine quitquit voluerint pro anima mea mercede sine omni mea et eredum meorum contradicione. Quidem expondeo atque promito me ego qui supra Arifredus una cum meos eredes pars ipsius ecclesie suprascriptis rebus

qualiter superius legitur vel comprensis legitur in integrum ab omni omlne desensare quit si desendere non potuerimus aut si pars ipsius ecclesie per covis genium subtraere quexierimus tunc in dublum eadem ofersio ut superius legitur pars ipsius ecclesie restituamus sicut pro tempore superiut melioratis aut valuerint sub extimacione in consimile loco hanc enim cartulam ofersionis paginam liberti notarius et judex sacri palacii tradidit et scribere rogavi in qua subter consirmans testibus qui obtulit roborandam. Actum suprascripto loco Gaudiano seliciter.

Signum manus suprascripto Aristedi qui hauc cartulam ofersionis ut supra sieri et eique relecta est.

Signum manus Dominici et Teperti seu Amizoni testes.

Sub. signo Tabel. antep. Ego qui supra Ubertus notarius et judex sacri palacii scripsi post tradita complevi et dedi.

(XXIII.) (1042)

Hanno ab Incarnacione Domini nostri Jesu Christi milleximo quadrageximo secundo decimo die mense Februario indictione decima Ecclesia sancti Juliani sita castro Gandiano Ego Adam filius quoudam Dominci qui profeso sum lege vivere Langobardorum offertor et donator ipsius ecclesie presens presentibus disit quisquis in sanctis ac venerabilibus locis ex suis aliquit contullerit rebus iusta octoris vocem in oc seculo centuplum acipiad insuper quod est melius vitam possidebit eternam. Ideoque ego qui supra Adam dono et offero in eodem Ecclesia pro anima mea mercede idest pecia una de vinea cum area sua una cum ...... de terra cum arboribus castaneis et ..... te iuris mei quam abere viso sum in loco et fundo Gaudiano. Iam dicta pecia de vinea cum area sua iacet allocus ubi dicitur ..... et est per mensura justa perticas jucalis ..... est ei da una parte..... da alia Benedicti presbiter de tercia parte..... predicta pecia cum jam dicta cesa in castaneis supra abente jacet allocus ubi dicitur Xignana et est per mensura iusta perticas iucalis octo et est ei da una parte terra sancti Juliani da alia Dominici et de reliquis aliabus partibus terra iam dicta pecia de terra cum predictis arboris supra nominatas una cum accessionibus et ingressoras

carum seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter supra mensura et coerentias legitur in integrum ab ac die in eadem Ecclesia sancti Juliani dono et offero et per presentem cartulam offersionis ibidem abendum confirmo ad faciendum exinde pars insius ecclesie proprietario nomine quitquit voluerint pro anime mee mercedem et sine omni mea et heredum meorum contradicione. Quidem expondeo promito me ego qui supra Adam una cum meos heredes a pars ipsius ecclesia suprascriptis rebus qualiter superius legitur in integrum ab omni omine desensare quit si desendere non potuerimus aut pars ipsius ecclesia per covis genium subtraere quesierimus tunc in dublum eadem ofersio ut supra legitur partis ipsius ecclesie restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub extimacione in consimile loco hanc enim offersionis paginam Uberti notarius et judex sacri palacj tradidi et scribere rogavi in quorum subter confirmans testibus que obtulit roborandam. Actum in suprascripto loco Gaudiano feliciter.

Signum manus suprascripti Adami qui hanc cartulam offersionis ut supra fieri rogavit.

Signum manibus Dagiberti et Griberti sen Clementi testes. Sub. signo Tabel. antep. Ego qui supra Ubertus notarius et judex sacri palacj scripsi post tradita complevi et dedi.

## (XXIV.) (1049.)

In nomine Domine Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi secondo Euricus gratia Dei Imperator Augustus anno imperii ejus Deo propicio tercio duodecimo Kalendas Julii indictione seconda. Ecclesia Plebis sancti Juliani sita loco Gaudiano. Ego Gumpertus clericus qui et Mauro filius quondam item Gumperti de loco Bovegnate qui profesio sum lege vivere Romana offertor et donator ipsa ecclesia presens presentibus dixi quisquis in sanctis ac venerabilibus locis et suis aliquit contullerit rebus justa auctoris vocem in oc seculo centuplum accipiet insuper quot melius est vitam posidebit eterna. Ideoque ego qui supra Gumperto clerico dono et offero in eadem ecclesia plebis sancti Juliani pro anima Gumperti genitori meo et mea mercede it sunt cunctis casis et omnibus rebus illis iuris mei

quas abere viso sum in loco et fundo Gargalla et sunt in ipso casis et omnibus rebus sediminis vineis cum areis suarum seu terris arabilis et pratis atque gerbis et silvis castaneis atque buscaleis cum areis suorum omnia et ex omnibus pascuis et comunitatibus quantum ab ipsis casis et omnibus rebus pertinentibus in predicto loco et fundo Gargalla vel in ejus territorio omnia ut dictum est in integrum. Que autem suprascriptis casis et omnibus rebus juris meis supradictis una cum accessibus et gressoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter supra legitur in integrum ab ac die in eadem ecclesia sancti Juliani dono et offero et per presentem cartulam offersionis confirmo faciendum exinde ordinarii eiusdem Ecclesia plebis Sancti Juliani quitquit voluerit proanima mea et genitori meo mercede sine omni mea et eredum meorum contradicione. Quidem et spondeo atque promito me ego qui supra Gumperto clericus una cum meos eredes pars eadem Ecclesia suprascriptis casiset omnibus rebus qualiter superius legitur in integrum ab omni omine desensare quit si desendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquit per covis genium subtraere quesierimus tunc in dublum eadem offersio ut supra legitur vobis restituamus sicut pro tempore suerint melioratis aut valuerint sub extimacione in consimiles locas et pro onore clericati mei nec eas liceat ullo tempore nolle quod voluit sit quod a me semel factum vel conscriptum est sub ius iurandum inviolabiliter conservare promito cum stipulacione subnixa actum loco Mercuriago feliciter.

Signum manibus Rozani et Mauroni ambo legem vivente Romana testes.

Signum manibus Ronefilei et Alberti seu Warnerii testes. Subs. signo Tabel. antep. Ego Walpertus notarius et judex sacri palacii scripsi post tradita complevi et dedi.

(XXV.) (1196.)

Anno dominice incarnationis milleximo centesimo nonagesimo sexto indicione quarta decima die sabati qui est quarto Kalendas aprilis in pasquario de Casalegio subter ulmos. Domnus Felinus de Casalegio et Jacobus ejus filius atque Albertus frater ipsius Jacobi manifestaue-

runt se se accepisse a domino Oldeberto Torniello preposito sancti Gaudencii ad partem capituli sancti Gaudencii libras centum tredicim imperialium uel duplum terciolum pre quibus libr. centum XIII ipsi Felinus et Jacobus atque Albertus profitendo se se uiuere lege Salica de consensu et uoluntate Felini patris eorum secerunt inuestituram et datum ad proprium cum omni honore et districto in manu suprascripti domini Oldeberti prepositi ad partem capituli sancti Gaudencii de molendino et de rugia cum aqua-ductili et cum omni iure et utililate ad ipsum molendinum pertinente et rugia iacente in territorio de sancto Petro et nominatim de tota terra cum omni honore et districtu cum aquadego et pescadego communitatibus vicinalibus paschuis gerbis uineis pratis buscaliis terris arabilibus et in arabilibus sediminibus et cum auocaciis ecclesiarum buscis sicuti tenebant et possidebant et uisi sunt tenere et possidere cum accessionibus et ingressionibus suis cum omni honore et districto et cum iure et utilitate ad predictas res pertinentes et faciant quicquid uoluerint et. cui ipsi dederint iure proprietario nomine sine contradictione suprascriptorum Domini Felini et Iacobi et Alberti et eorum heredum et conuenerant ac promiserunt per se se suosque heredes suprascripto domno preposito Oldeberto ad partem Capituli Sancti Gaudencii et cum capitulum dederit suprascriptam terram et molendinum et rugiam ab omni homine desendere et guarentare in pena dupli et nominatim ab uxore Felini nomine samara et berta uxore Alberti et imlia uxor Jacobi. Sicut pro tempore fuerint meliorate aut ualuerint sub extimatione in consimilibus locis et mihi ei omnia sua bona de consensu et uoluntate patris eorum Felini pignori obligauerunt et pro mulieribus obligauerunt et cum omni dampno et dispendio quisque in toto renunciando illi nove constitucioni qua cauetur nequis aereis debendi conueniatur in solidum donec alter sit presens et soluendo. Insuper domnus Robaldus de Casalegio frater domini Felini predicte uendicioni et Felino et Jacobo et Alberto consenzit et omni iuri-sibi competenti uel competere posset in suprascripta terra et molendino et rugia remisit et renunciauit. Insuper ipsi venditores retinu..... Intersuerunt testes Obizo bruxadus berunaxius porca. Erunt in se ubiaine de nibia amont Obizo bruxadus Guifredus de Casalegio Jacobus de Casalegio. Astor de fosato.

Vaina. Girardus de borrello de casalo gualouo. Ego Henricus notarius sacri palacii interfui et hanc cartulam uendicionis tradidi et post traditam compleui et scripsi.

(XXVI.) (1230.)

Anno domine Incarnacionis milleximo ducenteximo tregeximo indictione tercia die lune que est ..... mensis aprilis. In Novaria in Bloreto comunis Novarie in una continebatur carta confecta per Albricum . . . . Nazarius Marutus filius quondam Petri Maruti et Petrus ejus filius et Guilielmus ejus nepos ejusdem Nazarii secerunt datum et investituram et vendicionem pro fundo in manibus Demeldei de . . . . de Culoira et Johannis Boni fili quondam Granni de codem loco corum nomine et Aicardi de Culora et Uberti filii Guidone et Guidonis de Culoira et Vindemie de Culoira et Maniboni de Nova et Drigognini de Arduino et de Lera et Granni Scenardi de Obizini de ser Vallario et Iannarii et Martini filiorum quondam Pellicie et Martini qui omnes sunt de Culoira et nomine Vallarini de Murata et Delame de grande Maza et ..... fratris sui . . . . . et Homodei de Berta et ardiceti nepotis sui et Guidonis Ponzi et Stephaneti et Meliorini fratrum que sunt de Cadono et..... vallibus et Homodei Cenci et Salveti de Bono et Porreti fratris sui et Petri de Magno et Drugoguini de Carrale et Salveti de Magno ct Bruzeti de Brizona et Baratini de Baragno et Bellini fratris sui et Pereti de Sagragno et Oderti..... Ferrarii et Bertholeti de Orseso et Guilielmi fratris sui et Demeldei fratris sui et Forzani de Moreto qui decem octo sunt socii ad ..... de tota terra et possessione et sicto quod et quam ipsius Nazari et Petrus ejus silius et dictus Guilielmus tenetur et possidetur et tenetur..... pro Vexilliseris Caltiniate in tota valle Vegietii et ejus consinibus tam in montibus quam in planis et de manso cadono ..... pater ipsius Nazarii tempore vite sue tenebat et possidebat pro ipsis Vexilliseris. Ibique ipse Nazarius et Petrus ejus ..... et dictus Gulielmus nepos ejus secerunt sinem et ressutacionem. In manu domini Guidonis Consalonerii suo . . . . . pro quibus tenebant suprascriptum seudum ut ibi consitebantur et presentibus ipsis Demeldeo de Cu-

lora et Johanne Bono . . . . . ad hoc ut investiat omnes predictos vel aliquem seu aliquos corum nomine aliorum nomine recti et Gentilis . . . . a patre corum descendisset unde ipse dominus Guido pro se et ipso domino Guilielmo fratre suo cujus missus et procurator erat . . . . . . carta facta per me infrascriptum Bernardum auric . . . . notarium continetur investivit ipsos Demeldeum de Culora et Joannem . . . . et Girannum et Martinum silium quondam Pellicie de Culora eorum nomine et omnium suprascriptorum hominum de toto suprascripte feudo et omnibus..... et determinatum nomine recti et Gentilis et Honorifici feudi paterni tamquam a patre corum descendisset. Eo modo ut Bonus Iohannes et Martinus et alii omnes suprascripti et corum heredes teneant et habeant suprascriptum seu-'dum nomine recti et Gentilis et Honoriffici ...... Quam investituram idem Guido per se et suos heredes promisit eisdem Demeldeo et Bono Iohanni et Martino eorum nomine..... suprascriptam investituram omni tempore et quod faciet tenere firma et ratam ipsi Guilielmo fratri suo. Et inde obligavit eisdem Demeldeo . . . . . eorum nomine et omnium suprascriptorum omnia sua bona pignori. Ibique ipsi Demeldeus et Bonus Johannes et Martinus fecerunt fidelitatem suprascriptis . . . . . . promiserunt eidem Guidoni suo nomine et fratris quod facient facere similem fidelitatem suprascriptis eisdem Confaloneris ut obligaverunt eidem Guidoni omnia sua bona pignori et hac investitura fecit idem Guido tali modo quod propter hac intromisse de hereditate paterna cum sicut dicebat renunciaverit ipse frater hereditati paterne propter in seudis. Actum unius tenoris jussa sunt scribi interfuerunt ibi pares curie. Filius quondam Johannis de Carlo et Liprandus Belinzonus filius quondam Henrici Belinzoni. Grica filius Girardi Grice Lontius Torniellus filius quondam domini Robaldi Tornielli Olricus filius quondam Guidonis Gabaini Guido Cota et filius quondam Ugonis Cotte et alii et secundi notarii. Intersuerent Jacobus de Matheo de Airaldo et Bernardus de Fara. Et Girardus de Fara notarius filius Guidoti de Foro huic instrumento interfui, et iussu Bernardi auricule notarii qui hoc tradidit scripsi et supscripsi . . . . . Jacobus fisius Mathei de Airaldo notarius sacri palacii interfui et scripsi. Signo Tabel. antep. Bernardus Auricula filius Xuni notarius interfuiet hoc breve tradidi et scribi feci et subscripsi.

Anno dominicæ incarnationis millesimo ducentesimo trigesimo quinto. Indictione octava die secundo ante Kalendas Julii Guibretus da bosco et bomines de Tronzano Consules piveroni de voluntate et consensu totius credenciæ ipsius loci convocata ad sonum campanæ sicut mox est scilicet Petro de portiliola et brognii de Bosco et Jacobi pastori et Petri de Capite vico et Jacobi becarii et Petri de Strata . et Joannes de Gilio et Alberti tergonali et Vercellini de Longus et plures alii nomine ipsius comunis piveroni fecerunt et constituerunt Jacobum de Capito Vico et procuratori corum certum nuntium missum actorem procuratorem etiam favore comunis qui vel quas ipsi consules nomine ipsius comunis habent..... personas et specialiter contra Jacobum Gambarum notarium et contra aliquas alias personas qui suerunt ad frangendum viam publicam ipsius comunis. Ita quod ipse sint in corum loco et loco suprascriptis comunis in agendo petendo placitando appellando desendendo respondendo sententiam audiendo omnibusque aliis modis facendo et exigendo sicut ipsi consules nomine suprascripti comunis erant et facere potuerint et promiserunt quidquid ipsi fuerint ratum et firmum habere et tenere et insuper promiserunt mihi tabellioni relevare eum a satisdacione si recta veniret et pro eis judicatum solvi obbligavit omnia bona comuni interfuerunt testes bechetus et Joanes de Millocatengo. Ego Vercellinus de logicis notarius interfui et scripsi.

(XXVIII.) (1243.)

Anno dominicæ incarnationis millesimo ducentesimo quadragesimo tercio. Indictione prima die secunda exeunte mense septembris in Burgo Domi presentibus Enrico de Turre et Jacobo Puto de Domo et deluido de lantello de Castanea testibus et Zucculla lepa de Domo nuntius et procurator canevarius Domini Episcopi Oldebutius de Novaria ut ipse Zucalle dicebat nomine et a parte ipsius domini episcopi investitivit bonum fantem de Strimido de domo et Martinum filium quondam Homodei novolii de Buguanco qui manet in locone a proximo festo S. Martini futuri ad annos decem proximi

nominatim de tota illa decima et decimaria de Blava et de cestanibus et de carnibus et de bestiis qui ipse dominus episcopus habebat in burgo Domi et in mucos et in avagna et in bugnamo qui solebat tenere quondam Lanfrancus pellicia de Domo et suprascriptus Lantelmus per dominum Episcopum de Novaria eo modo quod ipsi ambo bonus fans et Martinus et sui eredes habeant et teneant et uti fruantur suprascriptam decimam usque ad dictum terminum faciendo uti fructum quidquid voluerint sine contradictione suprascripti domini Episcopi et suorum nuntiorum et ipsius Zucalla. Item ipsi Zucalla per se et per ipsum Dominum Episcopum convenit et promisit per stipulationem eis de Bonefanti et Martino suprascriptam învestituram firmam et ratam habere et tenere et desendere et guarentare illam decimam usque ad dictum terminum ab omni persona jure et consuctudine cum omnibus dispendiis et damnis et ita sie attendendi per omnia ipse Zucalla eisdem Bonofanti et Martino omnia boni episcopi pignori obligavit. Item ipsi ambo Bonusfans et Martinus convenerunt et promiserunt per stipulatione per se et suos heredes eidem Zucalle nomine et a parte suprascripti domini Episcopi dare et solvere terminorum in bonis denariis libras VII..... ipsi omni anno usque ad dictum terminum pro fieto suprascripte decime et ab unoquoque termino in antea cum omnibus dispendiis et dampnis restituendis. Et ita sic atendendi per omnia ipsi ambo renuntiando omni probationi solvere facte sine hae carta incisa vel alia sinis eidem Zucaile nomine et a parte ipsi domini Episcopi omvia corum boni pignori obligaverunt. Inde plures cartule istius tenoris' fieri l'ogaverunt.

Signo Tabel. antep. Ego Guilielmus de Turre notarius sacri palacii hane cartulam tradidi et scripsi.

(XXIX.)

(1244.)

Anno dominice Incarnacionis millesimo ducentesimo quadragesimo quarto indictione secunda die ultimo mensis januarii in burgo Domi presentibus domino Guidone Martignono de Castello et Benedicto cive Novarie filio Guidonis et Manfredo Stradotio et Pagano de Culoira testibus Johannes bonus de Cadono filius quondam Arduini de Culoira et Johannes filius quondam Guidonis de Vallario de Culoria

et Druvognus silius quondam Delamei et Demeldeus silius quondam Obezonis et Melioriaus filius quondam Homodei de Caddono et Demeldeus de Carrale, et Bellinus, de Orcessio et Stephanus de Cadono et Ardicio cencius de Saxelio et Ubertus filius quondam Druvogons de Carrale et Jacometus filius quondam Druvognus de Carrale et Vivianus de Orcessio et Bonusdies filius quondam Petri de Bono de Saxelio. Juraverunt fidelitatem sicut boni vasalli faciunt domino Guilielmo Confaloperio de Caltignaga filio quondam domini Onrici qui accepit hanc sidelitatem suo nomine et domini Guidonis Confalonerii fratris sui pro feudo seu feudis quem et quos tenent pro insis dominis prout in quadam alia cartula investiture feudi continetur pro qua fidelitate jamdictus dominus Guilielmus suo nomine et jamdioti domini Guidonis fratris sui. Investivit predictos Iohanniem bonum et Johannem bellum et Johannem et Druvognum et Demeldeum et Meliorinum et Demeldeum et Bellinum et Stephenum et Ardicionem et Übertus et Jacometas et Vivianus et Bonum diem: Quemlibet corum de sua contingenti parte seudi supradicti nomine recti et gentilis et honorifici feudi paterni prout insupra die alia cartula feudi continetur. Et tali modo qui propter hoc non videatur ipse dominus Guilielmus vel frater se intromisisse se hereditate paterna. Cum sicut dicebat renunciaverit ipse et frater hereditati paterne preter in feudis. Et salvo et retento ipse dominus Guilielmus mo nomine et jamdicti domini Guidonis omne in omnemque actionem sibi et cui dederunt vel dederint conpetens et conpetens tem. In supradicto feudo seu feudis prout actenus habebat ante hanc investituram si inveniretur qui aliquis supradictorum vel patres coram secissent hoe Undei de jure dicti seudi soret decadutum ipsis dominis vel ad eos quoque modo prevenire deberet in toto vel in parte. Et inde plures cartule unius tenoris fieri rogaverunt.

Signo Tabel, antep. Ego Dulcis de Canzello notarius sacri palacii hanc cartulam tradidi et scripsi et subscripsi.

(XXX.)

(1271.)

Anno dominice Incarnacionis millesimo ducentesimo septuagegesimo primo. Indictione decima quarta die Mercurii undecimo intrantis februarij. In Mercato orte ubi domini Jacobus Gabasius prepositus Insulanus et Petrus Alzalendena administratores Episcopatus et ecclesie Novariensis in spiritualibus et temporalibus vacante sede una cum consulibus et consularjis et credentiarjis et vicinis ipsius loci orte et loci Insale, et vicinie et aliorum locorum et teritorie. rum castellantie Insule et tocius Riparie iurisdicionis Episcopatus et ecclesie Novariensis simul convenerunt more solito convocati per nuncios eis destinatos per ipsos administratores et ad vocem preconis ipsi omnes consules consularij et credentiarij et vicini nemine contradicente unanimiter ad postulacionem ipsorum administratorum et ipsis administratoribus petentibus consulentibus et suadentibus suprascriptis invocato nomine et auxilio summi creatoris pro bono statu et pacifico et reformacione tocius terre et hominum Insule et riparie iurisdicionis Episcopatus qui erant iu gravi statu et ..... condicionibus propter guerram blancorum et baldizonorum elegerunt nobilem et potentem virum dominum Franciscum de laturre in eorum et tocius predicte terre et omnium hominum riparie potestatem et rectorem usque ad tempus quod declarabitur per ipsos administratores et ad illud salarium quod ordinabitur per ipsos administratores cum consilio quatuor hominum de riparia quos elegerint ad decernendum et ordinandum ipsum salarium dandum et solvendum eidem domino Francisco per predictos homines pro dicta potestaria. Qui administratores incontinenti elegerunt ad predicta omnia et singula suprascripta facienda conficienda et adimplenda Alberia tolum migaliam de armegno. Martinolum de Girardo de orta. Philiponum de Vezago et Perrolium de Cesera et hec omnia facta sunt salvo omni honore et iurisdicione suprascriptorum administratorum et ecclesie. Novariensis et inde plures carte fieri jusse sunt. Interfuerunt testes. Robertus de Briona. Guillelmus Grita juris peziti. Jacobus capra. Guillelmus de Litefredo filius quondam Jacobi de Litefredo et Petrus de Novaria habitator Gaudiani et Onricus de Briga cives Novarienses et alii plures. Existente potestate communis Novarie suprascripto domino Francisco de laturre de Mediolano. Ego Matheus de Ferrariis notarius filius quondam Vberti Ferrarij de civitate Novarie Interfui et hanc cartam rogatus abreviavi

Anno dominice Incarnacionis millesimo ducentesimo septuagesimo primo. Die Jovis tercio excuntis februarii. In loco Insule super palacio Episcopali. Domini Jacobus Gabasius prepositus Insulanus et Petrus Alzalendena canonici Novarienses et administratores Episconatus et ecclesie Novaziensis in spiritualibus et temporalibus vacapte Sede quibus data et concessa erat facultas per consules Gredentiarios et homines Riparie cum quatuor hominibus riparie ad Infrascripta prout plenius continetur in Instrumento uno tradato et abreviato per me Infra Scriptum notarium hoc anno die Mercurij undecimo intrantis sebruarij volentes Salarium domini Francisci de laturre potestatis communitatum et hominum riparie declarare et decernere dixerunt laudaverunt ed arbitrati fuerunt et declaraverunt quod communitates et homines riparie dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant ipsi domino Francisco omni anno pro salario suo potestarie .... Centum quinquaginta Imperiales et quod omnes condempnationis et banna que sient et imponentur per ipsum potestatem seu ejus vicarium sicut et esse debeant supra scripti domini Francisci pro salario sue potestarie similiter preter banna homicidiorum que remaneant. Sicut in Carta Castellantie continetur et Inde plures carte fieri Jusse sunt pro secundis notarijs suerunt Stephanus de Necho et Girardus de Romagnano notarij. Interfuerunt testes Dalphinus de Cantono filius quondam Vberti de Cantono et Vgo de Rugeta filius quondam Guidonis de Rugeta et dominus Fidelis de Vedano filius quondam Aldrici de Vedano et Fulcus filius quondam ..... de Vedano. Existente potestate communis Novarie supra scripto domino Francisco de laturre de Mediolano.

Ego Matheus de Ferrarijs notarius filius quondam Vberti Ferrarii Interfui et hanc cartam rogatus abreviavi scripsi et SS. (Sub-

(XXXI.)

(1341.)

In Nomine Domini Amen.

MCCCXLI. Indictione nona die mercurij. XVII mensis januarij in burgo Intri in domo comunis dicti burgi et ubi credentiæ

comunitatis Intri Palantie et Vallintrasche. Fieri debent et solent ibidem convocata et congregata credentie volummodo Intri et Vallentrasche et die Jovis sequenter XVIII dicti mensis in Ripa burgi de Intra ibidem similiter convocata et congregata generali credentie consolum sapientum cunquariorum et credentiariorum tocius comunie tatis Intri Pallantie et Vallentrasche per quos vices et negotia predicte comunitatis fiunt et geruntur more solito pro infrascriptis negotils peragendis. In quibus vero credentis est utraque earum Ubertus da Barba Noncius et Officialis Nebilis Millitis Domini Franceschini et dominorum Petri Tornielli et Johanini Caze qui a comuni Novarie habeut dacium vini et surmenti Civitatis et districtus Novarie hojus anni presentis nomine et vice predictorum dominerum. In presentia Domini Guillelmi de Poncirollo potestatis Intri Pallantie et Vallentrasche et mei infrascripti notarii et testium infrascriptorum produxit et presentavit litteras infrascripti tenòris. Quarum tenor sic incipit: Lanfranchius de Bobio judex super hanc cartulam vendicionis et ad dacita et pedagia deputatus universis et singulis vicarlis rectoribus comunibus credenciariis et viciuis Intri Pallautie et Vallentrasche et strexie Jurisdictionis Comunis Novarie. Nec non omnibus et singulis tabernariis et vendentibus vinum ad menudtum in terris suprascriptis. Et molinariis bolungaris dictarum terrarum..... a nostris firmiter obediro mandatis. Ad instantiam nobilis militis. Anciani daciti frumenti. Et dominorum Petri Tornielli et Joannini Caze ancianorum daciti vini civitatis et districtus Novariae vobis et vestrum cuilibet districto precipiendo mandamus quatenus Uberto de Barba corum dominorum Officiali. Et dacitario de dacito furmenti et vini respondere et solvere debeatis hac ipsi Uberto auxilium consilium et favorem prestare et impendere in ducendo et sociando ipsum Ubertum daciarum ad domus illarum tabernariorum et vendentium vinum ad menudtum in dictis nostris terris et etiam ad domos et mulandine omnium illorum molenariorom et bolanxariorum qui sunt in dictis nostris terris et molandivis nostris et in faciendo ipsi Uberto solvi omnes illos qui vinum. ducerunt estera terras nostras et etiam tabernarios vendentes vinum. ad menudtum in corum domubus et molenarios et bolongarios et alios quoscumque predicta facientes. De dacito vino quod vendetur

et frumenti quod macinabitur in dictis nostris terris et molandinis et similiter ipsum Ubertum reeipere dedeant et daciare vinum quod vendiderint et frumentum quod macinabunt in earum domubus et molandinis permittant. Et bolletam seu signum dicti Uberti accipere debeant et poni permittere super vassellis suis prout moris est in civitate Novarie et facere teneatur secundum statuta et ordinamenta Comunis Novarie. Pena et banno librarum D imperialimm pro quolibet ..... et librarum C pro quolibet et librarum L pro quolibet P et tabernario vendente vinum et molinario..... bolungario contrafacientibus et solidorum XL imp. pro quolibet quartinum vini quod venditum fuerint in dictis nostris terris. Per Tabernarios, vel vendentes vinum ad minutdum de quo dacitum solutum non fuerit vel bolletam non babuerit ab ipso officiali. Et mihilominus molinarii et bolongarii contrafacientes teneantur ad penas que in statutis Comunis Novarie continentur. Quarum penarum et condempnationum tertia pars perveniat in Comune Novarie et tertia pars in predictos dominos ancianos habentes dictum dacitum et alia tertia pars in accusatores et denunciatores de quarum presentionem quas in actis nostris jussimus registrari et nostri sigili muninimi roborari predicto Uberto ufficiale nostro hac lato vel instrumento quod inde siat dabimus plenam sidem. Datum Novarie die XII januarie XCCCXL. Indictione nona. Reddantur litere quia pluribus duguntur. Et insuper dictus Ubertus officialis ipsis Credenciariis Consciliaris, sapientibus et conquariis corum pro premissis nominibus comunium terrarum suarum dixit et dictum . . . . quaterus ipsum officialem permittunt officium secum facere et exercere et omnia ea ad implere debeant que in dictis literis plenius injungatur. Et cui Uberto per homines dictarum credenciarum infradictam denunciationem sic dictam et taliter fit responsum. Quod illa consuetudo ponendi et exigendi dacitum ab hominibus dicte contrate non erat nec in aliquo tempore fuerit in dicta contrata. Quare nolebant nec intendebant quod de predictis aliqua novitas fuerit ingunta per aliquem daciarium donec prius assentire fecerint domino Episcopo. Et quod hac de causa incontinenti ire et esse solebant et intendebant ad presentiam prefati domini episcopi et ea omnia que in iis et aliis placuerint eidem domino Episcopo totaliter adimplere. Intersuerunt ibi testes Martinolus silius quondam bondi de Azario et Guillelmus dictus burla silius quondam Alberti burla de cassogerio et fantulus silius quondam Johanini de Pallantia... kun. Vemenia.

Ego Mainfredus de Gallarate notarius dicti domini potestatis pallancie tradidi scripsi et subscripsi. over the common first the first and provide the set of the department of and the state of t The first of the second Mary the second of the same of the second

# FAENZA.

•

,

### JESUS MARIA.

#### Incomincia la cronica della città di Faenza (1).

La provincia, ora detta Romagna, prima che i Toscani con l'imperio loro passassero l'Appennino, era abitata da diversi popoli, i quali forse erano di quelli, che sotto la guida di Comer figliuolo di Japhet, e d'altri, passarono dopo il diluvio in Italia; e sparsi in diversi luoghi, è da credere, che non ricusassero il sito e la positura di questa provincia, la quale, posta fra l'Appennino e il mare adriatico, per fertilità di pianura, per amenità e vaghezza de'colli e de'fiumi, boschi e laghi, non è inferiore a parte alcuna d'Italia. Questi popoli innanzi al dominio toscano, o non avevano nè essi nè la provincia nome comune, non essendo forse sotto l'imperio di un solo che desse loro il nome, o se l'avevano non è venuto alla notizia degli scrittori; ma dopo che venne sotto la signoria dei Toscani i quali di qua e di là dell'Appennino s'insignorirono quasi di tutta l'Italia, fu, secondo alcuni, chiamata

<sup>(1)</sup> Si ommette il prospetto generale delle materie, perchè ciascun capo ha già la sua rubrica.

Bianora da Bono Bianora, che de'Toscani è figliuolo di Montefatidico; secondo altri Felsina, città fabbricata da un Toscano, che poi fu detta Bologna, dando Felsino, uno de'capitani loro che l'edificò, il nome suo alla...... ed alla provincia. Passarono poi i Galli con Belloveso loro capo, e scacciarono i Toscani occupando ogni cosa dall'Alpi fino al Rubicone, ed il paese posto fra questi termini fu detto Gallia Cisalpina; e questa parte che ora è detta Romagna, Gallia Togata dalle toghe prese da' Romani vicini. Successero finalmente ai Francesi i Romani, e quelli da Flaminio, il quale sece la via da Roma a Rimini, e la chiamarono Flaminia, e da Emilio che la condusse da Rimini a Piacenza, via Emilia, e stette con questi nomi fino alla venuta degl' Esarchi in Italia, nel tempo dei quali acquistò il nuovo nome di Romagna. Gli scrittori nell'origine di questo nome, dicono cose che hanno poco del verisimile, e molto differenti dal significato del vocabolo, perchè che conformità ha la voce Romagna con la fedeltà ed obbedienza che avesse usata a Roma questa provincia, per la quale fosse chiamata Romagna? E se l'imperatore o i papi avessero voluto commendarla di fedeltà e d'obbedienza, le avrebbero imposto nome significante questa obbedienza e fedeltà; oltre che non è vero che sia stata così obbediente all'imperio di Roma; il che è il medesimo se si dicesse: nel suo maggior bisogno si ribellò dal detto e si pose in libertà, e bisognò sforzarla se si volle che vitornasse a obbedienza E quanta spesa e travaglio hanno avuto i Sommi Pontefici per farsela obbediente, avendo essa fatto in iteste le città diversi signori, dei quali alcuni si sono talora difesi fino all'estremo. Onde essendo poco verisimile la ragione che allegano gli scrittori dell'ultimo suo nome; a me par necessario che n'adduca una più probabile, e più verisimile, la quale è questa. Dopo che Narsete Eunuco ruppe e disfece con valorosa mano le forze dei Goti e liberò l'Italia dalla tirannia loro, Giustiniano imperatore, volendo provvedere per l'avvenire ai danni che

pativa l'Italia dalle invasioni de'barbari, la qual per la Iontananza dell'imperio che resideva in Constantinopoli ora divenuta preda loro ed esposta ad ogni sorta d'ingiuria, instituì per governo e difesa di lei gli Esarchi, i quali assistessero in essa con una piena ed assoluta autorità imperiale: il qual nome in lingua Greca vuol dire principe. Il secondo che venisse in Italia con questo onore fu Lonzino, il quale, o fosse consiglio dell'imperatore o suo, elesse di risiedere in Ravenna dove prima avevano per molti anni tenuta la sede loro i Goti, che erano padroni di tutta l'Italia; città in quei tempi la quale, oltre la grandezza e la frequenza delle genti, aveva un bellissimo porto, e molto comodo alla navigazione di Costantinopoli, e quel che non era di poca importanza per il governo, posta quasi nel mezzo d'Italia. E siccome gli imperatori, i quali, lasciata Roma, avevano trasferita la sede loro imperiale in Costantinopoli, per dar quella riputazione al luogo che per sè stesso non aveva, sì che paresse degno di così gran dignità e non inferiore al luogo ch'avevan lasciato, ajutandosi col nome, chiamarono Costantinopoli nuova Roma, hanno fatti gli Esarchi ancor essi il medesimo, e valendosi dell'autorità del nome vollero che la provincia dove era Ravenna ed altre sei città fosse chiamata Romagna, colla qual voce pensarono di aggrandire la dignità, la quale poteva parerefosse diminuita dell'abitare fuori di Roma. E questa è molto probabile e verisimile causa dell'origine di questo nome, perchè il nome porta seco questo significato. Ed il sito della provincia contiene sette città: Ravenna, Imola, Faenza, Forlì, Forlimpopoli, ora Bertinoro, Cesena e Rimini (Cervia è città dinuovo nome, che non doveva essere nel tempo degli Esarchi), che son esse quasi a similitudine a'sette colli di Roma; e quindi si può vedere chiaramente il torto che hanno fatto li scrittori a questa provincia, i quali le hanno ingiustamente, e contra ogni debito di ragione, levata quella grandezza, che col nome le avevano data gli Esarchi, nominandola col diminutivo Romandiola,

dove gli Esarchi l'hanno nominata col primitivo, che è Romagna; pereiocchè il diminutivo non ha col primitivo consonanza alcuna, e altra cosa è a dire Romagnola, ed altra a dire Romagna: ho trovato questa origine in una scrittura fatta a mano forse in quei tempi, e non vista da chi ha scritto le cose degli Esarchi.

### Dell'origine della città di Faenza.

Molti moderni hanno detto molte cose dell'origine della città di Faenza, mirando più al desiderio che hanno avuto di darle qualche onorato principio, che alla verità della storia; perciocche vogliono alcuni che fosse edificata da Fetonte Egizio, altri da quei primi Asiani, che dall'O. riente passarono in Italia. Alcuni vogliono che la famiglia Flavia, la quale dicono che possedesse sopra questi terreni molte possessioni, o la fabbricasse, o l'ampliasse, e che perciò Gesare Augusto l'onorasse di molti privilegi, e che sotto il suo imperio fosse fabbricato il ponte sopra il fiume nel tempo ch'era proconsole Quinto Gecio; il che dicono potersi vedere dalle lettere scolpite in una pietra sotto uno degli archi in una pila del ponte, il qual ponte vogliono che fosse principiato da Giulio Cesare, pigliando argomento da due animali che paion cervi che bevono all'indietro in un calice che hanno in mezzo fra loro, che sono intagliati in una pietra della torro seconda fondata sul pilastro del ponte, i quali cervi dicono che fu impresa sua; e passando ancora più oltre dicono, aggiungendo alle cose suddette, che Pompeo il Magno avesse in protezione la città e che le donasse l'impresa sua, che è quel leone che usa la comunità mel suo sigillo. Ma tutte queste cose non hanno fondamento alcuno nè di storia che le confermi, nè di ragione che le persuada, ma paiono solamente nate da desiderio che altri abbiano (come si è detto) di onorare con qualche antichità la patria loro. E quanto alle lettere scolpite nella pila del ponte, considerino, che sono principio di maggior

numero di parole, come si può vedere dalla pietra che era maggiore, ch'è stata tagliata per accomodarla con le altre alla fabbrica della pila, non per far memoria nè del ponte, nè di persona sotto il cui governo fosse stato fatto: che se a questo effetto fossero state poste, non sarebbero così povere e abbandonate come sono, che non sono soliti i Romani esprimere le memorie che fanno col solo nome proprio, e non vi mettere il verbo Fecit, aut facere curavit, o in altro modo simile. Quanto al leone con una spada o puguale nella zampa, accompagnato con tre gigli, e quanto ai cervi, che dicesi essere stata impresa di Giulio Cesare, io non so che Roma avesse questo costume, sapendo ch'è uso moderno, nato nel tempo di Federico Barbarossa; e se Cesare Augusto portò come segno della sua buona fortuna il capricorno, non però tutti i grandi portavano impresa; nondimeno si può liberamente affermare, che sua impresa non fossero due cervi, che bevono in quella guisa in un calice; e benissimo si sa che il maggiore o minor numero di animali varia l'impresa, e tanto maggiormente poi ch'hanno positura diversa. Il resto che dicono di Fetonte Egizio, degli Asiani e d'Augusto sono tutte cose immaginaire, e dette senza fondamento di storia e di probabil ragione. Onde essendo così, e non potendo esser vera alcuna delle coso suddette, ho voluto addurre un'origine cavata dalla storia, e accompagnata con ragione di maniera probabile che non si può quasi dire, se non che sia così, nè si può dire cosa che sia più vicina al vero, ed è questa. La Tessaglia, memorabile per l'universal diluvio accaduto in essa (dal quale si salvarono solo Deucalione e Pirra, che, secondo i poeti, restaurarono poi il genere umano) e per i campi farsalici allagati due volte del sangue romano nelle guerre civili, vien compresa nella Grecia, e vogliono alcuni che sia parte dell'Attica ove era posta Atene; parte dei popoli d'essa, nei secoli addietro, molto prima che fosse edificata Roma, escirono dalle proprie case in compagnia di molti delle città d'Atene, di Boezia e di Me-

gunti, provincie circonvicine, è cercando nuovi porti capitarono in quell'angolo del mare adriatico, ove poi fu edificata Ravenna, ed avendo scoperto e riconosciuto il paese, parve loro quel sito comodo per farvi una città; il qual sito era circondato da molte paludi, e perciò sicuro e molto a proposito per la navigazione. Onde avendo proposta fra loro in consulta la cosa, stabilirono di fermarvisi, e si diedero a dar principio alla nuova città, ed in non molto tempo fu condotta la fabbrica a termine, che aveva sembianza d'una città, la quale piacque loro di nominare Navenna dalle navi sulle quali ivi erano venuti, e sulle quali solo in quei tempi ivi si poteva venire; la qual poscia il tempo, trasmutato il vocabolo di Navenna, la fece Ravenna. Ma considerando per la carestia che pativano in quei luoghi acquosi, non potevano fabbricare tante abitazioni che fossero agiatamente capaci di tanta moltitudine, posta la cosa in consulta, fu giudicato che sosse bene ed utile a tutti allargarsi fra terra, e fabbricarvi un'altra città verso il monte, nella quale si mettesse parte della gente, e avendo in una la comodità del mare, nell'altra della terra, venisse a sostentarsi l'un popolo per l'altro, ed a godere scambievolmente di quei beni e comodità che si dianno così dell'acqua come della terra : e fatta divisione, e posta da una parte i Tessali e dall'altra gl'Attici, dando ad ambidue le parti un numero dell'altre genti, tocconin sorte agl'Attici il luogo fra terra; eseguirono gl'Attici l'ordine preso, e sul fiume che poi fu detto Lamone, raccolti quei pochi antichi abitatori che vi erano e che vollero unirsi con essi, posero la nuova città in un'ampla e bellissima pianura, e la chiamarono in lingua greca..... che significa splendida; piacque loro di chiamarla con questo nome, perciocchè, essendo quivi intorno alcuni popoli sparsi in diversi luoghi, che dovevano essere di quei primi venuti in questa provincia, i quali vivevano vita poco civile per le campagne e per li boschi, vollero che la voce mostrasse lo splendore e la magnificenza che avea la zittà, fra quei po-

poli rozzi e privi d'arti e di costumi. Di questi popoli poi, quelli che non si raccolsero con gli Attici, si unirono per timore di essa città in diverse radunanze, le quali poi in processo di tempo furono chiamate fori. Dopo poi alquanto tempo i Tessali molestati da' Toscani, che dovevano aver cominciato a passar l'Alpi, tornarono in Grecia al paese loro, lasciata Navenna, che fu dopo abitata da Sabri et Ombri; ma gl'Attici allettati dall'amenità e piacevolezza del luogo, rimasero nella città che avevano fabbricata, nella quale vissero alcuni anni padroni di sè stessi; finalmente vennero poi sotto l'imperio de'Toscani, i quali soggiogarono tutto quello che era di qua fino all'Alpi. Chi poi mutasse il nome alla città e di Phaentia lo tramutasse in Faventia, non se ne può aver notizia ferma. Alcuni vogliono che nascesse da' Toscani per il favore che ebbero da questa città nell'imprese loro di qua dall'Alpi. E vogliono che per questo fosse Bologna fabbricata da loro sui confini della provincia, poichè essendo Faenza come nelle viscere di lei, nella quale confidavano molto, non fu bisogno che per sicurezza di questa provincia facessero da questa parte Bologna più addentro, ma la posero sui confini dove è, acciò potesse servire a tener in freno l'altro paese, che avevano acquistato fuori della provincia. Alcuni altri ai quali non pare questa voce Faventia voce toscana, sono d'opinione che la mutazione fosse fatta da' Romani per il favore ch' ebbero ne'loro bisogni, poichè si sa per Sillio Italico, che essa diede sotto la condotta di Bruto soldati ai Romani; e nel vero è molto più verisimile questa opinione che l'altra, poichè la voce Faventia è la latina, e per la somiglianza che aveva con la greca, non è gran cosa che con qualche occasione una fosse trasmutata nell'altra. Può essere ancora che nè l'una, nè l'altra delle dette opinioni sia vera, ma che ciò sia stato fatto dal tempo, il quale facilmente muta e corrompe i nomi e i vocaboli delle cose. Tutto questo vien mostrato da una scrittura antica a penna, la quale, essendo stata occulta per il

passato, non ha potuto dar notizia di sè stessa, e far saper l'origine della città, la quale, siccome è antica, anticamente ancora ha avuto il suo principio. Questa cronica, per quello che pare a me, è degna di molta fede e considerazione sì per l'antichità sua, sì ancora perchè dice cose di maniera verisimili, che chi ha pratica di storia, e conosce le cose sode dalle finte e immaginarie, non può indursi a credere altrimenti; perciocche essendo vero, come è verissimo, che la città di Faenza fosse nel tempo della città di Roma, come ne fanno fede diversi scrittori latini, è vero ancora che avanti a questi tempi, e non dopo, bisogna che sia stata edificata. Non può neppur dirsi con ragione che i Toscani sieno stati gli autori di essa, perciocchè avendo essi fabbricate di qua dall'Alpi dodici città solamente, delle quali tutte si sa benissimo il nome, non essendo fra esse nominata Faenza, conviene che siccome per la ragione suddetta Faenza fu prima che la città di Roma, così fosse eziandio prima del dominio toscano. Onde sapendosi non esservi stato avanti altra gente, che popoli di Tessalia, i quali, secondo Strabone, capitarono cercando nuovi paesi in quel angolo dove è Ravenna, è verisimile che nel tempo stesso fosse fabbricata Faenza.

## Quali Deità adorava Faenza nel tempo del Paganesimo.

Sebbene la città di Faenza già esistesse nel tempo della Repubblica di Roma (nel qual tempo essa e tutta Italia adorava idoli), nondimeno o che questa città non ebbe chi scrisse le cose sue, o se ne ha avuto, non è stato temuto conto delle loro scritture; è cosa molto difficile a conghietturare, non che a dire, quali fossero i Dei che particolarmente adorava Faenza; tuttavia io mi sforzerò di trovare qualche indizio, dal quale si possa trarre una ragionevole conghiettura, quando aver non si possa una chiara verità, e dirò così. Certa cosa è che i Dei lari, ai quali era consecrato il focolare, e i Dei penati

che erano gli Dei domestici, i quali si tenevano rinchiusi nella più segreta parte della casa, erano Dei comuni a tutte le città, case e famiglie, e perciò è molto verisimile che le famiglie di Faenza avessero ancor esse questi Dei lari e penati, e che li adorassero. Degli altri Dei, i quali l'un più dell'altro era tenuto in più particolare devozione dalle città e luoghi particolari, come era Diana in Efeso, Giunone in Cartagine e Minerva in Atene, io dirò che la città di Faenza adorasse particolarmente Pallade, Veste, Marte e Bacco, e mi muovono queste ragioni. Negli istrumenti antichi che si trovano nell'archivio ch'era dei signori Manfredi, il quale si conserva in s. Francesco, vien chiamata quella parte di porta Ravennate, che sale e principia dal mulino alla porta, e comprende il sito ove ora è s. Marco, Mons Ridolus. Questo vocabolo Ridolus. corretto alquanto dalla lunghezza del tempo, come è avvenuto a tanti altri vocaboli, vuol dire Monte dell'Idolo. Qual fosse questo Idolo così assolutamente chiamato, e quasi per eccellenza, direi che fosse quello che principalmente dovevano aver introdotto nella nuova città, che era Pallade o Minerva, come la vogliam chiamare. La chiesa di s. Francesco nelle scritture vecchie del medesimo archivio è chiamata Santa Maria delle Vergini. Questo titolo mi fa argomentare, che quivi nella gentilità fosse il tempio della Dea Veste, nel quale dalle Vergini che ivi abitavano si custodiva il fuoco perpetuo; perciocchè o fabbricata ivi nuova chiesa, o aggrandita quella che vi era, come ora si vede, e dedicata a Dio e alla Madre Maria, si venne nel titolo a cambiar Veste in Maria; e l'altra parte, che è delle Vergini, che può star con Maria, vi fu lasciata, e detta Santa Maria delle Vergini; mi conferma in questa credenza il non sapersi nè per scrittura, nè per memoria d'uomini, che dopo che quel luogo è dedicato alla religion cristiana, vi sieno mai abitate vergini che abbiano potuto dar questo nome alla chiesa. Nelle vigne nostre d'Intento era un tempio d'architettura romana dedicato, per quanto si conservava nelle memorie dei vec-

chi, a Bacco, il quale fu guasto per restaurare un'altra chiesa che rovinava. La festa ed il trionfo che dai putti e dai giovani si fa alla domenica, che si chiama Durbecco, con giuocare, mangiare e bere fuori della porta che si chiama Ospitale, che è la porta che conduce alle vigne, dove era il tempio, è opinione che sieno reliquie dei Baccanali, che già si dovevano fare al dio Bacco, nel tempo della gentilità: la qual opinione vien confermata dalla voce Durbecco, la quale corrotta dal tempo dovrebbe dire dio Bacco; e non si può pensare quasi altrimenti, perciocchè avendo la città così larghe campagne a vite, celebrate dagli antichi stessi come è Varrone e Columella, dalle quali si cavano ottimi vini e in abbondanza, e credendosi in quei tempi, che l'uva e le viti fossero sotto la particolar cura e custodia di Bacco, non si può se non concludere, che per averlo propizio gli avessero dedicati altari e tempi, e con sacrifizi e Baccanali celebrassero il nome suo. Il popolo di questa città è sempre stato guerriero e marziale, come si può vedere in tanti accidenti di guerre, che egli ha patite, o mosse ad altri, nelle quali sempre ha dimostrato con gran ferocità d'animo spirito militare; e perchè in quella gentilità si credeva, che Marte fosse il Dio della guerra, il quale spirasse valore e ferocia negli animi umani, è verisimile, anzi necessario, che un popolo che amava l'armi e la guerra, amasse ancora il Dio, che pensava che gli potesse dar fortezza d'animo nelle imprese; e però si può credere che egli avesse tempj e sacrifizj nella città; ma in qual luogo particolare, non è possibile a conoscerlo, non essendone stato lasciato dalla lunghezza del tempo, nè dalle ruine che ha patito la città, segno o vestigio alcuno.

In che tempo la città venne alla religione cristiana.

Non è meno oscuro il saper in qual tempo venisse la città (lasciata la coltura degl'idoli) alla religion cri-

stiana, che sia stato il conoscere sotto qual Deità alla prima vivesse; ma siccome l'uno si è dichiarato con la scorta d'una ragionevol conghiettura, così l'altra ancora si può dichiarare con la medesima via. Vuole il Panuino nelle annotazioni che fa sopra la vita di s. Pietro, scritta dal Platina, che quel Santo andasse tre volte a Roma, e che quando partì la seconda, camminasse quasi per tutta l'Europa. Stante questa verità, confermata da lui con argomenti e sentenze di scrittori antichi, è da credere che s. Pietro camminasse non per altro che per predicare l'Evangelio ed eseguire l'officio apostolico che gli era stato dato da Cristo; è da credere ancora che egli partendo da Roma per predicare la parola di Dio per tutta Europa, ciò facesse prima nelle provincie d'Italia dove si ritrovava, e fra le provincie d'Italia prima in quelle che nel viaggio d'Europa le erano più comode, quali sono la Marca, la Toscana e la Romagna, le quali erano le prime ch'egli incontrava nel viaggio; onde essendo così, è cosa verisimile che camminando per la Romagna, passasse per Faenza e per l'altre città, che sono sulla via, e che esse ricevessero da lui il lume dell'Evangelio ed il principio della loro salute. È poi verisimile ancora, che in quelle tante persecuzioni ch'ebbe la Chiesa di Dio fino a Costantino, quei Cristiani che avevano accettata dalla predicazione di s. Pietro la parola di Dio, e gli altri che furono nel corso di quel tempo, passassero la vita loro ascosi ed occulti con gran timore; ma che poi nell'imperio di Costantino, levate le persecuzioni e data la libertà a'Cristiani, essi crescessero nella fede di Cristo e nel culto del vero Dio; onde è da credere che papa Silvestro, il qual non più ritirato e ascoso, ma palesamente esercitava l'ufficio pastorale, siccome diede a molte città capi spirituali che le reggessero ed ammaestrassero, così anche a Faenza desse i suci.

Sotto che governatori e dominj sia stata la città di Faenza.

Mentre gli Attici furono padroni di Faenza, e perchè non erano forse passate ancora di Fenicia e di Egitto in Grecia le lettere e le scienze, non potè ritener la città sotto il governo loro, altro che la lingua greca. Andò poi sotto l'imperio dei Toscani, dai quali è da credere che acquistasse la scienza degli auguri e delle cerimonie della religione di quei tempi, essendone essi stati i maestri, come ne fanno fede gli scrittori romani. Passarono poi i monti i Francesi, e scacciati i Toscani da tutto il paese che si contiene fra l'Alpi ed il fiume Dubrione, s'impadronirono di Faenza e di tutto il resto delle città che sono fra questi termini, e la tennero fintanto che essi ne furono privi dall' armi romane; perciocchè allora passò sotto l'obbedienza loro e vi stette fin che ebbe autorità e forza la Repubblica; ma quella poi venuta meno, e occupato il tutto dall'imperio, visse sotto il suo dominio. Venendo poi l'imperio in decadenza, sebbene divenuta giurisdizione del pontificato, nondimeno ora visse libera, ora fu occupata da altri, come fu da Mainardo da Susennana, dai Manfredi, da Valentino e dai Veneziani: la sorte de'governi causata in questo tempo è stata varia, perciocchè mentre fu libera, venne governata da' Consoli, i quali erano in numero, come ora sono gli Anziani, ma per quello che io posso comprendere, perseveravano nel governo un anno. Dopo i Consoli vennero i Podestà, i quali erano forestieri, ed avevano quella medesima autorità che prima avevano i Consoli. Il terzo governo fu dei capi del popolo, e questo poi tramutossi in dominio, e ne nacquero quei tanti signori che si fecero nello stato della Chiesa. Ridotta la città sotto il dominio di altri, si governò e tuttavia si governa con un consiglio di cento uomini, dei quali otto Anziani risiedono mattina e sera in palazzo, e per due mesi attendono al governo pubblico, ma ciò si è fatto in diversi modi; perciocchè se bene il consiglio è sempre stato di cent'uo-

mini, venticinque per quartiere, nondimeno non è sempre stato che due soli per famiglia sieno entrati in questo numero, nè che gl'Anziani che siedono al governo due mesi si cavino di tutto il consiglio indifferentemente, ma già fu costume che vi entrassero quattro o cinque per casato, come si può vedere dall'istrumento pubblico fatto dal consiglio generale dell'esenzione, concessa ai Bertoni in grazia del beato Giacomo; e gl'Anziani che governavano e risolvevano i negozi erano solo quarantotto, dodici per quartiere, e divisi in sei mude, che succedevano l'una all' altra di due mesi in due mesi; il resto della moltitudine interveniva alla creazione degl'ufficiali solamente; col qual modo i negozi venivano a pigliar miglior risoluzione, essendo più facile trovar quarantotto nomini savi che cento, e se uno si sforzava di proceder bene per acquistare il luogo del consiglio, acquistato che l'aveva, procurava di proceder bene e meglio per poter entrare nelli quarantotto; questo si ha dal nostro statuto, col qual viviamo tuttavia. Ora non possono entrare nel consiglio più di due uomini per famiglia, e gli Anziani si cavano da tutto il numero.

## Città e castella dominate dalla città di Faenza; vittorie avute ed ajuti prestati.

La città di Faenza ha dominato Imola, Brisighella, Modigliana, e Maradi fino all'Alpi; ha dominato Lugo, Cottiguola, Bagnacavallo, Solarolo e Russo. Ha avuto il possesso di Forlimpopoli città, e di Medola castello, l'uno e l'altra dei quali non poteva condurre podestà che non fosse Faentino, e questo in segno della loro obbedienza. Ha avuto l'obbedienza della città di Forlì; le fu dato il possesso di Cervia dal suo vescovo, perchè la difendesse da' Ravennati. Ruppe i Ravennati in un fatto d'arme, perseguitandoli fin entro Ravenna, ed occupò il paese fino al luogo che si chiama il Pal Chiavato, e nella pace che poi fece con essi, volle che parte della città fosse

sottoposta alla giurisdizione del suo vescovado, e fino ai giorni nostri il vescovo di Faenza ha visitate le chiese. che sono in quella parte entro a Ravenna. Distrusse molte castella così del monte come del piano. Entrò sola fra le città di Romagna nella lega Lombarda, fatta contro Federico Barbarossa, e sola essa si ritrovò in Costanza, come interessata colle altre città di Lombardia nella pace che fecero col detto imperatore. Mandò ajuto di buona gente a Carlo Magno, che assediava in Pavia Desiderio re de'Longobardi. Mandò con Giovanni suo vescovo una compagnia di soldati eletti e valorosi in soccorso di Terra Santa; mandò ajuto sotto la condotta di Bruto ai Romani, come narra Silio Italico, mentre facevano guerra con Annibale; il qual ajuto si ritrovò nel fatto d'arme di Canne. Mandò più volte a'Bolognesi suoi collegati grossi ajuti nelle guerre fatte contro i Modenesi, i Parmegiani, i Cremonesi ed altri. Mandò in Puglia ajuto di cavalleria al papa che n'avea bisogno. Ruppe due volte in altrettanti fatti d'armi al ponte di s. Procolo il popolo bolognese; sostenne con molta tolleranza e bravura l'assedio di Federico Barbarossa. Sostenne più di sei mesi l'assedio e gli assalti del duca Valentino, allora formidabile in Romagna, e fece altri fatti egregi, come si andrà narrando nel progresso dell'istoria.

## Come la città di Faenza fu distrutta da' Longobardi e Goti.

I Lombardi, nazione venuta dall'estremo Oceano Settentrionale, entrarono con consiglio ed autorità di Narsete Eunuco per la via del Friuli in Italia, essendo imperatore Justino, con gran moltitudine d'uomini, di donne e di figliuoli; essi, avendo corsa la Lombardia e soggiogata quasi tutta Italia, posero la loro sede in Pavia, e ciò fu intorno agli anni 569. Dopo poi una lunga serie di re, venne il regno nella persona di Luitprando, il quale non solo era forte e guerriero, ma valeva ancora molto per prudenza e consiglio. Questo Luitprando fece gran guerra

in Romagna per sottometterla al suo imperio, e particolarmente assediò e combattè Faenza: il che fu verso l'anno....; ma non avendo potuto per la fortezza della città o pel valore degli uomini farsene padrone, voltatosi alla fraude ed agli inganni, finse di aver deposto il pensiero di tale impresa, e ritirato il campo, stava aspettando l'occasione da far bene i fatti suoi; quando nel Sabbato Santo, all'ora che il popolo, che più non temeva, raccolto nella chiesa di santa Maria degli Angeli, la quale era in quel tempo la chiesa cattedrale ed era fuori della città, se ne stava tutto intento agli ufficj divini ed alle cerimonie di quel giorno, d'improvviso con una spedita banda di cavalli sorprese la città sguernita, ed occupata porta Imolese e quella del ponte, mise dentro tutto l'esercito, e dandosi alle uccisioni ed agli incendi, senza perdonare nè a sesso, nè ad età, tagliò a pezzi crudelmente ciascuno che vi trovò; tentò d'entrare nella chiesa, e fare il medesimo del popolo che ivi si ritrovava, ma avvertito dai primi rumori, non avendo nè comodità, nè tempo da pigliar armi, provvide colla fuga alla salute sua; quivi ancora però ne morirono una quantità, e massime perirono quelli ch' erano poco abili al menar delle gambe; fra i nobili si salvò un Valentino, dal quale poi in processo di tempo ebbero origine quei cittadini, che nella nostra città si chiamano i Cremonini. Distrutta e ruinata che fu la città, avendo il re fatto conservare da tanta ruina due putti, o per la bellezza loro, o pur per altra cagione, e comandato che gli fossero portati dietro in Lombardia, avvenne cosa la quale per l'età de'putti fu degna di considerazione, perciocchè o fosse crudeltà, o pur costume di quella nazione, avendoli quei ministri che n'avevano cura posti nel portarli sopra letti di terrapieni, essi che offesa sentivano la persona da quella durezza, con ardor maggiore degl'anni maledicevano il re ed imprecavangli tutti i mali; ma i ministri accortisi della cagione mutarono in molle e piacevole la materia soda e dura che vi era prima; ed essi

conobbero il beneficio, e laddove non erano fin allora uscite dalla lor bocca se non parole aspre e pungenti. cominciarono poscia piacevolmente parlando a mandar fuori benedizioni e lodi. Dal che nacque il proverbio e si disse de' Faentini, quando erano irati e minacciavano: Hanno il terren nel letto. Ma si pentì poi Luitprando di un così grave eecesso, e per emenda, in grazia del papa che gliela domandava, raccogliendo quelle poche reliquie ch'erano scampate da tanta ruina, restaurò quanto più fu possibile la povera e desolata città; nel qual tempo fu nella chiesa di san Pietro dentro la città, a fine che più sicura fosse, trasportata di commissione del Pontefice la sedia episcopale; ed il tempio di santa Maria, che prima era la cattedrale, fu dato a' monaci con alcune condizioni, per le quali si veniva a riconoscere per patrona la chiesa di s. Pietro. E fu dal papa al nuovo vescovado concessa la foresta regia, che vien chiamata Tagliavera, ed un'altra che abbraccia paesi assai, perciocchè contiene la pieve di santa Maria in Ceredo Licinio, di s. Stefano in Catena, di s. Giovanni in Libba, di s. Pietro in Transelva, di s. Stefano in Barbiano, di sant'Agata, di s. Pietro in Butro, e si distende di sotto alla Taverna fino al ponte marino. La chiesa di s. Pietro non cra allora fatta nel modo che si vede al presente, poichè questa fu fabbricata dai signori Manfredi. Questa ruina che patì la città da' Longobardi fu la seconda, perciocchè ne aveva molti anni prima patita un'altra da' Goti, o fossero quelli che sotto Alarico, provocati con mille ingiurie da Stilicone capitano d'Arcadio imperatore, ritornarono dalla Francia in Italia intorno al 407, e passando con animi irati e crudeli per la Lombardia e Romagna, andarono alla ruina della città di Roma; oppure fossero altri Goti sotto altro re. Certa cosa è che fu distrutta da'Goti, e da queste ruine è nato che nella città non sia rimaso nè fabbrica, nè segno alcuno d'antichità romana. Occorse in questo sacco e ruina un altro caso degno di memoria, il quale fu che essendo entrati in casa d'un Tintore

due soldati, uno Parmigiano e l'altro Cremonese, compagni giurati, non trovarono in quella casa altro che una putta dimenticata dai genitori, che con pochi denari e due figliuoli erano fuggiti a Cremona; uno di quei soldati, mosso a compassione, la tolse, l'allevò e la tenne per figliuola, e dopo finita la guerra la condusse a casa sua in Cremona. Avvenne poi che fatta adulta e bella delle persona, uno de'suoi fratelli, che era ancor esso uomo fatto, s'innamorò della sorella non la conoscendo, ed essendo un di venuto alle mani per quella strada con un nobile cremouese che vagheggiava colla medesima giovane, il soldato corse al rumore, ed interrogando quei due giovani per metterli d'accordo, venne in cognizione che l'uno di quei due giovani era Faentino; e narrando che la giovane per la quale erano venuti alle mani non era sua figliuola, ma allevata da lui come tale, e raccontando dove l'avea trovata in Faenza, il giovine che aveva più volte sentito il padre e la madre raccontar con molte lagrime e pianto questo caso, mandò per l'una e per l'altro, i quali, aggiungendo alle cose narrate un segno che avea la putta loro, riconobbero la giovane esser loro figliuola, e innanzi che si levassero di là, la diedero per moglie con consenso del soldato al Cremonese, il quale era nobile e benestante, e il soldato la fece come figliuola erede delle sue facoltà.

# Come i Faentini soccorsero Carlo Magno nella guerra fatta a Desiderio re de'Longobardi.

Asceso in Pavia al regno de' Longobardi Astolfo, insuperbito per tanta grandezza, si diede a fare la guerra a Stefano pontefice; per la quale molestia e pericolo, vedendo già occupato Spoleti e presa parte di Romagna, e l'esercito suo intorno a Roma, fu sforzato il Papa ad andar in persona a ritrovare in Francia Carlo Magno, e pregarlo che volesse opporsi al temerario ardire di costui, il quale non avea rispetto nè a Dio, nè a' Santi, e procurava d'impadronirsi de' beni della Chiesa. Carlo ricevette con molta amorevolezza il papa, e non potendo venir egli stesso, mandò con potente esercito Pipino il figliuolo, il quale azzuffatosi con Astolfo, lo vinse, e ributtandolo fin dentro Pavia, lo costrinse all'accordo; ma partito che fu Pipino dall'Italia, Astolfo non serbò patto nè convenzione alcuna, ma divenuto maggior nemico che prima, condusse l'esercito a Roma, e fece grandi ruine; di maniera che Carlo fu sforzato passare in Italia con forte oste, e constringerlo ad osservare le promesse fatte. Successe poi ad Astolfo, che morì di mala morte, Desiderio, il quale da principio fu amico di papa Adriano, e l'aveva liberato da un gravissimo e pericolosissimo assedio di forse trecento mila Saraceni, ch'erano passati in Italia, ma poscia venuto seco in discordia, gli mosse crudelissima guerra; ancorchè venisse rotto la prima volta dalle genti del papa, nondimeno rifatto l'esercito e rimesse le forze, e toltogli Comacchio e Faenza, lo ridusse a tale, che se non veniva di Francia in suo ajuto Carlo, l'avrebbe passata male. Venne Carlo, e azzuffatosi con Desiderio poco lontano dal fiume Albi, restò superiore. Ma venuto di nuovo alle mani a Selva Bella, dove Desiderio s'era fortificato, rimase vinto. Allora Carlo ebbe bisogno d'esser soccorso da varie parti per rimettere l'esercito. Onde i Faentini, obbligati e devoti a santa Chiesa, ad instanza del papa, in servizio ed utilità del quale si faceva quella guerra, desiderosi di dar segno della loro devozione, cavalcarono con molti soldati in ajuto di Carlo, nella venuta del quale si erano levati dall'obbedienza di Desiderio, e con tanta fede e valore lo servirono in quella guerra, che dopo fatto prigione Desiderio e posto fine all'impresa, furono largamente da lui rimunerati; e questo avvenne intorno all'anno 774.

Come Faenza dopo la morte di un tiranno ricuperò la libertà.

Nel tempo che regnava in Italia con titolo d'imperatore Berengario III, che fu intorno agl'anni 935, un

certo Menesio, con occasione delle molte guerre che crano in Italia, si-fece violentemente signor di Faenza, e togliendo ai particolari ingiustamente i beni, esercitava una crudel tirannide; quando un certo Valentino, mosso contro il tiranno a sdegno, e desideroso di liberar la patria, si diede all'esercizio della milizia, ottimo mezzo per acquistare quelle forze che ei non aveva, e che erano necessarie per opporsi al tiranno, ed in non molto tempo si fece così valoroso e così pronto di mano e d'ingegno, che meritò ch'Azzone, marchese di Camerino, gli confidasse il proprio esercito, col quale venuto a Faenza, e combattendo col tiranno, l'ammazzò con tutta la sua famiglia, ed abbruciato e distrutto il palazzo di lui, che grande e forte era appresso a porta Imolese, restituì alla patria la desiderata libertà. Può essere che questo Azzone, marchese di Camerino, fosse uno di quei baroni d'Italia che insieme con Agabito pontefice congiurarono contro Berengario pel crudele e ingiusto governo che teneva in Italia.

### Come quei di Ravenna furono rotti da' Faentini.

Regnando Enrico III nel 1075, furono in Italia molte turbolenze; la provincia di Romagna viveva in podestà di sè medesima, ma in tauta divisione e discordia che quasi continuamente combatteva una città coll'altra, o molte collegate insieme, alla distruzione di una sola. Pareva che gli uomini in quei tempi si allevassero solamente alla guerra e non avessero altro animo e mira, che distruggersi l'un l'altro con odi crudeli, od allargare i confini delle giurisdizioni delle lor patrie, ciò riputandosi a somma gloria e riputazione; e non contenti d'usar l'armi proprie, e valersene nelle suddette occasioni, conducevano ancora l'armi forestiere nella provincia, oppure essi militavano fuori del proprio paese in favor d'altri. Due città erano fra l'altre che principalmente contendevano del principato, Ravenna e Faenza. Riputava Ravenna, che a

lei sola avessero à cedere tutte l'altre città della provincia, sì per l'antichità sua, sì ancora per essere statà sede d'arcivescovi, Esarchi e di re grandi: Faenza dall'altra banda sapendo che la vera riputazione e gloria consiste nella propria virtù e non nella dignità e valor altrui, e forse allora ancora sciente della sua antichità, non si teneva nè di grandezza d'animo, nè di virtù militare inferiore, nè a quella, nè ad alcun'altra città. Quindi nasceva ch'erano continuamente alle mani, e facevano spessissime guerre fra esse, siccome avvenne quando nel suddetto anno i Ravennati entrarono armati nel territorio faentino, e tagliando arbori e viti, e facendo preda d'uomini e d'animali, arrivarono fino a Pigna, villa poco distante dalla città; ma mentre distesi sull'erba tranquillamente prendevan riposo, ecco sovraggiunsero i Faentini, i quali erano usciti animosamente alla difesa delle cose loro, e ritrovatili a quella guisa d'improvviso, molti ne fecero prigioni; ma per occasione degl'anelli d'oro che loro trovavano in dito, moltissimi rimasero morti; perciocchè i Faentini, come soldati e desiderosi di preda, non potendo tollerare di perder tempo in cavarli senza nocumento delle persone, e facendo ciascuno a gara d'averne maggior numero del compagno, per usare maggior prestezza, tagliavan loro le dita e le mani. Dalla qual cosa avvenne poi, che i Ravennati da questo pericolo avvertiti, rare volte dopo, e massime in tempo di guerra, portarono anelli in dito.

# Come i Ravennati furono rotti da' Faentini, ajutati da un conte francese.

Mentre Gilberto antipapa, coll'ajuto d'Enrico imperatore, faceva guerra in Roma a Gregorio VII, i Ravennati, che per alterigia sprezzavano come vili l'altre città della provincia, per mostrare che spregiavano anche quei di Faenza, denunciarono per maggior bravura sei mesi avanti che alle calende di maggio seguente sarebbero venuti a tagliare in vergogna e vituperio loro l'arbore fa-

moso ed antico, denominato il castagno, il qual era posto in Cesarolo, villa del territorio. Sentendo i Faentini così trista novella (che trista era, non per la perdita dell'arbore, ma per il disonore), rimasero coll'animo travagliato, perciocchè consideravano che non avrebbero i Ravennati tanto tempo avanti fatta questa denuncia e datosi questo vanto, se non avessero pensato insieme di venire così forti e provvisti, che fossero per fare al sicuro il designato effetto; e conoscevano poi dall'altra parte, che dove erano per abbondar ai Ravennati gli ajuti di quasi tutta la provincia, la quale avea invidia ed odio ai Faentini, e desiderava la depressione loro, non avevano essi altro soccorso umano in cui sperare, che negli animi e nelle braccia loro proprie; e benchè il timore fosse maggiore della speranza, nondimeno non abbandonarono sè stessi, ma creati subitamente alcuni ambasciatori, li mandarono alla volta di Lombardia, per tentare se potevano impetrare da quelle parti qualche ajuto e favore. Andarono essi, e dichiarando il lor bisogno, e raccomandandosi, non lasciarono nè promesse, nè preghi per indurre gli animi di quei popoli a sovvenire la patria loro. E in tutto questo viaggio non ritrovarono alcuno, il quale si movesse a pietà di questo loro infortunio, eccetto, vicino ai monti, un certo conte francese, il quale ritornava da Terra Santa in Francia. Questo signore, avendo inteso il bisogno, con animo gentile ed amorevole promise che alle calende di maggio si ritroverebbe sicuramente a Faenza con grosso ajuto; e per sicurezza della sua parola e promessa, cavatosi un anello che avea in dito, lo diede agli ambasciatori per pegno, ed essi all'incontro promissero a lui, come aveano commissione, il dominio della città; e stabiliti e fermati i patti fra loro, diedero volta tutti allegri e giocondi, e si misero in via per ritornare alla patria, anelando di portarle così buona novella. Ma come furono giunti e s'intese che di Francia, parte tanto lontana, si sperava il soccorso, gli ambasciatori, anzichè lodati, furono beffati e derisi. Giunse ultimamente il giorno determinato da Ra-

vennati, e vennero essi con grosso e forte esercito scnza contrasto alcuno: tagliato il castagno, lo gittarono in terra. Stavano rinchiusi nella città i Faentini, afflitti e mesti, contemplando da lontano il disonore e la vergogna loro. Quand'ecco che d'improvviso mentre non erano ancora partiti i Ravennati, giunse con cinquecento cavalli contro l'aspettazione d'ognuno il conte francese. Sospettarono i Faentini così di primo aspetto, che non fossero i nemici, ma quando riconobbero il conte, giubilando per allegrezza ognuno, tutti saltarono fuori armati, ed unitisi seco, dopo le debite accoglienze, andarono senza porvi intervallo, bramosi di vendetta, ad assaltare il nemico; fu fatto il conflitto nel campo detto di contra, nel qual rotti e fracassati i Ravennati, furono respinti fino alla villa di Russi, pagando essi col sangue e colla vita la pena dell'audacia loro. Ritornati vittoriosi nella città i Faentini, resero in presenza di tutto il popolo infinite grazie al conte francese, offrendogli secondo le promesse loro il dominio e la signoria della città; ma egli che d'animo era veramente magnanimo, contento del piacere ch'egli sentiva del far servizio ad altri, rifiutò questa offerta, affermando che non tollererebbe mai, che fosse posta in servitù quella città, per la libertà e riputazione della quale aveva egli esposta la vita e tutte le forze sue; e con lunga orazione, augurando alla città tutti i beni, le donò due stendardi vittoriosi in memoria di lui, e in segno di felice augurio, perchè li usasse nelle guerre avvenire, e tolto commiato partì. La città continuamente ha di poi costumato di portare i detti stendardi l'ultima sera di aprile ogni anno alla chiesa di s. Sigismondo, che è sulla via dell'Osservanza, perchè vi sieno il primo giorno di maggio, e nel qual giorno ivi si fa la festa in memoria del conte francese, che aveva nome Sigismondo.

Era nel anno 1008 in Tagliaviera un castello, chiamato di Selva Maggiore, nel quale era entrato Guido di Caminoza con uomini della villa di Marzano, e non attendendo ad altro che ad offendere la città, i Faentini, per provvedere al danno, gli andarono intorno, ed assediatolo, in termine di otto giorni lo distrussero.

Come Faenza, ridotta a mal termine da'suoi cittadini, fu ajutata dal conte Guido Guerra.

Essendo nel 1103 nata discordia fra i nobili di Faenza, furono dalla parte più forte discacciati dalla città Alberico di Guido di Manfredo, Rainaldo di Faburtina, Signorello d'Ugone ed alcuni altri della nobiltà, ed insieme abbruciate e distrutte le loro case; ma ricoveratosi Alberico a Ravenna, e ricercando in ajuto i Ravennati, i quali conosceva pronti ed intenti a danno della città di Faenza, ottenne da loro grossa quantità di denari, coi quali, oltre i Ravennati, che servivano ancora colle proprie persone, condusse al soldo suo i principi e i popoli tutti della Marca e della Romagna e assediò Faenza; e l'avrebbe ridotta a pessimo stato, se non avesse avuto il soccorso di Guido Guerra conte di Toscana, il quale amò così caldamente i Faentini, che fu poi loro in tutti i pericoli e guerre che seguirono perpetuo e fedelissimo compagno. Coll'ajuto dunque di così caro amico, accresciuti di forze i Faentini, escirono in campagna, e venuti col nemico alle mani, lo ruppero con suo grave danno.

Come Guido di Manfredo coll'ajuto di Cunio infestava Faenza.

Nell'anno 1115 uscirono da Faenza per briga de' cittadini che più potevano, Guido di Manfredo, Surardi di Muzio e molti altri de'nobili, e si ritirarono al castello di Cunio, il quale, mentre ebbe forze e durò, fu quasi sempre contrario a' Faentini, e servendosi degli uomini di quel luogo, si diedero ad infestare la patria loro. Non usci però con essi Alberico, il qual era ritornato a Faenza, ma stando unito cogli altri che erano dentro, occupò le case de' fuorusciti, e se ne fece padrone.

# Come i Faentini si partirono dall'assedio di Cunio, senza averlo potuto pigliare.

Nell'anno 1124 Guido Traversaro, nobile ravennate si rinchiuse nel castello di Cunio con molti suoi concittadini per difesa del castello, e di qui molestava con scorrerie la città di Faenza. I Faentini, mossi da questa molestia, andarono coll'ajuto di Guido Guerra ad assediarlo e vi stettero cinque settimane continue, ma aspettando essi tuttavia l'ajuto de'Bolognesi e d'alcuni altri, e conoscendo che non erano per giungere prima che i Ravennati soccorressero il castello, senza aver fatto altro che uccidere d'una pietra Guido Traversaro, con una di quelle macchine colle quali infestavano le città nemiche, abbandonarono l'assedio.

Ritornarono i Faentini l'anno seguente a Cunio coll'ajuto dei Bolognesi e del marchese Corrado, e postogli l'assedio, da ogni parte stringendolo, l'avrebbero preso, se non sopravvenivano i Ravennati uniti agli Imolesi, per la venuta de'quali furono sforzati di lasciar l'assedio; e voltatisi verso l'inimico che tuttavia veniva, attaccarono con esso un fatto d'arme; e dopo d'essersi per buona pezza combattuti con ruina grande d'nomini e di cavalli, l'una parte e l'altra stanca per uccisioni e per ferite, nè vinta nè vincitrice si distaccò. Ma non per questo quietarono i Ravennati, perciocchè non potendo tollerare la riputazione che ogni di maggiori a sè stessi acquistavano i Faentini, per oscurarla, o piuttosto levarla affatto, non avendo essi forze proprie abbastanza, unirono seco i Ferraresi, Forlivesi, Cesenati, Ariminesi ed altri popoli, e fatto di tutti un assai grosso esercito, entrarono con animo nemico nel territorio faentino, e depredando e saccheggiando tutto ciò che si parava avanti, arrivarono fino ad un luogo propinguo alla città che si chiama Durbech. Allora i Faentini, che dalla città vedevano gl'incendi e le ruine cogli occhi propri, accesi d'ira e di rabbia, e desiderosi di vendetta, ma non però dimenticati, come era loro nelle guerre costume, nell'interno col cuore e nel esterno con la mano, il segno della santa Croce, con alcuni lor pochi amici saltarono fuori, e ritrovato a Durbech l'inimico, l'assalirono ferocemente come leoni, sostennero la pugna i Ravennati dall'ora di terza fino all'ora di nona, ma non potendo più lungamente resistere al valore ed all'impeto de'Faentini, finalmente voltarono le spalle; e nella fuga parte di loro rimase tagliata a pezzi, e parte di calore e di sete morendo, lasciarono il campo e gli alloggiamenti al vincitore, di molte armi e ricchezze ripieni.

> Come la città d'Imola si diede a' Faentini per essere difesa da' Bolognesi e dai Ravennati.

Avevano i Bolognesi e i Ravennati, collegati insieme nelle divisioni che erano nella provincia, presa Imola, e trattavano secretamente di partirla fra loro, e ciò fu nel 1131. Gli Imolesi, che presentirono questo accordo, avendo molto a male ch'avessero ad esser divisi in questa guisa, e riputandoselo a gran vergogna, ricorsero ai Faentini come gente temuta in quei tempi, e li pregarono che volessero difendere la città loro da questa ingiuria, e promisero, se ciò facevano, che sottoporrebbero le città del territorio al dominio loro, e sarebbero obbedienti di maniera alla città di Faenza, che nè in tempo di pace, nè di guerra disporrebbero di sè medesimi, se non quanto piacesse a lei; obbligandosi in segno di sommissione, di presentar ogni anuo in perpetuo alla chiesa cattedrale di s. Pietro nel giorno della sua festa due pali del valore di cento soldi. Li accettarono volentieri i Faentini

colle dette condizioni, sotto la protezione e il dominio loro, poco temendo de Bolognesi e dei Ravennati, e non solo li difesero poi, ma restaurarono ancora a spese proprie la quasi, per le guerre passate, ruinata città.

Come fra i Faentini ed i Bolognesi seguirono grandi guerre.

Sentendo i Bolognesi che Imola s'era data a' Faentini, si tennero gravemente offesi, e con essi i Ravennati che avevano la medesima ragione; e per vendicarsi contro Imola e Faenza, presero l'armi di compagnia e mossero guerra all'una ed all'altra città, la quale con morte e ruine dall'una e l'altra parte, durò parecchi anni atroce e crudele, e perchè il castello di S. Cassiano dava favore a' Bolognesi e ai Ravennati, i Faentini e gli Imolesi, andativi a campo, lo distrussero fin dalle fondamenta.

Come i Bolognesi e i Ravennati furono rotti da Faentini, e si distrussero alcune castella.

Facevano guerra nel 1134 i Bolognesi e Ravennati ad Imola e Faenza: quando i Faentini, usciti dalla campagna, deliberarono d'affrontarsi con loro, e li trovarono fra Imola e Faenza, e subito attaccarono il fatto d'arme: sostenne l'impeto de Faentini per una grossa ora il nemico, ma finalmente poi, non potendo resistere più lungamente, si volse in fuga e fu da essi perseguitato con mortalità grande fino alla sera; nè quivi ritennero l'impeto loro i Faentini, ma assaltando nel corso della vittoria quel castello, e ciascuno a gara combattendo arditamente senza temer nè pericoli, nè morti, lo presero dopo lungo contrasto e lo distrussero. Furono in questa battaglia fatti prigioni Ugolino conte di Donigaglia, Guido conte di Bagnacavallo e la contessa madre del Malvicino, e de' Bolognesi trenta uomini a cavallo. Andarono poi ancora l'anno seguente f Faentini, gl'Imolesi ed altri amici loro ad assalire Castelnuovo ed il castello di Limitalto,

l'uno e l'altro de' quali facevano particolar professione di esser loro nemici, e dopo alcuni assalti li presero combattendo e li ruinarono.

### Come i Ravennati furono rotti dai Faentini.

Nell'anno 1135 Pietro Duca, Guglielmo Traversaro, ed altri Ravennati, avendo udito che i Faentini nel mese di giugno, quando si mietono i grani, erano fuori alla villa e sparsi pci campi attendendo al ricolto, e credendo ritrovarli sprovvisti e disuniti, vennero armati in compagnia del conte e del popolo di Cunio, fin nella villa di S. Pietro in Laguna; ma i Faentini, che avevano presentite queste insidie e s'erano imboscati aspettando la venuta loro, vista l'occasione, all'improvviso sbuccarono e li ruppero.

### Come i Faentini fecero accordo coi Bolognesi.

Avendo i Faentini fatto virilmente guerra per alcun tempo coi Bolognesi e Ravennati, per la difesa ch'avevano presa della città d'Imola, come è detto addietro, finalmente conoscendo che sebbene dava loro il cuore di difendere Imola e sè stessi dall'uno e dall'altro, nondimeno non tornava bene, alla città di stare in continua spesa e guerra senza cavarne guadagno nè utilità alcuna; per liberarsi dal travaglio di così dura guerra, escludendo i Ravennati, fecero accordo coi Bolognesi, e si contentarono che Imola, per la quale era nata la discordia ed il contrasto, fosse goduta in comune, e vollero in segno di tutto questo, che gl'Imolesi dessero a' Bolognesi, siccome davano a' Faentini, due pali per ciascun anno, e questa pace e concordia causò, che i Bolognesi e i Faentini fossero di poi amici e compagni, e s'ajutassero l'un l'altro scambievolmente in molte guerre.

Come i Facatini distrussero il castello di Pergola.

Andava la moglie di Lottario imperatore nell'anno 1137 a Roma, accompagnata dá molti gentiluomini e signori; nel passare sul territorio d'Imola alcuni di detti gentiluomini furono, senza causa ed occasione che si sapesse, ammazzati dagli abitatori del castello di Pergola, luogo sul monte, lontano tre miglia in circa dalla strada romana. Ouest'imperatore aveva con buon esercito condotto contro un antipapa in Roma, papa Innocenzo II, e però dubitando i Faentini che la pena di questo eccesso non si rovesciasse sopra di loro (perciocchè il castello era nel proprio territorio), per giustificare sè stessi e levare dall'animo dell'imperatore ogni sospetto che potesse nascere in lui da questo fatto, e mostrare che in modo alcuno non erano stati consapevoli di così gran ribalderia, alla presenza della regina sua moglie, distrussero tutto il castello.

### Come i Faentini distrussero il castello di Solarolo.

Il castello di Solarolo era nell'anno 1138 della contea d'Imola; abitavano quivi come per difesa e custodia del luogo due famiglie, una dei Filguidardi e l'altra dei Guglielmi, i quali erano come baroni; occorse che nacque fra essi discordia, di maniera che vennero all'armi e all'uccisione fra loro, e non cessò il contrasto, che rimanesse il castello quasi tutto abbruciato; e i Faentini pochi giorni dopo perchè infestava la città, e disturbava fino a s. Giuliano la strada pubblica, lo distrussero affatto.

Come i Faentini cavalcarono in ajuto de' Bolognesi loro amici e compagni.

Siccome la libertà che si avevano presa le città di Romagna era usata in farsi guerra l'una contro l'altra, così ancora e di più avveniva alle città di Lombardia; onde essendo occorso che i Modenesi, in compagnia d'altri uomini di quelle parti, erano cutrati coll'armi nel territorio di Bologna, i Faentini, ciò sapendo, cavalcarono eon buona squadra di cavalli nel 1140 contro i Modenesi in ajuto de'Bolognesi loro compagni ed amici.

#### Come i Faentini soccorsero i nobili di Cesena.

La plebe di Cesena, ajutata dai Ravennati, si era sollevata contro i nobili di quella città, i quali si erano ritirati nella fortezza e se ne stavano ivi assediati, perchè affermava detta plebe di non voler abbandonar l'assedio, se non avevano nelle mani la Rocca ed i nobili che vi erano dentro; essi, per provvedere ai casi loro ed opporsia a tanta insolenza della plebe, mandarono a raccomandarsi ai Faentini, pregandoli che volessero venire in loro soccorso. Vennero volentieri i Faentini in loro ajuto, e li liberarono dalle mani e pericoli de' popolani; ma mentre che vittoriosi ed allegri se ne ritornavano a casa, furono assaliti d'improvviso da' Ravennati, Ariminesi e Forlivesi, dal pericolo de' quali furono difesi da una grandissima pioggia che cadde allora.

## Come i Faentini partirono dall'assedio di Castel Leone malcontenti.

Nell'anno 1144, gli uomini di Castel Leone, il qual era stato fortificato in danno dei Faentini dai Ravennati e Forlivesi, avevano fatto prigioni alcuni giovani della città di Faenza; tutto il resto della gioventù, che era desiderosa di riacquistarli, mossa piuttosto da cupidigia di gloria che da consiglio de' maggiori, andò per espugnare il castello, avendo l'ajuto de' Bolognesi e del conte Guido; ma essendo poi stati sforzati i Bolognesi per occorrenze necessarie a partirsi, lasciarono per consiglio del conte Guido, come indeboliti, l'assedio, ma con gran loro mestizia, poichè l'esito della cosa porgeva occasione agli

altri più savi che erano rimasti a casa, di riprender maggiormente le imprese che essi avevano voluto eseguire.

Intorno a questi tempi Ramberto vescovo di Faenza fece dono dell'abbazia di sant'Ippolito all'eremo di Camaldoli, con questa condizione, che l'abate fosse ivi giornalmente obbligato di prestargli il cavallo per andare a Ravenna alla festa così di s. Vitale, come di sant'Apollinare.

#### D'una vittoria ch'ebbero i Faentini sui Ravennati.

I Ravennati, i Forlivesi e gli uomini di Castel Leone, per vendicare le passate offese ricevute dai Faentini, fatto capitano generale Pietro Duca loro cittadino, entrarono coll'armi nel contado di Faenza abbruciando, ruinando e facendo infiniti mali; ed arrivati alla pieve di Corleta, senza riguardo di chiesa e di cose sacre, gittarono il campanile a terra. Si fecero loro incontro con tutte le forze armati ed animosi come leoni i Faentini, i quali per spegnere una volta gli antichi nemici, e liberare la patria da queste molestie e danni, chiamato in ajuto il favore divino, e fatto il solito santo segno, corsero loro addosso, e li assalirono nel campo che si chiama di Contrà; ricevettero i Ravennati, ch'erano preparati negli ordini loro, animosamente l'assalto, e quivi s'attaccò, fra l'una parte e l'altra, un fatto d'arme bravo e sanguinolente. Combattevano i Faentini per difendere l'antica lor gloria, non potendo sopportare che avesse ardimento di pur pensare non che venire ad offenderli quel nemico, che era stato tante altre volte vinto e superato. I Ravennati menavano le mani per non restar sempre vinti, e per ricuperare in una sol volta quell'onore e quella riputazione ch'avevano nelle guerre passate più volte perduta; la pugna tuttavia cresceva terribile ed ostinata con altissime grida di coloro che combattevano. I primi ehe cominciarono a cedere alquanto furono i Ravennati nel lor sinistro corno, ma accorsovi Pietro loro generale

con una eletta squadra li fermò; essi riordinati ed accresciuti con queste forze, combattendo molto più ferocemente di prima, sforzarono il poco dianzi vincitore destro corno de' Faentini che contro lor combatteva, a voltar le spalle e porsi in fuga; ma quello che suol essere ad un esercito l'ultima ruina sua, ch'altro non è che la fuga stessa, riuscì a coloro che fuggivano giovevole ed utile, perciocchè nello spazio del corso e della fuga, vedendo gli altri compagni che combattevano virilmente nel sinistro corno, n'ebbero tanta vergogna, che voltata di nuovo la fronte, con tanto animo e cuore rinnovarono la pugna, che in breve ricuperarono con somma lor gloria il terreno ch'avevano perduto, e dopo un lungo combattere, ritrovandosi i Ravennati sopraffatti dall'impeto e valore de'Faentini, cedendo, si voltarono in fuga, e furono dai Faentini che li incalzavano, continuamente perseguitati fino a quel luogo che si chiama le Lurzole. Dell'esercito dei Ravennati morirono: Pietro Duca loro generale, Vitale Guisa, Vital d'Orlenda, Gattobatisato, e quasi altri duecento; i prigioni furono più di trecento. Dalla parte de' Faentini otto solamente ne rimasero uccisi, e tre ne furono presi e dai nemici nella fuga condotti seco, i quali furono messer Alberico, Guido suo figliuolo e Bernardin di Caminoza. Le spoglie de'nemici che grandi e ricche si guadagnarono, furono dei Cesenati che avevano dato ajuto; e i montanari del contado di Faenza, umplamente e con sodisfazione di tutti, vennero rimunerati. I Ravennati dopo così gran rotta non furono poi più sì facili e pronti a perseguitare i Faentini. Nell'anno suddetto, dopo questa vittoria, cavalcarono i Faentini a Cunio, ed avendo per via incontrati i soldati che vi abitavano dentro, li ruppero e misero in fuga, e li perseguitarono con mortalità fino al castello.

Come quei di Faenza cavalcarono contro i Firentini in ajuto del conte Guido.

I Firentini vennero tre volte ad assalire il castello dal monte della Croce, ch'era del conte Guido, e tre volte i Faentini cavalcarono in compagnia del conte e li fugarono, costringendoli ad abbandonare i mangani ed altri attrezzi di guerra; ultimamente poi fingendo i Firentini di patteggiare con detto conte, e stabilito l'accordo con giuramento, mentre egli se ne stava senza sospetto, distrussero il castello.

> Come gli Imolesi si posero in libertà, e di nuovo furono messi in servitù.

Nell'anno 1148, mentre i Faentini facevano guerra coi Ravannati, e quivi occupato avevano gli animi e le forze loro, gli Imolesi, i quali desideravano la propria libertà, negarono di voler pagare il debito censo ad essi ed ai Bolognesi, e colta l'occasione si partirono dall'obbedienza; onde i Faentini, come più vicini e più comodi, mossero contro essi l'armi, avendone così giusta causa, ed entrati nel loro territorio, depredarono e ruinarono tutto il contado, e fabbricarono di nuovo in danno di quella città il castello, che si chiamava d'Imola, e quello di S. Cassiano, i quai luoghi già altre volte furono distrutti dagli Imolesi. Ma avendo udito per una spia gli Imolesi, che i Faentini avevano lasciati nel castello di S. Cassiano pochi nomini e poca guardia, andativi all'improvviso una notte ed assalitolo, con gran sforzo lo presero e nuovamente lo gettarono a terra. Dei soldati che vi trovarono dentro, parte ne tagliarono a pezzi (siccome avvenne a Guido Malabuca, al conte Rainuccio di Conavello e ad altri di Faenza), parte, dopo averli accecati, li lasciarono liberi; dalla qual crudeltà commossi i Faentini, in vendetta dei loro, ch' erano stati trattati in quella guisa, ammazzarono molti degli Imolesi che aveano prigioni, e poste in cima

a picche le teste, le piantarono avanti alla porta d'Imola, ed un'altra volta in danno e vituperio loro edificarono il castello. Essendosi poi per finto trattato d'alcuni d'Imola, che avevano promessa una porta, accostati alla città alcuni pochi Faentini, furono fin al fiume, dagli Imolesi che saltarono fuori, ributtati con qualche danno; ma congiuntisi ivi col conte Guido che li aspettava, respinsero nella città con molto sangue gli Imolesi, i quali stanchi finalmente e non potendo durare, si sottoposero di nuovo colle medesime convenzioni ai Bolognesi ed ai Faentini.

Come i Faentini saccheggiarono il territorio d'alcuni conti, e combatterono coi Ravennati.

Il conte di Donigaglia, quelli di Cunio e di Bagnacavallo, avevano fatto insieme accordo (e ciò fu nel 1140) di proibire ai Faentini di tenere fondachi ne'loro paesi, se non pagando un dato censo per ciascun anno. Sdegnati oltremodo i Faentini per l'ingordigia di questi conti, entrarono armati coi Bolognesi nei territori loro, ponendo il tutto a guasto e ruina; ma mentre i Bolognesi, presa licenza, se n'andavano alle case loro colla preda, ed i Faentini ritornavano indietro soli, e già erano in Ceredo, villa non molto distante dalla città, ecco si scopersero loro addosso i Ravennati, che vegliavano sempre in loro danno ed avevano seco gli uomini tutti di quei contadi nemici; per maggior male sovraggiunsero i Forlivesi alle spalle, e quivi si diede principio ad una pugna crudele, e furono sforzati i Faentini di combattere in cerchio. Durò il conflitto senza vantaggio alcuno delle parti fino alla sera, sempre sanguinolente e mortale. La notte e la stanchezza posero fine al combattimento; il campo della pugna, dalla mortalità che vi si fece grande, viene ora chiamato dolente; e sanguinario il rio vicino, pel molto sangue ivi sparso.

Ritrovandosi stanco e sazio il conte di Cunio pei molti danni che aveva sofferto nelle guerre passate, e conoscendo che i Faentini erano per essere ogni di più ferventi e solleciti in perseguitarlo, si risolse a non voler più guerra con esso loro, ed avendo domandato accordo, l'ebbe con patto che diventasse cittadino faentino ed in Cunio non tenesse altra guardia che quella degli nomini della città di Faenza, e non potesse disporre cosa alcuna da sè stesso. I Faentini all'incontro si obbligarono di dare a lui casa nella città; ma, o fossero i peccati di questo conte, o pure ser lo demonio che va sempre instigando gli uomini al male, pochi giorni dopo l'accordo, si levò d'improvviso in Faenza la falsa nuova che il conte aveva convenuto segretamente coi Ravennati di dar nelle loro mani il castello ed insieme quei Faentini che vi erano alla custodia. Per la qual cosa sollevata in furore la plebe, diede di mano all'armi, e contro la volontà de'consoli e delle persone più savie, che fecero ogni sforzo per ritenerla, andò impetuosamente alla volta di Cunio, e la spianò fino alle fondamenta.

Come la città di Faenza soffrì un gravissimo incendio.

Le case della città di Faenza, dopo le ruine sofferte dai Goti e Longobardi, erano tutte rivestite e coperte da canne alla rusticale, e di qui nascevano gravissimi danni, come intervenne nel mese d'agosto dell'anno 1151 alla vigilia di s. Bartolomeo, nel qual giorno s'accese un gran fuoco nella casa d'un Guiraldi di Farulfo, che abbruciò quasi tutta la città; e di nuovo nel 1155, avendo cominciato l'incendio nella casa di Giovanni da Vizoli.

#### Come passò a miglior vita Guido Guerra, con molto dolore dei Faentini.

Nel 1157 passò da questa a miglior vita Guido Guerra conte di Toscana, il quale vinse tutti i principi che avessero allora impero in bontà e cortesia; fu pianta la sua morte da tutti i popoli d'Italia, ma principalmente dai Faentini, che ne sentirono, come d'amico loro particolare, dolore, perciocchè non ebbero mai compagno nei travagli di quei tempi, nè confederato, che fosse più di lui fedele ed amorevole, e giammai mancò d'ajuto e di soccorso nei pericoli e nelle guerre che accaddero in quei tempi così frequenti alla città di Faenza. A lui succedette il figliuolo, il quale, sebbene venisse egli pure chiamato Guido Guerra, fu nondimeno d'animo e di costumi dissimile dal padre, ne conservo con quell'integrità che fece quegli, l'amicizia de' Faentini; anzi trascinato nei primi giorni dai consigli del marchese di Monferrato suo suocero, cominciò a tentare di opprimere quella libertà, per difesa della quale aveva il padre tante volte esposta la propria vita; perciocchè si diede a fortificar Ceparano in danno de'Faentini. Avevano essi grandemente a male questa cosa, e conoscevano benissimo a che fine tendevano l'animo e i pensieri di lui; ma per gli obblighi che avevano grandi alla memoria del padre, risoluti di usargli ogni cortesia, l'ammonirono, lo pregarono e non lasciarono intentata blandizie alcuna per ridurlo a più savi consigli; ma vista poi finalmente l'ostinazione sua, e premendo loro, come era onesto, molto più la propria libertà che tutte le altre cose, posto da canto ogni altro riguardo, andarono a quel luogo con armi, e con uon molta fatica lo gettarono a terra.

Di quello che fece papa Alessandro III, e come per la terza volta s'appiccò il fuoco a Faenza.

· Papa Alessandro III fu creato intorno al 1160 da molti cardinali, ma da alcuni altri scismatici gli fu opposto un

antipapa, il quale fu poi protetto da Federico imperatore, così acerbo nemico della Chiesa; e dopo quello un altro e un altro ancora; nè prima fu posto fine alle calamità e travagli, che il papa imponesse il piede sul collo di Federico, che se gli era umiliato a terra, e dicesse quelle parole: Super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem, e l'altre cose che seguitano. Questo papa, per onorare la chiesa cattedrale e Faenza, sottopose i chierici e i laici di Bagnacavallo ai canonici di detta chiesa e città. Nell'anno poi 1161 s'accese il suoco in porta Montanara nella casa di Casalino, il quale abbruciò di nuovo tutta la città, eccetto la chiesa maggiore, perchè i Faentini l'avevano novellamente coperta di tegole. Ritrovandosi tutto il resto delle case coperte di canne, i Faentini, affine d'evitare questo danno, finalmente ricopersero di tegole tutte le case loro.

# Come Federico imperatore alloggiò in Faenza con grand' esercito.

Essendo passato Federico imperatore nel 1165 in Italia con grand'esercito, alloggiò in Faenza nelle case di Guido ed Enrico fratelli, e fu la città tutta, le ville e le borgate, di Tedeschi ripiene; ma essendo venuto all'orecchio di Federico che i Faentini erano soldati pratici nelle arti e nelle discipline militari, li pregò che ordinati nelle squadre loro, volessero fare a modo di giuoco e di torneo mostra avanti di lui; la qual cosa volentieri per compiacerlo fecero i Faentini con tanto piacere e soddisfazione, che da lui e dall'imperatrice che vi era presente ne riportarono somma lode. Ma ahi, infelicità umana! i Faentini s'affaticavano per oporar Federico, e non prevedevano che fra non molto il di lui nipote combatterebbe la loro città con grosso esercito, e ridottala agli estremi per lungo assedio, la sfascerebbe di muraglia, e la porrobbe in servità.

AND WELL AND WEST TO SERVICE SECTION

### Come i Faentini andarono contro i Forlivesi, e n'ebbero la peggio.

I Forlivesi, confidando nell'amicizia de'Ravennati, o presumendo assai, pungevano con motti e detti oltraggiosi i loro vicini. De' Faentini dicevano, che non potevano urinar chiaro, volendo inferire, che essi avevano edificato Castel Leone a Facaza di maniera vicino, che distendeva l'ombra sua sino sulle porte di lei, per cui avveniva che i Faentini non potevano uripare all'aere chiaro. Questa puntura e dispregio sopportando i Faentini malvolontieri. e desiderosi di dare a' Forlivesi il meritato castigo, acciò fossero liberi da ogni briga e si potessero conservare intieramente alla vendetta, fecero nel brolio avanti alle case di Guido ed Enrico, fratelli e figliuoli di Alberico, pace ed amicizia con Guido Guerra il giovine, e parimente coi Ferraresi, i quali, come ara di benevolenza e d'amore, donarono ai Faentini due mangani, o macchine da battere le case e le città, e coi quali pochi mesi prima avevano presa Argenta: l'uno d'essi chimavasi l'asino, e l'altro il falcone. Composte in questa guisa le differenze loro, congregarono l'esercito contro i Forlivesi, ed ebbero in loro ajuto Guido Guerra, gli Imolesi, i conti di Cunio, di Bagnacavallo, di Castrocara, il Cavalca Conte e i montanari del loro paese. I Bolognesi non diedero gente, ma prepararono tutte le altre cose necessarie all'espugnazione, ed andati all'assedio di Castel Leone, in termine di quindici giorni lo ridussero agli estremi con mangani ed altre macchine da guerra; ma mentre stava per arrendersi, comparvero d'improvviso i Ravennati con que' di Forlì, Rimini, Cesena, Bertinoro, coll'abate di Galliata e molti altri soldati. I consoli faentini si credettero traditi, e sorpresi da panico timore, raccolsero con prestezza grande i padiglioni, e col loro esempio mossero tutti gli altri alla fuga, vergognosamente lasciando sul campo per la gran fretta del fuggire il mangano che si chiamava l'asino. In Faenza furono dai vecchi, dai putti e dalle donne

accolti con volti irati e con vilipendi, riprendendoli che avesse potuto più in loro il terrore, che non la vergogna. Ma più degli altri erano rimprocciati i consoli, e fra essi principalmente Bernardo Sapiente. Avendo ardito di difendere la causa loro in presenza del popolo e chiamarsi innocenti, provocarono in tal maniera l'ira e l'impeto suo, che sollevato in furore e chiamandoli traditori, poco mancò che con armi e pietre togliesse a quelli la vita. Nella chiesa del Duomo, nemmeno l'altare dove si era ridotto, impedì che Federico di Guglielmo, il qual era uno del numero loro, non fosse ferito.

Come i Faentini accrebbero le bande tanto della fanteria, come della cavalleria.

La vergognosa fuga dell'esercito avvenuta sotto Castel Leone e la pace segnita con tutti i vicini, eccetto che coi Forlivesi, mossero i Faentini a rivedere con diligenza le bande tanto de'cavalli, come dei fanti, affinchè per l'avvenire le milizie del comune fossero ben numerose ed agguerrite. Convocata una rassegna generale, cassarono alcuni armigeri, ne scrissero de'nuovi, e finalmente si ritrovarono aver fatto un numero di cinquecento uomini a cavallo, istrutti nel tendere insidie, pronti nel pigliar partito, ed aminosi ad ogni fazion di guerra, coi cavalli velocissimi mel corso, forti, e nella fatica di grandissima lena; la qual cosa avveniva col nutrirli di fave, che in gran copia raccoglievansi nel territorio faentino. La fanteria fu portata ad un numero grande e resa non meno istrutta della cavalleria.

## Come i Faentini presero il castello di Laureta.

I Faentini, essendo nemici de'Ravennati e dei Forlivesi, escirono in buon numero dalla città nel febbrajo dell'anno 1169, e passata Forlì, si presentarono al castello di Laureta, ed avendolo assalito con grandissimo impeto,

dopo cinque ore circa l'espugnarono e l'abbruciarono tutto. Fu fatto prigione ser Geremia da Polenta, Ominio, Ubaldo ed alcuni altri, i quali furono poi cambiati con altrettanti prigionieri faentini.

Come i Faentini furono ingannati dai nemici a Castiglione.

I Faentini che non avevano altro desiderio, che di distruggere Castel Leone, sul principio di febbrajo dell'anno 1170 mossero alla vôlta di Castiglione con cinquecento cavalli, condottivi per trattato di Guilarino e di Giovanni Basadonna, che custodivano il castello e che avevano promesso di darlo loro. I Faentini, sebbene non credessero intieramente all'inimico, pure, perchè si era divulgato che costoro erano in contesa coi Forlivesi, prestarono orecchio all'invito. Si mossero i Faentini sull'imbrunire; vi venue loro aperta la porta, e cominciarono ad entrare. A questo buon principio credettero dover corrispondere l'esito, e gongolando di gioja si riputavano padroni del castello, quand'ecco improvvisamente calare una saracinesca (macchina di legno che chiude la porta, congegnata in modo da chiudere a mezzo una squadra di gente che facesse impeto); quelli che erano rimasti fuori, ritrovandosi ingannati, ritornarono indietro, avendo perduto dodici dei loro, perchè serrati entro il castello. Siccome ciò fu fatto per inganno dei Forlivesi, i Faentini non vollero tornare alle case loro, se non dopo essersi vendicati di questa offesa, e cavalcando, abbruciando e ruinando ogni cosa, arrivarono fino al borgo di Schiavonia, ed avendo osato i Forlivesi di saltar fuori alla difesa delle cose loro, li ruppero e parte n'ammazzarono, parte ne fecero prigionieri.

> Come i Ravennati ed i Forlivesi pagarono la pena delle insidie tese ai Faentini.

Conoscendo i Ravennati ed i Forlivesi di non essere atti con aperta guerra ad oppor resistenza al valore dei Faentini, come avevano veduto tante volte per esperienza, determinarono d'usare gl'inganni e d'assalirli con fraudi e con insidie; e perchè Ubaldo di Pittignano, loro cittadino, si ritrovava prigioniero presso i Faentini, lo incombenzarono di promettere la resa del Castel Latino, già in parte da lui posseduto, quando lo lasciassero in libertà.

Ubaldo finse quanto desideravano i Ravennati ed i Forlivesi, promettendo ai consuli di dare il castello. Credettero i Faentini non alle parole di lui, ma al pegno che diede, perciocchè pose in mano loro il figliuolo per ostaggio, ed accordatisi con lui del modo, lo lasciarono andare. Ubaldo concertò coi Faentini la notte per la loro venuta, e frattanto mise assieme uomini di Ravenna, di Cesena, di Forlimpopoli, di Bretinora, di Cervia, di Castel Leone e di Galiata, e scelto luogo opportuno, pose in agguato l'escrcito che venne arringato da Guido degli Ubertini, nobile e potente cittadino di Ravenna. I Faentini, giunti al castello, non vi trovarono Ubaldo, come era stabilito, nè videro alcun segnale; pieni di meraviglia cominciarono a sospettare che in quell'uomo la scelleratezza e la ribalderia superchiasse l'amore pel proprio figliuolo, e senza tentar altro, se ne ritornarono indietro continuamente serrati negli ordini loro. Scontratisi ne'nemici, i consoli Guglielmo Uguizzo degli Atti. Bernardin di Caminizza, Marzolo, l'Aureo Poletto, Rustico di Berto e Faventin de'Fantinelli, stabilirono la battaglia, e Teodorico di Guglielmo, nobile e potente faentino, in quella brevità di tempo diresse una sua concione ai soldati, e venuti alle mani vicino alla selva di Pietro di Guido, aspramente combatterono insieme per circa tre ore, dopo il qual tempo, perdendo uomini ed animo di continuo i nemici, furono ultimamente sforzati a voltarsi in fuga. I Faentini li perseguitarono continuamente facendone strage e macello grandissimo fino alle mura di Forlì. De'Ravennati rimasero prigionieri: Pietro Traversaro, Lucio della Rovere e molti altri nobili. De'Forlivesi: Alberico d'Officia, Giovanni di Ghirardo, un figlio di Pietro Ordelaffo, Ugon di Berardigo ed altri molti. Di que'di Cervia, Riale ed Augusello. Di Britenoro: Enrico de'Mainardi, Geremia da Polenta, Enrico di Gluito ed altri; e del popolo minuto più di 300 uomini.

### Come i Faentini fecero una cavalcata contro i Forlivesi.

I Faentini, non volendo che i Forlivesi loro vicini riposassero, fecero, coll'ajuto del conte Guido, una cavalcata verso Forlì, e saccheggiando ed abbruciando ogni cosa per via, assalirono finalmente il borgo di Schiavonia, e l'abbruciarono tutto, e se non sopravveniva la notte, era in pericolo la città di essere sottomessa.

#### Come i Ravennati staccarono i Bolognesi dai Faentini.

I Ravennati, i quali avevano tolto a difendere Castel Leone e Forli contro le forze de'Faentini, conoscendo la difficoltà dell'impresa, e per l'esempio delle rotte passate dubitando del fine, per non cader in così grave vergogna, tentarono di far coll'ingegno e coll'astuzia quello che non avevano potuto fare fino allora apertamente coll'armi; e tonoscendo che non vi era altra via che procurare di debilitar l'inimico, tentarono amicarsi Guido Guerra, ma inutilmente. Tentarono allora gli Imolesi ed i Bolognesi, i quali diedero loro ripulsa da principio; ma corrotti poscia con grossa somma di denari (tanto può questa peste nei cuori umani!) non vergognarono di comparire armati contro coloro che sempre erano stati fedeli e diligenti amici. Accresciuti i Ravennati da questi sussidiarj con incendi e ruine del paese, si spinsero fin sotto alla città di Faenza, avendo nel cammino saccheggiata ed abbruciata la villa di s. Procolo. I Faentini, veggendo cogli occhi propri da lontano il fumo degli incendi che abbruciavano le loro ville, ed in compagnia de'loro nemici le insegne de'Bolognesi e degli Imolesi, furono in gran costernazione; pure confidando nell'ajuto divino e nell'innocenza loro, escirono in campagua armati, e pel desiderio della vendetta, animosi ed arditi scontratisi coll'inimico, pugnarono con impeto e ferocia mirabile. Cento
venti furono morti; più di settecento rimasero prigionieri.
Carichi delle spoglie nemiche, i Faentini ritornarono festosi nella città. Fra i Bolognesi e gli Imolesi, coloro che
scampando dalla rotta ritornarono a casa, vennero dai
loro concittadini, più giusti e più savi, gravemente ripresi
perchè si fossero per denari inimicati i Faentini.

Come il podestà dei Faentini ed il capo de Ferraresi, composero insieme Faentini e Bolognesi.

I Bolognesi, stimolati dalla vergogna della rotta passata, deliberarono di rinnovar l'impresa, e colla spesa di 1000 lire, aggiungendo ai propri altri soldati di Toscana, di Lombardia e della Marca, misero insieme un assai potente esercito, ed entrati di maggio nel territorio faentino, posero a s. Procolo i padiglioni ed alloggiamenti loro; intrepidi mossero ad incontrarli i Faentini, ajutati dai Ferraresi e da Guido Guerra; ma mentre l'una parte e l'altra stavano per venir alle mani, si posero di mezzo Guido Ramberto podestà dei Faentini, e Guglielmo di Marcola capo dei Ferraresi, e giudicando brutta cosa, che due popoli già prima cotanto amici, due volte combattessero insieme, cominciarono a ragionar d'accordo, il quale approvato dai nobili faentini, che si trovavano nel campo, venne fatto con condizione, che dall'una parte e dall'altra fossero restituiti i prigionieri, e Castel Leone rimanesse illeso; fu grave ed odiosa al popolo di Faenza quest'ultima condizione, e chiamò per questo traditori della patria i nobili, e meritevoli della morte.

Come Faenza ebbe grave incendio per la quarta volta.

Sebbene fosse stata da alcuni anni avanti introdotta l'arte dei coppi nella città, pure in così breve tempo non

poteva essere interamente dimesso l'uso delle canne e della paglia, e per questo nell'anno 1171 nel mese di luglio s'appiccò il fuoco in casa di alcuni cittadini vicino a s. Bartolomeo, e andò passando di casa in casa, ajutato da un gagliardissimo vento, di maniera che abbruciò ogni cosa da s. Bartolomeo fino a porta Ravennate, e da s. Pietro e dal Salvatore fino alla chiesa di s. Stefano.

Come i Faentini ajutarono il conte Guido contro il conte di Castrocaro; e d'un gran vento che soffiò nell'anno seguente.

Nacque-nell'anno 1173 una gran discordia e guerra fra Pietro conte di Castrocaro e Rainero di Rivaldino, per occasione di alcune possessioni; e costui temendo di esser vinto da Pietro in questo contrasto, si mise sotto l'obbedienza del conte Guido, per acquistarsi l'appoggio e la difesa di lui. Il conte Guido per difender Rainero andò nel mese di marzo ad assediare s. Pietro in Cereto, luogo di Pietro; ma Pietro col soccorso del Cavalca conte, dell'abate di Galiata e di molti altri, scacciò Guido dall'assedio, e rottolo, già lo perseguitava, quando il popolo faentino, il quale aveva presentita la battaglia, ricordevole dell'amicizia che ebbe col conte Guido il Vecchio suo padre, posposto il rispetto di Pietro, il qual era uno dei più potenti cittadini di Faenza, corse, sebben non ricercato, in soceorso del conte Guido, e fattosi incontro a Pietro lo trattenne, e così salvò il conte da quel pericolo. Nell'anno seguente nel primo di novembre soffiò un terribil vento a Faenza e in altre parti d'Italia, con tanta veemenza e fierezza, che sollevò quasi tutti i coppi dalle case, ruinò torri e palagi, svelse alberi dalle radici, e gittò a terra una croce di ferro ch'era sul tetto di san Pietro. Nel medesimo anno edificarono di sotto alle coste di Castrocaro il castello di Carpineti, per difesa del conte Guido.

Come i Faentini andarono col cancelliere di Federico all'assedio di S. Cassiano.

I Faentini, i quali pochi anni prima avevano alloggiato nella loro città Federico imperatore, detto il Barbarossa, e la moglie, ricercati da Cristino arcivescovo magontino e cancelliere suo, di andare con esso lui all'assedio di S. Cassiano, dove trovavansi anche i Ravennati, gli Imolesi ed altri molti (sebbene fossero in guardia di detto castello cento Bolognesi, i quali erano entrati in lega coi Lombardi contro detto Federico), pure per la riverenza che portavano all'imperio, deliberarono di accompagnarlo, parendo loro che l'obbligo della pace fatta coi Bolognesi non avesse ad esser causa potente d'impedire che non servissero a un tanto signore. Ma i Bologuesi, con esercito d'uomini raccolto in Lombardia, liberarono il castello da quell'assedio, e levati i soldati e gli abitatori che vi erano dentro, l'abbandonarono, e quei d'Imola l'abbruciarono incontanente. Ed in quest'anno medesimo fece stanza più mesi in Faenza Giovanni, che si chiamava padre Calisto, il quale era favorito dal suddetto cancelliere in grazia dell'imperatore.

#### · Come i Faentini entrarono nella lega lombarda.

Il suddetto cancelliere ed i Veneziani assediarono Ancona, la quale negava di prestar obbedienza all'impero. I Lombardi, che desideravano di socorrere Ancona e liberarla da quell'assedio, facendo gran stima delle forze dei Faentini, per separarli dal cancelliere e farseli amici, loro mostrarono il pericolo della perdita della propria libertà, e quanto fosse insopportabile il dominio tedesco; trenta mila lire di più offirono, se volevano entrare nella lega e compagnia loro. Conoscevano i Faentini i cattivi pensieri del cancelliere, e che i Lombardi dicevano il vero, ma ricusando essi di farlo per premio, si contentarono poi d'entrarvi per amore a benefizio comune.

Come il conte Guido assediò il castello di Modigliana coll'ajuto de'Faentini, e di quello che seguì.

Aveva il conte Guido comandato nell'anno 1178 agli uomini di Modigliana, che distrutto il castello, andassero ad abitare nella Rocca; riputavano questi uomini, che ciò fosse la ruina loro, e ricusando di voler obbedire, si misero alla difesa. Il conte ricercò d'ajuto i Faentini, e colle forze loro assediò il castello. Gli assediati, avendo sopportato per cinque settimane intiere ogni sorta di fatiche e di disagi, si resero ultimamente ai Faentini ed al conte, con patto e convenzione che potessero abitare vicino alla piazza di s. Donato; e quando il conte ciò non facesse, i Faentini fossero tenuti a difenderli, oppure loro permettessero di venire ad abitar Faenza, godendo de'privilegi degli altri cittadini.

Come i Faentini ed i Bolognesi assediarono Imola, e di quello che fece il conte Guido.

I cittadini d'Imola, non osservando i patti che avevano coi Bolognesi e coi Faentini, e non pagando il debito censo, questi furono sforzati a muover loro guerra nel 1178; onde entrati con buon esercito nel territorio loro, prima saccheggiarono ed abbruciarono ogni cosa, e poi, assediando la città, la combatterono con mangani, petriere ed assalti. Essendo avvenuto un giorno che gli Imolesi in un'escita avevano assaliti i Bolognesi e ridottili in pericolo grande, un alfiere faentino, visto il pericolo, diede di mano all'insegna, e con una grossa truppa di giovani animosi che si tirò dietro, entrò in mezzo fra i soldati di Bologna e gli Imolesi, e vôlto contro costoro li fece ritirare e così salvò i Bolognesi, i quali con molti ringraziament confessarono d'avere ricevuta la vita da lui. Il conte Guido servendosi della guerra, nella quale vedeva occupati i Faen tini, avea dato ordine di assalire contro i patti il popolo di Modigliana, che abitava intorno alla piazza di s. Donato; il che udito, essi per fuggire il pericolo, si ritirarono in Faenza, e quindi avvenne poi che i Faentini fecero guerra per molti anni non solo agli Imolesi, ma anche al conte Guido.

Come il conte di Federico assediò Castrocaro, e dopo entrò coll'armi nel territorio faentino.

Il conte di Federico, avendo nemica la città di Faenza, come quella che era entrata nella lega lombarda, andò nel mese di giugno del 1179 a Castrocaro, difeso dai Faentini, e l'assediò nel luglio seguente; non avendo fatto progresso alcuno contro Castrocaro, si voltò verso Faenza, ed accresciuto l'esercito di Tedeschi, di Ariminesi, di Cesenati e di Forlivesi, si diede a saccheggiare come nemico il territorio faentino, ed avendo poste le insidie fra il Cerro e la Cosna, vi sorprese alcuni soldati faentini, i quali, più braviche considerati, si spingevano innanzi; quantunque caduti nell'imboscata, non perdettero l'ardire e l'animo, ma combattendo animosamente, poterono in buona parte salvarsi.

Come i Faentini ebbero prigionieri dugento Imolesi, e fecero pace con essi e col conte Guido.

Nell'anno 1181, essendo andati i Faentini a Mordano, vi fecero prigionieri 200 Imolesi, i quali andavano in presidio di quel castello. E in quest'anno medesimo, ritrovandosi il conte Guido e gli Imolesi stanchi e consumati per la lunghezza della guerra, domandarono la pace ai Faentini, la quale fu conchiusa con patto che il conte Guido pagasse loro ogni anno di censo un bisanzio pei luoghi che possedeva in Romagna. In quest' anno eziandio i Bolognesi ed i Faentini, richiamati gli abitatori, edificarono di nuovo il castello di S. Cassiano.

#### Come i Faentihi ajutarono Ubertino Tebaldo contro Pietro Traversaro.

Essendo nata gran discordia nel 1181 fra Pietro Traversaro ed Ubertino Tebaldo, per oecasione dell'eredità di Giovanni Duca poco innanzi morto, e genero di detto Pietro, i Faentini s'accostarono ricercati alla parte d'Ubertino, e per ajutarlo in ogni maniera, tolti seco gl'Imolesi, entrarono coll'armi nel territorio di Ravenna e distrussero S. Pietro in Vincola e tutti gli altri luoghi di Giovanni Duca fino a Ravenna, ed abbruciarono il castello di Cortina.

#### Come i Faentini ed i Ravennati, uniti insieme, distrussero Baqnacavallo.

Gli uomini di Bagnacavallo, posti fra que' di Faenza ed i Ravennati, non avendo rispetto ad alcuno, offendevano indifferentemente gli uni e gli altri; per le quali offese questi e quelli, uniti insieme, e di nemici fattisi amici nel 1182, presero l'armi di compagnia, e andati alla volta di Bagnacavallo, col ferro e col fuoco abbruciarono e distrussero totalmente quel borgo, e divisero in parti eguali i nobili che v'erano entro nei loro contadi; ma nel medesimo anno, domandando i Ravennati ai Faentini di poter di nuovo edificare il borgo, essi vi consentirono con questo patto, che gl'abitanti pagassero ogni anno di tributo un bisanzio alla città di Faenza.

Come il popolo di Faenza fu scomunicato dal suo vescovo, e poi assolto.

Nell'anno 1183 nel mese di febbrajo, essendo Giovanni vescovo di Faenza, il popolo faentino, sollevato da spirito diabolico, venne in tanta audacia e furore, che senza aver rispetto nè ai superiori, nè a cose sacre, fece impeto contro la chiesa cattedrale di s. Pietro, e rotte le porte

delle cantine e dei granai, ebbe temerariamente l'ardire di rubare e saccheggiare il vino ed il frumento che vi era dentro; e nell'anno seguente, non rallentando punto il suo furore, si volse agli ospitali ed ai monasteri, e fece loro l'egual danno. Giovanni, ch'era vescovo, riprendendo i colpevoli ed ammonendoli acciocchè volessero riconoscere i loro falli ed emendarsi, vedendo che le parole non giovavano punto, e che ai mali inveterati si ricercano più gagliardi rimedi, nel giorno dell'Ascensione, accompagnato dal suo proposto e da tutti i canonici, lanciò con animo virile in faccia al popolo una sua scomunica; ma tanto fu lontano da giovamento, che anzi, accrescendo l'ira, fu cagione che divenisse più furibondo, e si mettesse a perseguitar coll'armi e coi sassi i preti; e quantunque il vescovo minacciasse cose crudeli, il popolo perseverò per otto giorni continui in così fatto delirio. Ma ritornato poi finalmente in sè medesimo e conosciuto l'errore, venne umilmente a penitenza, e chiedendo perdono, giurò che mai più per l'avvenire non si darebbe, se non per occasione di fame, a saccheggiare le chiese ed i monasteri; allora ebbe perdono e venne assolto.

In quest'anno medesimo papa Lucio III lucchese, suggendo il furore del popolo romano, il quale non poteva tollerare ch'egli volesse annichilire la podestà consolare, e andando a Verona, giunse a Faenza la vigilia di s. Pietro, dove su ricevuto con gran pompa e giubilo della città, e dove stette tutto il giorno seguente, e celebrò la messa grande in s. Pietro, accompagnato da molti cardinali, e concesse ogni anno in perpetuo 12 giorni d'indulgenza de' peccati mortali a tutti coloro che nel giorno di s. Pietro si ritrovassero presenti alla messa grande nella sua chiesa; sece anche pubblicare una scomunica contro quegli eretici che si chiamavano Pauperes de Lugdano e Paterini.

Come Federico imperatore fece pace colla lega lombarda, e segnatamente con Faenza.

Dopo varie guerre e contrasti tra la lega lombarda e Federico, essendo costui finalmente passato in Germania e ritrovandosi in Costanza, pregato da Enrico suo figliuolo a dar buona pace alla Lombardia, si contentò di compiacerlo, e trattato il negozio e ricevute ambascerie da tutte le città collegate con ampli mandati (in Romagna vi furono solamente quelle di Bologna e di Faenza), diede a tutte una lieta e felice pace, e ciò nell'anno 1181 nel mese di maggio, ovvero nel 1184, come dicono altri; le città collegate furono: Vercelli, Novara, Milano, Lodi, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Cremona, Bologna, Faenza, Modena, Reggio, Parma e Piacenza.

Come i Faentini imposero una taglia nel loro contado per la pace fatta, e di quello che successe.

Dopo il ritorno degli ambasciatori dalla città di Costanza, ritrovandosi i Faentini obbligati colla lega lombarda in grossa quantità di denari a Federico imperatore per la pace avuta, distribuirono quella somma che lor toccava egualmente a tutti, così della città, come del distretto, acciocchè ognuno indistintamente pagasse la parte sua; ma ricusando gli uomini della montagna, andarono i Faentini armati e pieni di sdegno e d'ira ai luoghi loro, e per castigo ne misero, come nemici, a sacco molti; ma nel ritorno, passando vicino a Monte Bello per certe vie anguste e precipitose, essendo sbuccati i montanari, perdettero molti de'loro; e perciò i cittadini, irati contro i consoli, i quali non solo erano stati cagione del danno patito, ma avevano mal governato ancora la città, deliberarono di mutar governo nell'anno avvenire, e condussero per podestà loro Guglielmo Busto milanese, uomo giusto e prudente, il quale colla destrezza sua indusse i montanari a concorrere alla taglia imposta.

#### Come i Faentini per discordie civili corsero gravissimi pericoli.

I Faentini avevano nell'anno 1185 domati tutti i loro nemici all'intorno, e costretti a pagar tributo, di maniera che davano gli Imolesi ogni anno due palj: uno Castel Leone, di consenso coi Ravennati e Forlivesi; il Castel Salutare (o Solarolo) un altro; il conte Guido un bisanzio, e parimenti un altro i conti di Bagnacavallo, ecc. Insuperbiti per così felici successi, e liberi da'pensieri di guerre esterne, cominciarono i Faentini, come avviene a coloro ch'altre occupazioni non hanno, a venire in discordia fra essi e a contendere insieme; perciocchè il popolo, offeso dall'insolenza de'nobili, si levò coll'armi, e comprendendo nei nobili i religiosi ancora, si diedero a perseguitar questi e quelli indifferentemente. Ma Giuliano e Lamberto ch'erano rettori, non potendo provvedere nè con preghi, nè con minaccie a così gravi discordie, offesi da questa ingiuria, escirono dalla città ed andarono a trovar Bretaldo, legato in Italia di Federico imperatore, sollecitandolo a reprimere la plebe ed accordarla coi nobili, e l'indussero a prender l'armi contro la città; ma egli che nel segreto dell'animo suo teneva nascosti, come apparve poi, altri pensieri, e disegnava di mettere in servitù dell'imperio quella città ch'era stata negli anni addietro contraria, sotto pretesto di voler venir forte e provvisto quanto più poteva, acciocchè più facilmente togliendo l'ardire al popolo si sottomettesse a più sani consiglj, sollevò coll'autorità che egli aveva Toscani, Marchiani, Spoletani, Forlivesi, Forlimpopolesi, Bertoneresi, Cesenati, Ariminesi, Imolesi, il conte Guido Guerra, l'abate di Galiata, Rocco e Rainero Malvicini, Guido conte di Bagnacavallo, Rainero conte di Cunio, Arvaldo Galerano coi montanari del distretto di Faenza, Giuliano già di Guido d'Alberico conte di Donigaglia, Pagano da Posterla, quelli di Cervia ed altre genti infinite, di maniera che l'esercito oltrepassava quattro mila cavalli e sessanta mila fanti.

Entrò con questa gente nel territorio faentino, e pose sul monte di santa Lucia i padiglioni ed alloggiamenti suoi; uscì fuori il vescovo della città coi nuovi rettori, ed andarono a ritrovarlo, pregandolo della grazia e favor suo verso la città, e raccomandandogli la pace e la conciliazione fra i popolani e i nobili. Ma Bretaldo, senza far parola alcuna nè dei nobili, nè della plebe, rispose che aveva questa via sola la città di acquistarsi la grazia sua, ed era: abbandonare la lega e l'amicizia dei Lombardi nemici dell'impero ed accostarsi al partito di Federico. La qual cosa non così tosto udirono il vescovo e i rettori, che conoscendosi ingannati e vedendo che non teneva conto della pace fatta in Costanza con Federico imperatore, e che mirava ad altro che alla riconciliazioue della plebe e dei nobili, per la quale era stato chiamato, sotto colore di riferire alla città le parole di lui, se ne ritornarono a Faenza; ma appena s'intese nella città l'intenzione di lui e la cagione della venuta sua, rimasero gli animi d'ognuno sì gravemente alterati, che quello che prima non aveva potuto fare nè autorità, nè prieghi d'alcuno, lo fece lo sdegno e l'interesse dell'onor pubblico, e deposta ogni discordia, finalmente s'unirono insieme e risposero di comun consenso a Bretaldo, che la fede e la costanza dei Faentini non era tale, che variasse punto per minaccie o timore, e però che egli pensasse che prima eran tutti deliberati a morire, anziche fossero per mancare di parola ai Lombardi o ad alcun altro, che confidasse nell'amicizia loro; e gli richiamarono la pace che ad essi aveva donata Federico pochi giorni prima con tanta clemenza, pace della quale come ministro doveva farne grandissima stima. Questa risposta, non avendo punto mosso dal suo proponimento il legato imperiale, i Faentini si prepararono animosamente alla difesa, e ancorchè si vedessero privi d'ogni soccorso terreno e conoscessero che grande era l'esercito col quale dovevano combattere, nondimeno, confidando nella fortezza della città e nel valore degli abitanti, che tutti erano soldati eletti, disciplinati

e bene in armi, mentre la fanteria dei nemici era gente vile ed avventiccia, stavano intrepidi aspettando l'assalto. Bretaldo si fece avanti coll'esercito tripartito, e consegnata a'suoi Tedeschi, ai Forlivesi ed a molti altri la porta del borgo; a'Ravennati, Cerviotti ed altri, porta Candiano; agli Ariminesi, Bertenoresi con altri, il Pretolino, dando il segno generale della battaglia, assalì con impeto e furor grande da queste tre parti la città. Ricevettero in tutti i luoghi sieramente l'assalto i Faentini. Fu combattuto da quei di fuori per buona pezza molto aspramente, ma facendo di continuo resistenza mirabile i soldati di dentro, cominciarono ultimamente i Tedeschi a rimettere alquanto del loro furore. Allora i Faentini, per incutere ai nemici maggior terrore, spinsero fuori (non rimanendo perciò la città sguernita) dugento cavalli eletti, i quali, esortati dall'Auno, ch'era uno de'consoli, con una sua orazione al menar delle mani assalirono fieramente i nemici alle spalle ed ai fianchi, e li costrinsero alla fuga; gli altri, che in altri luoghi tuttavia combattevano, ruinando loro addosso per la fuga dei Tedeschi tutto il peso della guerra, furono finalmente essi pure respinti, e così rimase libera la città da così grave pericolo.

Furono principalmente cagione della vittoria gli Imolesi, Ariminesi e Bertenoresi, ch'erano di fuori, i quali, venendo come forzati a quella guerra, e dolendo loro il male dei Faentini, si portarono nel combattere più tosto da amici che da nemici; e gli Imolesi donarono 100 lire a Brocardo tedesco loro capo, perchè non li costringesse in così grave pericolo a recar nocumento ai Faentini. Morirono pochi fra gli assediati, ma de'nemici molti assai, e più di cinquecento ne rimasero prigioni. Fu morto un Ottolino ch'avea la dignità di marescalco, Guelfonio da Rimini, Alberico Rainuccio da Cesena, Filistiano e Manerio dei Righi di Forlimpopoli, Giovanni Baldo di Ravenna, Odo Tasalli, Buon Amico figliuolo di Pietro Amico, Ugolino Maraldi, Peppo de'Cassioni, Albertino Cettene, e quasi tutti i gonfalonieri di così grande esercito. I Faentini porta-

rono in città più di cento gonfaloni e bandiere de'nemici; e fu la vittoria in conclusione con tanta strage dei nemici, che ne pianse la Marca, la Toscana e quasi tutta la Romagna. Ma perchè il conte Giuliano e Lamberto furono cagione di tanta guerra, acciò fossero d'esempio agli altri, che non avessero a esporre la patria in così gravi pericoli, i Faentini distrussero fino dalle fondamenta le case loro. L'imperatore, il quale seppe poi che questo fatto de'Faentini fu unicamente per difesa e non per ofsesa, non s'adontò, anzi confermò i Faentini in presenza de'rettori della Lombardia in grazia sua, e li pacificò con Bretaldo, essendo consoli Zambrosio, Sebastiano, l'Aureo, Rainero e Rustico di Berto. Ed alla fine dell'anno fu fatta pace ed amicizia alla presenza dell'imperatore e dei rettori della Lombardia fra i Faentini e tutti i loro nemici, essendo consoli in Faenza, Ugon Rogato, Rigo d'Alberico, Notevolbi Rainero di Druton di Rainero, Alberico de'Fasenzio, Ughetto di Madosio ed Ugo di Sassio. In quell'anno fu una grandissima carestia per tutta Italia.

Come il vescovo di Faenza andò con molti cittadini all'acquisto di terra santa.

Nell'anno 1189 in quelle spedizioni, che furono fatte dai pontefici per dar soccorso a coloro che combattevano in Asia per acquisto di Terra Santa, Giovanni vescovo di Faenza, desideroso d'andare a questo santo pellegrinaggio e servire ad onore di Dio, messo insieme una compagnia di 200 cittadini del medesimo snimo e desiderio, andò alla volta della Sorìa, ma parte d'essi morì per viaggio, parte nella guerra in diversi luoghi di que' paesi.

Di varie cose accadute nell'anno 1195.

Quel Bernardo Sapiente cittadino Faentino, il quale si ritrovò console nella vituperosa fuga da Castel Leone, della quale si è già parlato, essendo forse uno dei rettori, pose avanti alla porta della chiesa maggiore la misura del piede per misurare le terre. In questo medesimo anno Enrico imperatore, figliuolo di Federico I, venendo di Puglia, fu alloggiato, onorato e trattato sontuosamente dai Faentini, ed esso prima di partire ricevette in sua buona grazia la città. In quello stesso tempo fu fatta nel palazzo del vescovo la pace col conte Guido Guerra, il quale giurò d'essere amico perpetuo dei Faentini; e promise d'essere sempre in loro ajuto.

Come i Faentini cavalcarono in ajuto de' Ravennati, e fabbricarono a danno de' Forlivesi il castello della Cosna.

I Faentini, pregati dai Ravennati coi quali s'erano pacificati, andarono contro i Cesenati nell'anno 1195. E nell'anno medesimo, invitati dai Bolognesi, andarono di nuovo contro quei di Cesena. Il legato di Enrico imperatore, il quale aveva sotto la sua protezione quella città, ebbe l'ardimento d'opporvisi. Nell'anno 1199, avendo i Forlivesi fatto appiccare in dispregio de' Faentini due degli uomini di Castel Leone, perchè erano andati ad abitare a Faenza, i Faentini cominciarono a fabbricare a loro danno il castello sopra la Cosna, essendo podestà messer Goffredo Confaloniero.

Come i Faentini mossero guerra ai Forlivesi, e d'una gran mortalità che fu in Romagna.

Nel 1201 venendo terminato il castello che i Faentini edificarono sopra la Cosna con consiglio di messer Maggio, cittadino bolognese loro podestà, mossero guerra alla città di Forli, essendo soccorsi dai Bolognesi, Cerviati, Forlimpopolesi, Bertenoresi e dall'abate di Galiata; ma mentre durava tuttavia la guerra, avvenne un giorno, che essendosi i Faentini nel perseguitar il nemico, che in fretta si ritirava, entrati con l'impeto loro nel fiume, che è avanti al borgo di Schiavonia, e combattendo ivi con gran disav-

vantaggio, i Bolognesi, di comandamento di Guglielmo Rangone loro podestà, il quale non voleva esporli in quelle strettezze, negarono soccorso agli amici che si trovavano in tanto pericolo. I Faentini andarono poi all'assedio di Castel Leone, avendo accresciuto l'esercito d'alcuni sussidiarj. Comparvero sul monte Poggioli i Ravennati, i Forlimpopolesi, i Cerviotti, i Bertenoresi e gli Ariminesi per dar soccorso al castello assediato. Veduta questa moltitudine i collegati, pieni di timore abbandonarono i Faentini, e colla maggior fretta possibile ritornarono alle loro abitazioni. I Bolognesi, desiderosi d'emendare il loro fallo, non solo vennero essi col restante degli armigeri che erano rimasti a casa, ma ricondussero anche i fuggitivi. Accresciuti di queste forze i Faentini misero tanto terrore ai Ravennati, che verso mezza notte, con grandissimo silenzio, vilmente se ne fuggirono, abbandonando Castel Leone ai Faentini. Questi, salvata la vita agli abitatori, come avevano promesso nelle convenzioni, distrussero ed abbruciarono in tre giorni il castello, e coi materiali condotti a Faenza edificarono la chiesa di s. Giacomo dalla penna. Ma nell'anno seguente (vedi quanto sono facili le vie delle discordie!) Guglielmo Rangone, corrotto per prezzo da'Forlivesi, trattenne alcuni cittadini di Faenza prigionieri in Bologna, disegnando giovarsene come ostaggi e pegni per eseguire tutto quello che aveva pensato di fare, cioè ruinare il castello della Cosna, condannare i Faentini a mille lire, da sborsarsi al vescovo di Forli per la distruzione di Castel Leone, ch'era membro del suo vescovado. Velava ciò col pretesto che essendo stato egli compagno a questa impresa dei Faentini, essi non potevano ruinare il castello senza suo consenso. E così fece: distrusse il castello della Cosna e condannò i Faentini a pagare le mille lire. L'audacia di costui mosse molto a sdegno la città di Faenza, e fatta ne avrebbe in tutti i modi vendetta, se il riscatto de'suoi cittadini, ch'erano in man di Guglielmo, non l'avesse indotta a soffrire il tutto in pace.

Nell'anno 1200 fu una gran mortalità in Bologna ed in Romagna per flusso di sangue dal naso che uccideva in ventiquattro ore.

Come i Faentini furono scomunicati dal vescovo di Forli e come si pacificarono con lui.

I Faentini, non avendo mai dato al vescovo di Forlì le mille lire di multa per la ruina di Castel Leone, vennero scomunicati. Accesi di collera, mossero guerra ai Forlivesi ch'erano stati gl'istigatori, ed ai Ravennati che li difendevano, e depredando il paese e seco conducendo uomini ed animali, spianarono nelle parti di Cortina il fossato grande, ed arrivarono fino a quello di santo Stefano, e i Ravennati non ebbero ardimento di far fronte. Andarono poi nel territorio di Forlì, e dandosi la mattina fino all'ora di sesta a tagliare arbori e viti, e ad accendere fuochi, finalmente inciamparono in molte cave profonde, colle quali i Forlivesi aveano tagliate e fortificate le strade; assaliti in quelle angustie, e combattendo con grandissimo disavvantaggio, perderono uomini, cavalli, armi e stendardi; ma divenuti per questi danni molto più crudeli che prima contro il nemico, in poco tempo distrussero il Castel Cattino ed abbruciarono molti altri luoghi, e ne riportarono gran preda d'uomini e di animali. Nel seguente anno fu fatta la pace, e furono pagate le mille lire al vescovo, il quale fece poi ribenedire il popolo. In questo accordo si provvide ancora allo sdegno ch'era nato fra i Bolognesi e i Faentini per gli ostaggi trattenuti e per la condanna pronunciata da Guglielmo Rangone.

Nell'anno 1202 si cominciò a fabbricare Sant'Antonino e l'ospitale.

Come i Faentini distrussero per la seconda volta Bagnacavallo.

Non dando nel tempo delle guerre i Bagnacavallesi ai

Faentini ajuto, com'erano obbligati, e tentando di fortificare contro la volontà loro il borgo, i Faentini, confermata la pace con Pietro Traversaro, il quale venne con quattrocento cavalli in soccorso loro, cavalcarono sotto Fantalion allora podestà contro Bagnacavallo. Ma il conte Malvicino, che n'era padrone, e gli uomini parimenti del luogo, non osando resistere a sì grandi forze, si arresero senza patti e convenzione alcuna; furono gli uomini lasciati illesi, ma il castello ed il borgo vennero abbruciati e distrutti.

Come i Faentini difendono il conte Rangla, ajutano i Cesenati, Guido Guerra, e si risentono contro Pietro Pagano.

Nell'anno 1207 il conte di Rangla, facendo guerra con Bretaldo di Linari (al quale davano favore i Ravennati, i Forlimpopolesi, i Forlivesi, i Cerviotti, i Cesenati, i Bertenoresi, il conte di Monte Feltro ed altri assai), i Faentini contro tutti costoro tolsero a difendere il conte, e dopo molti pericoli corsi e danni dati e ricevuti, costrinsero i nemici ad una onorata pace. Di poi essendo nata discordia in Cesena fra Garaton e Rainuccio di Scorzio, Garaton per desiderio di vendetta si trasferì a Rimini, e congregata una moltitudine di uomini di quella città, se ne venne a Cesena, la prese e n'abbruciò gran parte. Avvisati con lettere e messi di questo accidente i Faentini, che allora erano amici de'Cesenati, lasciata da parte ogn'altra cura, corsero in ajuto della città; allora gli Ariminesi spaventati presero la fuga. I Facntini entrando nella città presero venti de'nemici, nè prima se ne partirono d'aver ridotte le parti ad una onesta pace. Nell'anno medesimo, essendo il conte Guido Guerra in contrasto coi Pistojesi, i Faentini sotto Gherardo Rolandino loro podestà, diedero ajuto al conte per ben due volte. E dopo nel medesimo anno, negando Pietro Pagano, che fu padre di quel Mainardo che fece al suo tempo grandi cose in Romagna, d'obbedire com'era tenuto per giuramento, a Gherardo suddetto, andarono i Faentini a Susenana coll'armi, e penetrando per quelle strade alpestri ed inaccessibili, ne saccheggiarono le ville, e spianando Castiloneo (castello di Pietro), nel mese di dicembre costrinsero Pietro a sottoporsi senza patto e convenzione alcuna all'obbedienza della città. E di poi andarono coi Bolognesi e cogli Imolesi contro i Gonzaga di Mantova.

### Come venne a Faenza il podestà di Forlì per darle soddisfazione.

Nel 1208, avendo ricevute i Faentini alcune ingiurie dai Forlivesi, ed aspettando tempo opportuno alla vendetta, Rainiero di Guirardo podestà di Forlì, e con esso lui quindici cittadini dei primi della città, si recarono espressamente a Facnza, ed in presenza di tutto il popolo dissero ch'erano venuti di consenso della loro città, per dar tutte quelle soddisfazioni ai Faentini che sapessero domandare, in ammenda delle offese che avevano ricevute, e con giuramento affermarono che farebbero quanto loro venisse comandato. Guirardo d'Orlando, che allora era pretore, domandò ai Forlivesi, a nome della città di Faenza, ventidue ostaggi. Volentieri obbedirono i Forlivesi, e conseguarono gli ostaggi. Quando i Faentini videro tanta sottomissione, mandarono in loro nome Guirardo a Forlì in un cogli ostaggi liberi. I Forlivesi, veduta la cortesia ed umanità de' Faentini, resero loro grazie infinite, e si appalesarono veri amici.

# Come i Faentini andarono, ad istanza dei Bolognesi, in servizio della città di Reggio.

I Faentini, per far cosa grata a'Bolognesi, s'unirono nell'anno 1209 con essi in ajuto della città di Reggio contro i Mantovani; questi, avendo seco il marchese Ezzelino, che aveva sottomesse Verona e Ferrara, discacciando Salinguerra figliuolo di Torello, assediarono Suzaro, paese del Reggiano posto verso Mantova. I collegati comparvero con molti militi eletti e valorosi, e con molte carra che portavano l'armi, le bagaglie e le munizioni da guerra e da bocca. I Mantovani ed Ezzelino fuggirono abbandonando i mangani e le altre macchine da guerra, appena videro così gagliardi soccorsi, e liberarono dall'assedio Suzaro e dalla guerra i Reggiani. I Faentini con molte lodi se ne ritornarono a casa.

Nel medesimo anno alloggiò nella città di Faenza il patriarca di Aquileja, nuncio in Italia di Ottone IV imperatore. Nel settembre dell'anno medesimo ricevettero Ottone, che andava a Roma con grosso esercito, presso a S. Proculo, dove amministrarono larghissimamente tutte le cose necessarie a lui ed a così grande esercito. E se bene nascessero risse fra i cittadini ed i soldati (di costoro alcuni rimasero morti, altri feriti), non per questo ebbe in molta sua grazia la città di Faenza, la quale, per onorarlo, mandò in suo servizio dieci de' suoi più nobili e più onorati cittadini, i quali tutti erano uomini di comando; e nella pugna che accadde in Roma fra i Tedeschi e i Romani, si portarono con somma lode di tutto l'esercito. Nel medesimo anno il conte Malvicino e gli altri di Bagnacavallo, per licenza avuta da Ottone imperatore, lasciate le case che nella ruina del loro castello erano stati forzati di fabbricare in Faenza, ritornarono nel loro antico luogo, e cominciarono a fabbricare e munire il borgo. Nel 1210 i Faentini diedero ad Ottone imperatore altri otto nobili soldati, dei quali se ne servi contro Federico Ruggeri re di Puglia.

Come i Faentini, invitati dai Bolognesi, cavalcarono alla Sambuca nel contado di Pistoja.

I Faentini, invitati dai Bolognesi loro amici nell'anno 1212 a cavalcare nel contado di Pistoja ad offesa di quella rocca che si chiamaya la Sambuca per servirli andarono volonticri, e condussero seco molti fanti e cavalli del conte Guido, del conte di Castrocaro e dell'abate di Galiata, i quali tutti per un mese e mezzo che stettero ivi, vennero mantenuti a loro spese. Due anni dopo s'accese un gran fuoco nella parrocchia di s. Giovanni in Selano, il quale con celerità grande abbruciòfino al borgo di porta Ravennate, essendo quasi per miracolo rimasta illesa la chiesa cattedrale.

Come molti congiurarono contro i Faentini, e come questi distrussero Casola e la rocca di Monte Fortino.

Nell'anno 1215 i Ravennati, i Forlivesi, i Bertenoresi e gli uomini di Bagnacavallo, congiurarono insieme di proibire ai Faentini il poter negoziare nei paesi lore, e di toglier loro affatto il commercio, e stabilirono fra essi il piano con giuramento è con ostaggi. Gli Imolesi furono autori di questo trattato, ma stavano cheti e non si scoprivano. I Faentini ebbero notizia della congiura, e concordemente esclamarono, che tanta ingiuria si facesse lavare col sangue. Guido Lamberto, nobile cittadino di Bologna e podestà di Faenza, quietò colla sua destrezza il furore del popolo, e come savio e prudente ch'egli era, tolse sopra di sè questo negozio, e promise di provvedere che i Faentini non avessero ad essere impediti di negoziare ne'soliti luoghi, e lo fece in meno di sei mesi; perciocchè colto staccare i Bolognesi dalla lega, tolse i Faentini da ogni pericolo. Nel medesimo anno gli uomini del castello di Casula, e quelli della rocca di Monte Fortino negarono, istigati dagli Imolesi, di pagare il debito tributo ai Faentini; anzi, quel che è peggio, non si vergognarono di scacciare con offese ed ingiurie i messi loro. Per la qual cosa, avendone fatta querela pubblicamente presso i cittadini, Guido Lamberto suddetto venne scelto onde punirli di tanta temerità. Nei primi di giugno escirono i Faentini con tutto l'esercito, ed alloggiarono a Galisterna, guastando biade, alberi e viti, e poscia assediarono Casula e la rocca ove furono rinchiusi alcuni Imolesi; questi luoghi, venendo battuti per sedici giorni continuamente con fuochi, mangani, balestre ed altre sorta di macchine, gli assediati non potendo resistere più oltre, nè avere soccorsi dagli Imolesi, si arresero coi lacci al collo a discrezione del vincitore. I Faentini loro donarono la vita, ma il castel di Casula ch'era fortissimo, e la rocca di Monte Fortino ch'era inespugnabile, furono spianate ed abbruciate.

In quest'anno medesimo i Faentini comperarono dal conte Alberico il castello di Zonigaglia per due mila lire ravennate, colle rispettive ragioni fino al Pò.

Come i Faentini cavalcarono a favore dei Cesenati, riebbero Bagnacavallo e disfecero torri e palagi nel castello di Gatara.

Nell'anno 1216 i Faentini e i Bolognesi cavalcarono a favore dei Cesenati per riavere più di 100 alleati ch'erano tenuti prigioni dagl'Ariminesi; assediarono Sant'Arcangelo, e tanto vi stettero combattendolo e tormentandolo in vari modi, che gl'Ariminesi presero partito di restituire i prigionieri, i quali furono dai Faentini condotti in Cesena alle loro case. Ma i Faentini furono in un coi Bolognesi scomunicati dal papa, perchè avevano fatta questa impresa contro la volontà di lui, e durante non so qual tregua ch'egli allegava. In quest'anno medesimo i Bagnacavallesi ritornarono all'obbedienza dei Faentini, i quali distrussero di nuovo le fortificazioni con ogni altra cosa che avevano fatta e nel castello e nel borgo. In questo medesimo anno i Faentini atterrarono due torri altissime con alcuni forti palagi del castello di Gatara, perciocchè Amadore figliuol d'Ugone di Teodorico, confidando in quelle fortezze, recava molestia ai Facntini e a tutti i paesi circonvicini.

Come dopo aver contrastato fra essi, Pietro Traversaro e Ruggeri di Guido Guerra s'accordarono insieme.

Contrastando insieme in quello stesso anno Pietro Traversaro e Ruggeri figliuolo del conte Guido Guerra per alcune possessioni, Ruggeri edificò un castello che dal nome suo lo chiamò Ruggerio; assediò Carpaneto castello di Pietro, lo prese, e finalmente, coll'ajuto di Ubertino de' Duxdei da Ravenna, fece prigioniero con insidie lo stesso Pietro e molti altri soldati. Ma fatta pace di poi fra essi, diede Ruggeri una sua sorella per moglie chi dice a Pietro, chi dice al di lui figlio Paolo. In quest'anno i Faentini alloggiarono molto orrevolmente la moglie di Federico II imperatore, che andava in Lamagna.

### Come i Faentini migliorarono il clima del loro territorio ed edificarono molte fortezze.

Essendo podestà nell'anno 1217 messer Talanzio ottimate cremonese, i Faentini, per provvedere a sè stessi e agli altri del territorio, si diedero a cavar fosse grandi e profonde per condurre le acque dannose e superflue fin nelle valli, e così asciugare il loro territorio. Oltre di ciò, per poter resistere ai ladroni ed ai banditi che infestavano il paese, fabbricarono in luoghi opportuni molte fortezze. Sotto strada fortificarono Solarolo, Guigliarino, Zagonara, Sant'Agata, Cottignola, Butrio, Serada, Reda, Corletta e Cento; dalla banda di sopra Biancanigo Tebano, la Serra, Agozzano, Piziano, Mazolano nel luogo di Galisterna, il monte di s. Rusilio ed altri luogi assai. Ma i Forlivesi, avendo veduto che i Faentini dopo questo lavoro militavano coi Bolognesi a danno della fortezza chiamata la Sambuca, escirono da Forlì in grandissima moltitudine e con marre e picconi deviarono il loro fiume del letto, e lo spinsero verso il territorio faentino, sciupando per sette anni dieci miglia di paese. Vennero a ciò spinti per vendicarsi del fossato

grande che avevano fatto i Faentini coll'ajuto del conte Ruggeri Guerra in diciasette giorni, cominciando dalla villa di Cambri, progredendo verso la strada, e passando fra la chiesa di Camluncala e l'ospedale di Bonzanino; i Forlivesi credettero che tale fossato fosse stato cavato 'sul loro territorio. Ma i Faentini non sapevano allora quali fossero precisamente i confini, secondo la concordia antica fatta con quei di Forlì nel fondo del Cassirano, e nel monte Bagnolo. I Forlivesi ruinarono più volte questo fosso, spinsero il loro fiume sul Faentino, abbruciarono la chiesa della villa di Risarolo e manomisero varie volte i confini del Casirano.

# Come i Fuentini fecero alla frateria una dieta di tutti i loro amici, e distrussero Lugo.

I Faentini cavalcarono nel primo giorno di gennajo dell'anno 1218 a un luogo detto la frateria, ed ivi fecero una dieta di tutti i loro amici; posero al bando i Forlivesi e permisero ai soldati il saccheggio del territorio; finita la dieta, tutto l'esercito si diede a saccheggiare e recidere alberi e viti; distrussero le villa d'Avagnano, di Dugenti, di Castelate, il Castel Latino ed altri luoghi assai; oltre di ciò, ad offesa loro, edificarono il castello sopra la Cosna, il qual vollero che fosse chiamato il castello di s. Pietro; ma ultimamente i Bolognesi, che erano in ajuto de'Faentini, prima che s'accendesse maggior fuoco (perciocchè questi s'apparecchiavano ad espugnare per l'anno seguente la città di Forlì), si fecero mediatori e combinarono una tregua per quindici mesi, acciò più comodamente si potesse stabilire la pace. Frattanto i Faentini, per vendicare alcune ingiurie avute da quei di Lugo, essendo tuttavia podesta messer Talanzio, domandarono trentasei ostaggi agli uomini di quel luogo, se non volevano provare la forza del ferro e del fuoco. Ubbidirono gli uomini di Lugo e diedero gli ostaggi. I Faentini, avuti gli ostaggi, comandarono al popolo di Lugo di escire

dalla giurisdizione del vescovado d'Imola ed abitare in perpetuo sotto quello di Faenza nel fondo di Abarnico; la qual cosa fecero essi non potendo far resistenza, e i Faentini distrussero il borgo ed il castello. Ma essendo il luogo dell'arcivescovo di Ravenna, furono i Faentini da lui scomunicati.

Come fu futta in Faenza una comunanza d'armati, e come Pietro Traversaro prese Ravenna.

Nell'anno 1218 sotto il governo di messer Talanzio podestà di Faenza, fu fatto un certo numero d'armati, chiamato la comunanza, per mantenere in buon stato là città. Cosa fosse questa comunanza, di quanti membri e quale ufficio particolare fosse il suo, la cronaca del Tolosano lo dice, ma per colpa di colui che la trascrisse essa e inintelligibile. Nell'anno stesso, il secondo giorno di dicembre, messer Pietro de'Traversari, coll'ajuto de'suoi amici e principalmente de' Mainardi, si fece padrone di Ravenna, avendo scacciati gli aderenti e favoriti di Ubertin de'Duxdei dalla città. In quest'anno stesso, nel secondo giorno di novembre, Ubertino, coll'ajuto del conte Ruggeri figlio del conte Guido Guerra, di Buono conte di Monte Feltrano, e di Bonifacio di Castrocaro, avendo scacciati gli amici di Pietro Traversari, preso Bretinora, gittò a terra le torri e le case dei Mainardi, e quindi, passando nel contado di Ravenna, tutto il saccheggiò, riportandone non poca preda. Pietro, avendo comperato Monte Vecchio, parte del quale era posseduto da Ruggeri, nacque fra essi aspra guerra.

Come di nuovo i Faentini sottomisero Imola.

I Faentini, per vendicar le ingiurie ricevute dagli Imolesi in vari tempi, dopo d'aver aspettato con molta pazienza che riconoscessero i loro errori, convocati sotto Gulino d'Aglat cittadino milanese loro podestà, gli ajuti dei Bolognesi, Cesenati, Forlimpopolesi e di Aghinolfo figlio di Guido Guerra loro amici, cavalcarono armati alla vôlta d'Imola, ed avendo dato il guasto al paese, tagliati alberi e viti ed abbruciate le case, s'accamparono sotto la città; ma essendo usciti gl'Imolesi a combattere, s'attaccò una fiera scaramuceia sotto la parte che chiamasi Silice, nella quale molti d'essi furono morti e molti feriti. Quattro o cinque giorni dopo, avendo gli Imolesi pensato al caso loro, si risolvettero d'arrendersi, ed avendo dati venti ostaggi de'migliori della città, escirono in campo, e giurarono sotto l'insegne d'obbedire a tutti i comandamenti de'Faentini. Ma avendo poi questi ordinato agli Imolesi onestissime condizioni, essi ch'erano di mal animo, postasi sotto i piedi la fede del giuramento e la cura degli ostaggi loro, non vollero accettare cosa alcuna, e per questo i Faentini furono sforzati di mettere gli ostaggi alle strette.

Come venne ad Imola il vescovo di Spira cancelliere di Federico, e questo imperatore venne a san Proculo.

Il vescovo di Spira cancelliere di Federico II re di Puglia, chiamato Ruggeri, venne nel 1220 ad Imola, e convocati ivi tutti i principi di Romagna, pacificò Ubertino de'Duxdei con Pietro Traversaro, e per mandato del suo re istituì Ugolino di Giuliano da Parma conte per sette anni di tutta la Romagna, e per tre anni podestà di Ravenna, di Cervia e di Bretinora. E poi nell'anno medesimo Federico, il quale era stato eletto imperatore dagli Alemanni e confermato da papa Onorio, essendosiposto in viaggio per andar a pigliar la corona a Roma, alloggiò con tutto l'esercito presso S. Proculo in campagna, dove ebbe dai Faentini, i quali non lasciarono cosa alcuna per oporarlo, tutte le cose necessarie abbondantemente. Avendo già ricevuto a Castel s. Pietro da essi mille e cinquecento marche di puro argento, cancellò a favore dei Faentini tutti i bandi che avevano fino allora

pubblicati i ministri così suoi, come de'suoi antecessori; oltre ciò diede loro per decreto imperiale il fossato della villa di Caubò fino all'ospitale di Bonzanino, e quindi fino al ponte della Cosna, e volle che la terra di detto nome fosse tenuta dai Faentini in quel modo che si trovava fino che fosse decisa la questione che avevano coi Forlivesi; e promettendo il favore e la grazia sua alla città, comando che fossero queste cose poste in iscritto col proprio sigillo e segnate nei privilegi. Ma giunto a Forlì, mutò parere ad istanza de'Forlivesi (così poco conto fanno alle volte i principi della parola loro!) e avendo posto gli alloggiamenti suoi tra il castello e la Cosna, concesse ai Forlivesi contro quello che avea così manifestamente promesso ai Faentini, che ruinassero il fossato ed il castello; avrebbe parimenti dati nelle mani loro gli uomini di Facnza che vi erano alla custodia, se coll'ajuto della città non fossero stati levati salvi.

#### Come i Faentini ed i Bolognesi fecero guerra alla città d'Imola.

Gli Imolesi avevano riavuti gli ostaggi già dati ai Faentini ad istanza del vescovo di Spira, il quale li aveva rappattumati, quando essi e il vescovo che li reggeva nel 1222 distrussero il castello che si chiamava d'Imola, e donate per ricompensa del danno agli abitanti tre mila lire, vollero che andassero ad abitare nella città, loro assegnando a tal fine una porzione di terreno. Quest'atto arbitrario spiacque grandemente ai Facntini e ai Bolognesi, vedendo che non venivano riconosciuti per padroni, e perciò unitisi andarono ad Imola, e la tennero assediata per tre settimane, avendo prima dato il guasto al paese e distrutto il castello di Bagnara, il quale era del vescovo. In quell'assedio i Faentini soccorsero i Bolognesi che combattevano cogli Imolesi sotto una porta con grandissimo disavvantaggio, e l'ajuto fu la divisione, perciocchè, dando l'assalto alla porta opposta, gli Imolesi corsero alla difesa della città, e così abbandonarono i Bolognesi che già cominciavano a piegare; accadde inoltre che essendo andati i Faentini per assalire un castello degli Imolesi, essi che ciò avevano presentito, piombarono loro addosso in un passo angusto, e quivi combattendo gagliardamente una parte e l'altra, finalmente vennero rotti gli Imolesi e oltre quelli che nella fuga morirono di caldo e di sete (perciocchè era d'estate), oltre i morti e i feriti, ne rimasero novecento prigioni, e i Faentini si partirono da quell'impresa carichi di spoglie e di preda. Nel medesimo anno i Bolognesi ed i Faentini, avendo tolto seco gli uomini del territorio di Modigliana, tornarono ad assediar Imola di nuovo, e avendola per cinque settimane battuta e tormentata con mangani, balestre ed altri diversi strumenti, finalmente la costrinsero a rendersi a discrezione. I Bolognesi e i Faentini, mirando a toglier loro una volta per sempre l'ardire e finire d'affannarsi per ricuperare le cose proprie, furono necessitati ad essere crudeli e rigorosi contro il solito; atterrarono tutte le mura della città e le fortificazioni che giravano all'intorno, e comandarono che le pietre fossero portate parte a Faenza, parte a Bologna, e condussero seco cento ostaggi, i migliori ed i più sospetti. della città. A tutte queste cose acconsenti Gotofredo, il quale era per la chiesa conte di Romagna.

Come si mutò luogo al canale che corre per la città, e si fece pace coi Forlivesi.

Amezo Carentano podestà di Faenza, avendo ripieno nell'anno 1223 il canal vecchio (sul quale erano i mulini), fatto sotto Antonio da Piacenza, ne fabbricò un altro, il quale venne chiamato canal piacevole, e comincia da Santa Maria fuori della porta, e giunge fino al mulino dell'abate di Sant'Ippolito. Essendosi poi mutato podestà nell'anno seguente, e desiderando i Faentini di vendicare le ingiurie ricevute da Forlivesi per la distruzione del castello della Cosna, e tuttavia preparando la guerra, messer Bartolomeo Naso cittadino bolognese e

podestà di Forli venne a Faenza di consenso de' Forlivesi con venti uomini onorati, e giurò solennemente che per soddisfazione di Faenza i Forlivesi avrebbero obbedito a quanto loro venisse imposto; e come ara di ciò diede otto ostaggi. Vedendo i Faentini tanta umiltà e sommissione, contenti e paghi di questo lor pentimento, rimisero, come clementi, l'ira e le offese alla città di Forlì, e restituendo gli ostaggi, le donarono la pace. Affinchè questa fosse più stabile, e si levasse ogni fomite ad ulteriore contrasto, concedettero volontariamente ai Forlivesi quel tratto di paese, il quale è dalla fossa che avevano fatta fra la chiesa di Casalongola e l'ospedale di Bonzanino, fino al ponticello, e facendo essi nuova fossa appresso alle chiuse di Bonzanino, vi condussero agevolmente la Cosna; ed i Forlivesi, rimanendo doppiamente obbligati per tante cortesie, resero infinite grazie ai Faentini.

#### Come fu ampliata la città.

Essendo podestà di Faenza nell'anno 1225 Uberto d'Ozina, non potendo la città contenere la moltitudine del popolo, fu deliberato che venisse ampliato il cerchio delle sue mura; Catone di Posterla e Salone l'aggrandirono fino alla vigna di Pietro Zicamano. Nell'anno seguente il conte Ruggero, figliuolo del conte Guido Guerra, ritornando da Puglia, dove era stato in servizio dell'imperatore, s'infermò per viaggio e morì vicino al monastero di S. Benedetto di Monte Cassino; fu collocato con molta pompa in un'arca di marmo presso a Guglielmo re di Puglia e al re Tancredi.

Come i Faentini entrarono nella lega lombarda, ed alloggiarono Giovanni di Briàa re di Gerusalemme.

Molte città della Lombardia per timore di Federico II imperatore (il quale sdegnato per non aver potuto otte-

nere la Corona di Ferro dai Milanesi, si era unito con Ezzelino, minacciando ruine assai), si erano unite insieme a difesa comune. E perchè molto stimavano i Faentini, li invitarono ad entrare nella lega; questi, essendo già mal soddisfatti dell'imperatore fin da quando, a persuasione de' Forlivesi, fece ruinare il castello della Cosna contro la parola e la fede data, entrarono animosamente in quella lega, e tanto più volentieri, poichè conoscevano di fare anche cosa grata al Papa. Nel secondo giorno d'aprile dell'anno 1226 rinnovarono colle solite cerimonie la compagnia. L' imperatore frattanto si trattenne in Ravenna per cinque settimane, essendovi accorsi molti principi d'Italia e quasi tutti quelli di Romagna. V'erano Rainiero di Carpegna con tutte le sue forze. Rainiero di Ravaldino, gli Ariminesi cogli uomini del contado, il conte Buono, i Ravennati (ma di mala voglia), gli armigeri del contado e quelli dell'arcivescovo, i Cerviotti cogli uomini del vescovado, i Forlivesi, i Forlimpopolesi, i Bertenoresi, i Cesenati, i Sarsinati, ciascuno cogli armigeri del proprio vescovado; v'erano i conti Guido Guerra e di Castrocaro, quelli di Galiata, Rocco e Raibo, i conti Malvicini di Bagnacavallo, Bernardo conte di Cunio, Albertino de'Fantolini e Rainero conte di Donigaglia. Con queste genti venne l'imperatore a campeggiare presso la Cosna, e facendo istanza di passare per la città, pareva che il podestà ed il rettore già inclinassero a compiacerlo, quando i Faentini diedero all'armi, e lamentandosi d'esser traditi ne scacciarono alcuni ch'erano entrati, di maniera che l'imperatore fu sforzato divergere, e per la via di Tagloviera arrivare a San Proculo, donde si parti per Lombardia. Erano allora in Faenza gli ambasciatori di tutte le città collegate, sì per spiare le forze di Federico, come per dar animo ai Faentini. Le città collegate erano: Milano, Brescia, Mantova, Vercelli, Alessandria, Vicenza, Padova, Trevigi, Verona, Bologna, Faenza ed altre; ma di Romagna non v'erano altre città che le nominate. In questo medesimo anno mandarono i Faentini

alla vigilia dell'Ascensione cinquanta celate in ajuto della lega, ritrovandosi l'imperatore a Parma.

Come i Faentini mandarono ajuti al papa ed ai Bolognesi.

Fu nell'anno 1220 grande inondazione d'acqua in Italia, e particolarmente nel contado di Faenza, perciocchè crebbero di maniera le acque del fiume Lamone e Siniolo, che nel territorio coprirono tutto il campo del vescovo ed entro la città arrivarono sino alle case di Mainardo. Nell'anno medesimo, nel mese d'aprile, i Faentini mandarono in ajuto del papa in Puglia ventisette celate con armi e cavalli contro il duca Rainaldo vicario di Federico imperatore. Nel mese d'agosto ne mandarono di nuovo in Puglia altre ventisette pur in soccorso del papa, con altri soldati della lega lombarda. Andarono ancora nel giorno di s. Giovanni (posta da canto ogni cura) in soccorso dei Bolognesi compagni loro contro i Parmigiani, i Cremonesi e i Modonesi, ma rimisero finalmente una parte e l'altra le differenze loro ai Parmigiani e ai Faentini, i quali le accomodarono con soddisfazione di tutti. E di nuovo nel medesimo anno, nel mese di agosto, cavalcarono in ajuto pure de' Bolognesi contro i Modenesi, e presero il castello di Cesario sugli occhi stessi de'Modenesi, Parmigiani e Cremonesi, i quali erano venuti a Spilimberti. Nell'anno prima i Bolognesi, avendo chiamato in loro servizio i Faentini, i Cesenati, i Ravennati, i Forlivesi e alcuni soldati firentini, andarono ad assediar il castello di Bazano, ed avendolo combattuto per tre settimane con mangani balestre ed altre sorta di macchine, sopravvennero in ajuto del castello i Parmigiani e i Cremónesi, ciascuno col suo esercito e carroccio. Posero gli alloggiamenti sopra la . . . . . verso Bologna, con desiderio di assalire l'esercito bolognese, ma non poterono ciò fare per trovarsi egli trincerato sul monte in luogo forte. Solo ebbero ampla libertà di introdurre nel castello pane, vino, pece, solfo, saette per le balestre ed

una banda di valorosi soldati; vedendo di non poter far altro, quasi fuggendo, si ritirarono alla volta del Panaro, e con infamia grande di quel castellano abbruciarono il castello di Panaro. Venne poi finalmente dopo molto tempo l'ajuto della lega lombarda a favore de' Bolognesi, e furono Padovani, Trevigiani, Vicentini e Ferraresi, i quali erano stati mandati da Salinguerra. I Faentini, dopo aver servito quindici giorni fedelissimamente, vedendo che era fatto poco conto dell'opera loro, pensarono di voler partire; ma avendo ciò inteso i Bolognesi, supplicarono il consiglio della città di Faenza a permettere che i suoi militi servissero per altri sette giorni; acconsenti il consiglio, e frattanto scavarono sotto le fondamenta del castello, e posero sui rulli il cassero per farlo ruinare. Essendo passati i sette giorni pattuiti, e non avendo potuto dar compimento all'opera, i Bolognesi si raccomandarono con molti prieghi di nuovo all'istesso consiglio per la proroga d'altri sette giorni, e l'ottennero graziosamente; frattanto diedero fuoco ai puntelli, fecero cadere un gran pezzo di muraglia, e subito diedero l'assalto con grande impeto e ferocia; molti venivano uccisi dalle balestre, sassi, fuochi ed altre materie, e moltissimi feriti, di maniera che vedendo i Bolognesi raffreddarsi e rallentare l'ardore e l'impeto particolarmente de collegati, per far l'ultima prova, presero il partito di pubblicare per un bando, mentre che tuttavia combattevano i soldati, che chi fosse il primo ad entrare nel castello, guadagnasse cento lire per sè e pei suoi figliuoli, e fosse esente in perpetuo da ogni peso imposto o da imporsi dal comune; ma inutilmente, perciocchè non si presentò Bolognese alcuno. I Faentini nella vigilia di s. Martino, risplendendo tuttora la luna, se ne ritornarono a casa; rimasero coi Bolognesi gli Imolesi, i quali servivano con quattrocento fanti i Cesenati e molti altri fino alla fine dell'anno; ma coloro partirono di poi alla spicciolata, abbandonando le tende, i padiglioni e le carra; i Bolognesi ebbero per fino carestia d'uomini per ricondurre il car162

roccio a Bologna: così terminò l'assedio del castello di Bazano.

Messer Como podestà provvede alla nettezza di Faenza.

Nell'anno 1231 messer Como podestà di Faenza, per tenere la città pulita, trovò modo di condurre l'acqua del fiume Lamone per tutte le contrade; è opinione di alcuni che in questo medesimo anno fosse edificata la torre ch'era sulle mura di Santa Maria, e quella del borgo.

Un anno prima, non potendo il vescovo di Forlimpopoli difendere alcuni luoghi della sua giurisdizione ch'erano
offesi con molte ingiurie dai Forlivesi, li mise sotto la
protezione dei Faentini, i quali la pigliarono volentieri
con condizione che tutti i Faentini fossero cittadini di
Forlimpopoli; il che fu accettato dal vescovo. I luoghi
furono il castello di Saglolo, di Basino e la rocca di san
Cassiano. Nel medesimo tempo, avendo Enrico figliuolo
di Federico II imperatore congiurato contro il padre con
quelle città di Lombardia ch'erano nemiche di lui, e
venendo i Faentini di soccorso ricercati in questa impresa, si rifiutarono, allegando ch'era troppo ingiusto
che il figliuolo prendesse l'armi contro il padre e gli movesse guerra.

Come i Faentini mutarono il palazzo pubblico, e poi andarono a Castel s. Pietro per divozione.

Essendo podestà di Faenza nell'anno 1232 messer Giacomo Cancellieri, venne in pensiero agli uomini della città di mutare e migliorare la fabbrica del loro palazzo, ed in oltre nei luoghi che sono sotto la città, dagli antichi chiamati Suburbj, fabbricarono due torri altissime. Nell'anno seguente predicando a Castel san Pietro di Bologna un frate dell'ordine de' predicatori, chiamato il frate Gesù,

i Faentini tanto maschi che femmine, piccoli e grandi, andarono sotto le insegne ad ascoltare quel santo padre.

Come i Faentini difesero i Cesenati e la città di Cervia contro quei di Rayenna.

Essendo rimessa nel conte di Romagna, che si chiamava Carnesalle, una differenza che avevano gli Ariminesi colla città di Urbino, volle il detto conte da costoro alcuni ostaggi per maggior sicurezza. Essi li diedero sotto la fede dei Cesenati; avendo poi il conte accomodata la differenza, ed accontentandosene gli Ariminesi, essi ridomandarono ai Cesenati e al conte i loro ostaggi, ma il conte con difficoltà e con varie scuse negando la restituzione, generò sospetto tanto negli animi degli Ariminesi, come dei Cesenati. Onde costoro, per mantenere la parola data agli Ariminesi, confidando nell'amicizia dei Faentini, ai quali avevano comunicato questo negozio, andarono d'improvviso ad assalire la città di Forlimpopoli dove si conservavano gli ostaggi, e riavutili colla forza, li restituirono alla città di Rimini. I Ravennati presero la protezione del conte, il quale si teneva grandemente offeso di ciò che avevano fatto quei della città di Cesena, e con questa ocçasione mossero guerra alla città. I Faentini non mancarono agli amici loro ch'erano posti in pericolo, ed entrando col fuoco e coll'armi nel territorio di Ravenna, gittarono a terra in vituperio loro il campanile di santo Stefano, ed assalirono il castello di Raffanara. Ma i Ravennati ch'erano già occupati nella guerra mossa ai Cesenati, non potendosi in un medesimo tempo difendere dai Faentini, pensarono alla diversione e indussero con premio di seicento lire i Forlivesi ad assalire il borgo di Faenza e ad appiccarvi il fuoco. Eseguirono i perfidi tutto ciò che avevano domandato i Ravennati e diedero al borgo di Durbech l'assalto, dove combatterono colle donne e coi sacerdoti che vi erano rimasi, e n'ammazzarono alcuni. Ma i Facntini ch'erano intorno a Raffanara, per questo

non si mossero da quell'assedio, anzi raddoppiarono le forze e provvidero il borgo di soldati, e tuttavia combattendo Raffanara, finalmente se ne fecero padroni e la spianarono, ed ebbero prigioni messer Anastasio Ostasio e messer Geremia da Polenta, con messer Ugolino da Forlì ed altri cinquantaquattro ch'erano nel castello.

Nel medesimo anno, avendo i Ravennati scacciato il vescovo che governava Cervia, s'avevano sottoposta quella città. Il vescovo allora s'accordò segretamente coi Cesenati e coi Faentini, ed introdottosi nella città, se ne fece padrone consegnandola ai Cesenati ed ai Faentini, affinchè la difendessero, sotto condizione che potessero levar per sè e pei Bolognesi un determinato numero di soldati.

# Come i Faentini tre volte in diversi tempi andarono in ajuto dei Bolognesi.

Avendo udito i Faentini nell'anno 1234 che i Modenesi, i Cremonesi ed i Parmigiani erano entrati coll'armi nel territorio di Bologna, come amici solleciti e diligenti, senza aspettar di esser chiamati, corsero in ajuto con dugento cavalli e mille fanti. Nell'anno seguente, trovandosi i Faentini occupati cogli uomini di Modigliana nel cavare una fossa tra la Cosna e la chiesa di Bonzanino, per dar scolo alle acque che discendevano da monte Poggioli, ansanti giunsero alcuni ambasciatori dei Bolognesi, i quali pregavanli con molta istanza a voler sospendere l'opera incominciata e dar loro ajuto, perciocchè i Modenesi, i Parmigiani, i Cremonesi e molti soldati piacentini e pavesi, essendo entrati nel territorio bolognese, avevano presso a Bazano cavato il fiume Scoltina dal proprio letto, e rovesciato sul loro territorio per la via di Plumato e di Sant'Agata. I Faentini, che non potevano mancare a tali amici, posti da banda tutti gli altri pensieri, e lasciati alla guardia della città cento cavalli, andarono col resto della milizia a soccorrere i Bolognesi.

Ma venuto ciò all'orecchie del nemico, prestamente si ritirò, e i Bolognesi, rimasti padroni della campagna, nou solo rimisero nel proprio letto lo Scoltena, ma passando fin oltre a Modena, saccheggiarono ed abbruciarono ogni cosa. Fecero i Bolognesi in quella guerra un atto lodevole e degno di memoria, perciocche comperarono a bella posta i prati di Casaralola, destinandoli a particolar pascolo dei cavalli faentini.

In questo anno fu un inverno asprissimo; morirono i fichi e le viti, di maniera che nell'anno seguente si bevette acqua in vece di vino.

Come i Faentini recarono gravi danni ai Forlivesi e ai Ravennati, e soccorsero di nuovo i Bolognesi.

I Faentini nel giugno del 1235 assediarono Forlì, avendo seco cavalli e fanti di due quartieri della città di Bologna, gli uomini di Dozza, che si erano offerti volontariamente, e quelli di Tussignano e di Modigliana; con queste ed altre genti saccheggiarono tutto il contado dei Forlivesi. Un giorno i soldati di porta Imolese e quelli di porta Montanara, avendo adocchiato l'inimico che cavalcava sotto le insegne lungo il fiume del Roncoltello, non trattenuti nè dalla profonda fossa ch'era accanto al fiume, nè dal fiume stesso, quasi volando, mossero ad assalirlo, e con impeto e ferocia grandissima, penetrando fra le squadre, lo misero in fuga, perseguitandolo fino alla villa di Battisano. Lungo la strada trovarono molte carra dei Forlivesi carichi d'armi e ricchezze infinite, e se ne impadronirono. I Ravennati, i quali campeggiavano a s. Pietro in Trentula, e dovevano ritrovarsi insieme coi Forlivesi alla difesa del fiume e del fosso, avuta nuova di quella rotta, fuggirono verso Forlì senza punto darsi briga dei collegati. In quella fazione i Faentini ammazzarono più di quaranta nemici e molti ne condussero prigione; abbruciarono e distrussero fra l'altre ville quella di Roncatello, quella di S. Giovanni sopra il fiume, e quella di S. Pie-

tro in Trentula. Essendo giunto in campo ai Bolognesi lettere e messi, che li avvisavano come i Modenesi, i Parmigiani e i Cremonesi erano entrati con grosso esercito nel lero contado, essi invitarono i Faentini; ma costoro stettero buona pezza sospesi e dubbiosi pel desiderio che avevano di combattere la città di Forlì, nella quale si erano rinchiusi Corrado conte di Romagna, Giovanni suo vescovo, e Buono conte di Montefeltro, in compagnia dei Ravennati, Ariminesi, Forlimpopolesi, Bertenoresi e molti altri; ma vedendo che per allora non v'era speranza di prendere quella città, si risolsero di soccorrere i Bolognesi, giudicando molto miglior partito soccorrere l'amico travagliato, che lo starsene oziosi. Poco dopo i Faentini tornarono di nuovo in soccorso de'Bolognesi con dugento cavalli e seicento fanti. E nel medesimo anno escirono verso sera fuori della città a cavallo, e per la via di sopra passando oltre Forlì, corsero saccheggiando e ruinando quel paese tutto fino sulle porte di Forlimpopoli; ed i Ravennati, ch'erano dentro e ch'avevano tolto a difendere quella città, non ebbero ardire d'uscire alla difesa dalla campagna. Cavalcarono nell'istesso anno nella pianura di Ravenna, e tutta, fino ai ponticelli di S. Vitale, la misero a sacco, stando i Ravennati a vedere dalle mura i danni loro.

Trascorsero similmente nel medesimo tempo, in settembre, il paese del castello di Camminate e di Medula in giù, e tutto l'abbruciarono; in ottobre andarono con tutti i cavalli e soldati di nuovo nel piano di Ravenna, e misero il fuoco in tutte le ville fino alle fornaci che sono vicine alla città; e se il podestà non li avesse trattenuti, in quello stesso giorno prendevano la città, e così si sarebbe finita una volta la guerra con questo nemico e procurata la pace ai figliuoli. Il comune di Faenza mosse in quest'anno una lite avanti al signor Guglielmo Durante conte di Romagna, contro i figliuoli del conte di Modigliana, contro Manfredo già del conte Morello, e contro il conte Guido e Battifolla, per le terre della

Murata di Bifolco, di Marzano, Marzatello e di Falletto; la qual lite fu agitata anche avanti a Giovanni d'Appia conte di Romagna.

Come i Faentini trascorsero il paese in compagnia de' Cesenati, presero Laureta e danneggiarono i Forlivesi.

Nell'anno 1236 di ottobre, escirono dalla città tutti i soldati faentini, e cavalcarono fino al castello di Bretinoro, e mentre vi dimoravano trovarono i Cesenati che davano il guasto agli alberi ed alle viti di Monticuli; abbracciatili insieme con allegrezza grande, e fatta molta festa, andarono di compagnia ai danni di quel luogo, tagliando in vituperio olmi ed alberi antichissimi, e mettendo il fuoco a ville e case del borgo, fin quasi alla pieve. Nel giorno seguente, essendo passati senza far male alcuno presso Forlimpopoli, calarono a basso saccheggiando le ville dei Forlivesi, dei Ravennati e dei Mainardi, Carpanella, Grisago, S. Zaccaria, S. Cassiano e la villa di Traversara; ed essendo giunti al ponte che i Ravennati avevano fatto vicino al mare sull'acqua del Savio (ponte di sottile artificio e che era munito di due castella e di doppia fossa, larga e profonda), trovatolo sguernito di truppe, l'abbatterono, e nel terzo giorno si separò l'un popolo dall'altro, ritornando ciascuno alle case proprie carico di spoglie e di gloria. Nel medesimo anno, nel mese di marzo, cavalcarono i Faentini con tutti gli arcieri e balestrieri loro, ed assalendo il castello di Laureta, incussero tanto terrore ad Ubaldo che n'era conte, che s'arresc sottomettendosi all'imperio loro: gli venne donata la cittadinanza. Nel mese di aprile cavalcarono tutti di nuovo, e passando sopra Forli, campeggiarono la notte presso a S. Lorenzo in Noceto, ed avendo dalla banda di sotto guaste con buoi ed aratri tutte le biade, si ritirarono verso la collina guastando alberi e viti; nel terzo giorno alloggiarono presso a Foranico e distrussero alberi e viti. Nè i Ravennati, nè i Forlimpopolesi, nè i Bertenoresi, nè altri alleati de'Forlivesi li poterono difendere da tante ruine. I Faentini nel quarto giorno se ne ritornarono alla città con molto onore per la via del Castel Latino.

### Come i Faentini ruppero i Ravennati ed altri popoli della Romagna.

Nello stesso anno, avendo i Faentini domati molti nemici col fuoco e coll'armi, e recati danni grandissimi, acciocchè i Ravennati, nemici più accerrimi, non fossero questa volta esenti, lasciata la città benissimo custodita dagli uomini di Modigliana e di Dozza, cavalcarono in tre alloggiamenti fino ai Ponticelli, saccheggiando con furore grande, e consumando ogni cosa per tre giorni continui; nel quarto giorno si fermarono al Godo, e volendo nel di seguente ritornarsene a casa, acciocchè potessero ciò fare più speditamente e senza briga, mandarono avanti le carra e le bagaglie di tutto l'esercito. I Ravennati, che mai non s'erano mostrati ad aperta guerra, ma vegliavano intenti alle fraudi ed agli inganni in compagnia degli uomini di Forlimpopoli, di Bertinora, di Meldola, di Rimini e di Giovanni Vincenzo di Corrado conte di Romagna, si fecero d'improvviso avanti alle carra ed alle bestie che tuttavia s'avanzarono, e credendo trovarsi di fronte a tutto l'esercito, fuggirono disordinatamente; ma conosciuto l'inganno, saccheggiarono le bagaglie che parevano abbandonate da' Faentini. Lieti costoro di doversi fra poco scontrare nel nemico, brandirono subitamente le armi, e raccolti sotto le insegne, e serrati negli ordini loro, se n'andarono a gran passo, e trovatolo disperso ed intento al bottino, l'assalirono con animo grande. I primi furono i Forlivesi, i quali dissipati e messi in fuga, parte ne furono ammazzati, parte ne rimasero prigioni. Dopo quelli i Ravennati, che erano cinquecento, armati di picche, d'archi, di balestre e con molte petriere; spaventati dalla ruina de'compagni, e conoscendo preclusa

qualunque via di scampo, s'interposero uomini religiosi, i quali impetrarono accordo da' Faentini, e licenza di potersi partire senza pericolo. Allora si fece innanzi il podestà de' Faentini appoggiato all'asta sul suo destriero; dall'altra parte si fece avanti il podestà de' Ravennati, quello degli Ariminesi, l'arcivescovo di Ravenna, Paolo Traversaro, il conte Malvicino, e Buono conte di Monte Feltro. Il podestà de' Faentini domandava che si sottoponessero alla città di Faenza, ma non accettando questa condizione i nemici, e venendo tuttavia la notte, considerando che l'esercito era carico di preda e di moltitudine di prigioni, tenuto consiglio coi suoi savi, decise di lasciar per lo meglio che il nemico se n'andasse senz'altra molestia, e così i Ravennati se n'andarono illesi. I Faentini ritornarono vittoriosi alla patria loro. Morirono in questo conflitto trecento dei nemici; tremila e settecento ne furono fatti prigioni, di maniera che capivano appena appena così gran numero le case de' Faentini.

## Come i Faentini sottoposero alla loro obbedienza Forlimpopoli, Medola e Castelnuovo.

Nel mese di giugno dello stesso anno 1236 esci dalla città la cavalleria faentina, e passando per S. Martino vicino a Forlì, alloggiò, di consenso de'Forlivesi, nei confini di Maliano, e congiuntasi il giorno seguente coi Cesenati, assalì il territorio di Bertinora distruggendo biade e tagliando alberi e viti. Per il che temendo il popolo di Forlimpopoli, già stanco dal lungo battagliare, che ad esso pure sovrastasse tanto pericolo, mandarono a raccomandarsi ai Faentini, e dando venti ostaggi, giurarono di sottoporsi a tutti i comandamenti loro. Medola fece lo stesso, ma senza ostaggi, nel terzo giorno. I Faentini senza offenderli punto accettarono l'uno e l'altro popolo sotto la cura loro, fatte queste condizioni: che i Forlimpopolesi e Medolesi fossero tenuti di dar questi il castello e quelli la città nelle mani del comune di Faenza ogni

volta che a lei fosse piaciuto; di non pigliare altro podestà in perpetuo al lor governo, se non faentino; non partirsi mai dall'imperio e dai precetti loro, avendo per nemici i nemici de' Faentini, formendo loro uomini ed armi nelle occorrenze e bisogni. Accettate d'accordo queste condizioni, i Faentini nel quarto giorno s'avviarono verso il piano di Castelnuovo, e servendosi degli uomini di Modigliana che avevano seco, assalirono il castello e lo presero, e sforzarono gli uomini di quel luogo a dar venti ostaggi e giurar loro fedeltà. Dopo queste fazioni diedero vôlta, e si misero in via per ritornarsene a casa; mentre passavano nel mezzo di Forlì, ritrovarono che quegli abitanti avevano poste per le vie enormi botti di vino, invitando colle tazze colme a bere i soldati che tuttavia passavano. I Faentini affievoliti dalla fatica, dal caldo e dalla polvere, aggradirono con lieto viso il dono, ricrearono i corpi ed allegrarono gli animi. Nel luglio dello stesso anno andarono i cavalli del quartiere di porta Montanara (coi rispettivi fanti) e quelli di porta Imolese alla vôlta di rocca di Monte Maggiore, la qual era quasi da ognuno tenuta inespugnabile, ed era difesa dai Tedeschi; avendola assalita e combattuta animosamente, se ne fecero da ultimo padroni, ed ammazzati i difensori vi appiccarono il fuoco.

# Come i Faentini mandarono soccorsi alla lega, e si resero soggetti i Forlivesi.

I Faentini nel mese di settembre del 1236 mandarono sotto Robaconte loro podestà cinquanta eletti cavalli in ajuto de' Lombardi loro alleati, i quali andarono alla volta di Mantova e di Brescia, forniti di munizioni e delle altre cose necessarie alla guerra. Si sforzavano i collegati d'impedire che l'imperatore d'Alemagna discendesse in Lombardia; ma egli vi venne ajutato da Ezzelino, da Salinguerra, dai Cremonesi, dai Parmigiani e dai Modenesi. Nello stesso anno, nel mese di maggio, ave-

vano i Forlivesi giurato alla presenza di tutto il popolo di sottomettersi a qualunque comandamento dei Faentini; sotto quali condizioni poi non si è mai potuto rilevare dal solenne atto in pergamena, perchè tutta lacera e corrosa.

# Federico II assedia Faenza, e vi batte monete d'oro, d'argento e di cuojo.

Mentre i Faentini, collegati coi Cesenati, facevano aspra guerra ai Ravennati, e tuttavia non mancavano di favorire la lega lombarda, Federico parti di Puglia, dove allora si ritrovava, per venire in Lombardia, ed essendo giunto in Romagna, e sapendo che Faenza era una delle città collegate contro di lui, deliberò di muoverle guerra, e vedendo di non poter per la sua fortezza combatterla ed espugnarla, si volse all'assedio. Faenza in quel tempo (nel 1240 circa) avea cinque miglia di circuito, compresi i sobborghi, i quali erano maggiori della città. Non è da stupirsi di questa sua grandezza, allorchè si considerino gli eserciti fatti, i cavalli nutriti ed i gagliardi ajuti dati a molte altre città. I soldati di Federico, acciocchè l'assedio potesse continuare anche durante l'inverno, vennero alloggiati in trabacche di legno, che formavano per così dire un'altra città. Durò l'assedio sette mesi in un inverno aspro di ghiacci e nevi, e vi stette così ostinatamente l'imperatore, che, essendo mancato il numerario, per non abbandonar l'impresa, fece coniare l'oro e l'argento che serviva per uso della sua tavola e della sua persona; nè bastando ciò, fece battere monete di cuojo, le quali avevano da una parte la sua testa, e dall'altra l'aquila imperiale, e si chiamavano Augustali, promettendo di cambiarle in fin della guerra, a chi le presentasse ai suoi tesorieri, in altrettante monete d'oro.

Furono mandate a Faenza dalle città confederate ambascierie per animarla, ma non giungendo mai i soccorsi promessi, o perchè non potessero passare, impediti dai fautori di Federico, o che fossero lenti nel raccogliersi insieme, come avviene nelle cose in cui hanno a far molti, fu sforzata ad arrendersi a patti svantaggiosi, perciocchè il vincitore la sfasciò delle muraglie, e colle pietre fece far quella rocca che tuttavia si vede; rocca meravigliosa e fortissima, fatta in quadro, con piazza in mezzo e quattro torracchioni agli angoli; a canto alla porta, per la quale dalla città s'entra in rocca, vi è una grandissima torre, maggiore di tutte le altre, che venne più tardi mozzata dalle artiglierie del duca Valentino, come vedremo: essa chiamavasi Imperiale. La moneta di cuojo accennata era del valore di un fiorino e di un quarto; e la via che in qualche antica pergamena vien chiamata la via del-Pimperatore, è quella che da porta Montanara va a Ponte d'Arco.

### I Guelfi ed i Ghibellini in Faenza.

Federico suscitò e diede favore alle maledette fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini, che furono la ruina e l'esterminio di tutta l'Italia. Faenza si divise in Acarisi e Manfredi: i primi erano Ghibellini, Guelfi i secondi. Ai Manfredi aderivano i Rogati, e gli Orambrasi agli Acarisi. Mentre non ancora eranvi queste fazioni, Faenza viveva in libertà ed adoperava l'armi per conservarsi tale ed aggrandire lo stato e la riputazione pubblica; dopo la peste di quelle divisioni non le adoperò in altro che in ruinare sè stessa; di guisa che la provincia tutta, non che la città di Faenza, e innanzi e dopo l'impero di Rodolfo (il quale confermò alla chiesa la contea di Romagna, della quale era stata spogliata da Federico suddetto), visse continuamente sotto questo flusso e riflusso di parti, fin che ultimamente cadde sotto la tirannia di diversi, che la signoreggiarono coll'ajuto delle fazioni civili.

Dopo che Federico ebbe presa Faenza, fece dono al conte Bernardino ed al conte Guido de'Rainieri da Cunio del castello d'egual nome colle ville di Bagbiano, Massa, Lazone, Basini, Casali, Granaroli, Mazzapiedi, Bornine, Vazoli, Strambracci, Serragli e Ginnech, probabilmente per soccorsi avuti da essi durante l'assedio. Nel 1250 Faenza prese Laderchio, che era di Tigrini figliuolo del podestà di Bologna; nel 1258 contrastava con Guido novello conte di Toscana, per la rocca di Ceparano; e la sentenza pronunciata fu che quella rocca si atterrasse, si restituisse la plebe e si desse soddisfazione al comune. Nel 1260 il comune comperò un casamento nella cappella di s. Paterniano, e diede a Ruggeri conte di Duadola lire 500, delle quali era creditore. In questo tempo erano mutate assai le cose di Faenza, e mentre per l'addietro tutti miravano alla grandezza della patria, dopo la presa di Federico, divisa in due parti, non attendeva ad altro che a discacciare la parte contraria e far padrona la savorita da lei, come avvenne nell'anno 1257, in cui gli Acarisi e i Manfredi, sussidiati dagli aderenti di Romagna, di Ferrara e di Bologna, vennero fra essi a sanguinoso conflitto. S'accordarono finalmente insieme, e perchè la parte dei Manfredi doveva essere in Faenza la più debole, si convennero che gli Acarisi dessero per loro sicurezza tre ostaggi al marchese d'Este; e questi furono Napoleone figliuolo di messer Acarisio, il figliuolo di messer Zambrasio ed il figliuolo di messer Boccaccio; morirono tutti avvelenati (a quanto dicesi) nel castello dove erano prigioni.

#### Il carroccio.

Nell'anno 1269 i Ravennati ed i Bolognesi, che s'erano alleati contro i Faentini, posero l'assedio a Faenza. La città, travagliata dalle guerre civili, si sarebbe trovata a

mal partito, se il popolo di Forli non l'avesse soccorsa; le milizie dell'una e dell'altra città assalirono i Bolognesi e i Ravennati, li ruppero e li misero in fuga con mortalità gravissima. Faenza in attestato d'amicizia e di gratitudine si obbligò di ricevere dalla città di Forlì il podestà ed il capitano; il primo fu il conte Glicisio, detto da Castrocaro. Nell'anno seguente i Bolognesi ritornarono all'assedio di Faenza, ed allora condussero il primo carroccio, carro trascinato da buoi colle coperte di seta; nel mezzo eravi un'antenna collo stendardo generale dell'esercito sormontato da una campana che suonava al principiar della battaglia ed in altri bisogni. Il nerbo dell'esercito era intorno al carroccio, e perduto questo era insieme perduta la battaglia. Vennero dunque i Bolognesi con questa novità di carroccio, pensando di spaventare i Faentini; ma indarno, perciocchè si chiamarono fortunati di far pace, riavere alcuni prigioni e partirsene con Dio.

Come messer Guido degli Acarisj e messer Mainardo figlio di Pietro Pagano da Susenana fecero una trincea a danno dei Sassadelli.

Messer Guido degli Acarisi, e messer Mainardo figlio di messer Pietro da Pagano da Susenana, edificarono nel 1273 presso a Galisterna in danno di quei da Sassadello una trincea (la pergamena dice tomba), provvista di buona guardia e di munizione. I Sassadelli domandarono ajuto dagli amici loro, ch'erano quelli della fazione guelfa, e fra gli altri vi corse Alberghetto Manfredi con tutte le sue forze per distruggere le trincea; dall'altra parte vennero in difesa degli Acarisi Bonifacio da Susenana e Paganino figliuolo di messer Pietro Pagano, con molti aderenti, e nel venire furono incontrati da quei da Sassadello e dai Manfredi, ed assalitili sovra un poggio con molto impeto e vantaggio, venne ucciso Bonifacio e Paganipo, e per causa della morte di costoro in Faenza furono grandi travagli: tutte le strade vennero trincerate

ed ognuno si fortificò d'armati; si scaramucciava continuamente con morte di molti cittadini.

#### I Manfredi e gli Acarisj.

In questo tempo, sebbene i Faentini vivessero sotto l'obbedienza imperiale, serbavano tuttora in molte cose la loro libertà: essi eleggevano i podestà, facevano paci o guerre, e se le fazioni ch'erano nella città venivano alle mani fra essi, ed una annichilava o poneva in bando e confiscava i beni dell'altra, non vi era chi ne rendesse conto o facesse giustizia; la ragione stava nell'armi. Dopo la morte di molti e la ruina di varie case, la perdita fu dal canto dei Manfredi, e gli Acarisi vincitori li scacciarono dalla città: quelli si ricoverarono in Bologna. La parte dei Geremei, che era la guelfa, aveva discacciato da quella città i Lambertazzi parte contraria; e siccome i Bolognesi avevano messo in possesso de'beni i fuorusciti Faentini affinchè potessero vivere e mantenersi, così dal loro canto i Faentini avevano dato ricetto ai Lambertazzi (chi dice in numero di 6000 e chi di 1000), ed aveano loro consegnati i beni dei Manfredi: era in uso presso tutte le città d'ajutare in questi casi gli amici coi beni dei loro. nemici.

Come i Lambertazzi vinsero più volte i Geremei, e chi fosse il conte Guido di Montefeltro e Mainardo da Susenana.

I Lambertazzi fuorusciti non solo spogliarono i Bolognesi di quasi tutte le castella del contado, ma ancora li ruppero in due fatti d'arme, coll'ajuto de' Faentini e de' Forlivesi, fautori essi pure della parte ghibellina. Colla scorta del conte Guido da Montefeltro, a bandiere spiegate, al ponte del castello detto di s. Proculo e in molte altre fazioni minori, riuscirono sempre vincitori; con tante vittorie non poterono però mai rientrare in Bologna. Il conte Guido da Montefeltro cominciò in que-

sti tempi a farsi sentire in Romagna (fu della linea vecchia dei conti d'Urbino) così accerrimo difensore della parte ghibellina, che non lasciò di far cosa che le potesse recar utile e gloria. Più volte fece ribellare popoli e città, e tutta la provincia alla Chiesa; nè si faceva cosa alcuna in cui non avesse parte; ed è quello stesso che Dante pone nell'inferno pel mal consiglio dato a pana Bonifacio. Si distinse anche Mainardo da Susenana, ghibellino feroce, quantunque allevato sotto la repubblica di Firenze, ch'era di fazione guelfa. Egli si fece signore di Forli, di Faenza e d'Imola. In quel tempo, andando il conte Guido da Forli con molti cavalli e fanti verso Bologna in ajuto de'fuorusciti, e facendo la via di Solarolo, perchè vi erano i Manfredi e loro aderenti, si fermarono a combatterli e li ruppero, facendo prigionieri frate Alberico Manfredo, Gerardino di Mezo, fra Rodolfo Rogato, fra Guido Pomei, Ugo Fedon, Filippo Cagnolo e molti altri; furono essi condotti a Forli. Allora gli Acarisi e gli altri della parte opposta fecero per quest'impresa elezione di due podestà, uomini di Forlì. Uno fu messer Superbo degli Orgogliosi; l'altro messer Tebaldo degli Ordelaffi.

Come i Faentini ed i Forlivesi assediarono Bagnacavallo, e vennero assopite le fazioni civili.

Nell'anno 1277 (altri dicono 1276) Bagnacavallo, coll'ajuto de' Ravennati, i quali erano allora in amicizia coi Bolognesi, molestando i Faentini ed i Forlivesi, questi per consiglio del conte Guido di Montefeltro, s'unirono per assediarla e snidare i nemici da quel luogo; dietro consiglio del conte, fermarono l'esercito nella villa di Cottignola, e fortificatala benissimo d'argini e di fosse, con continue scorrerie e impedimenti travagliavano le genti del castello; da ultimo lo ridussero agli estremi con mangani che slanciavano pietre enormi. I Bolognesi ed i Ravennati, udendo il pericolo degli amici loro, cavarono fuori

gli eserciti, ed uniti insieme vennero fino ad Imola, pensando d'allontanare colla loro venuta il nemico, o almeno dargli comodità di combattere. Ma non riuscì nè l'uno nè l'altro pensiero, perciocchè egli che era ottimamente fortificato non volle mai escire, e tenne saldo nell'assedio; disperando di poter far cosa buona ritornarono d'onde erano venuti, e gli uomini di Bagnacavallo si arresero al comune di Forlì. Essendo poi fatto papa Nicolò III di casa Orsini, desideroso di por fine alle molte discordie ch'erano in Italia, destinò conte di Romagna Bertoldo Orsini, e legato della Toscana il cardinale Latino, due suoi nepoti. Al cardinale, come persona più autorevole, commise che nell'andare in Toscana facesse la via di Romagna, e procurasse di disporre gli animi delle principali famiglie che tenevano divisa la provincia alla pace, acciò fosse più facile al fratello nella venuta sua di condurre l'opera a compimento. Venne in Romagna il cardinale, ed indusse i Lambertazzi ed i Geremei a far tregua fra loro; indusse parimenti alla tregua gli Acarisj ed i Manfredi, ed in segno d'allegrezza fece un nobilissimo convito, dove furono i Manfredi, gli Acarisj e tutti gli altri delle principali famiglie. Il cardinale partì poi per Toscana. Giunto il fratello, il quale avendo trovati tranquilli i Lambertazzi ed i Geremei, s'immaginò che la più corta via di pacificarli intieramente fosse l'andare egli stesso in persona, e condurre seco i Lambertazzi, non potendo credere che essendo nipote del papa, e mandato per comporre le differenze della provincia, non fosse per esser ben accolto lui e chi con lui veniva pacificamente. Restò per altro ingannato messer Bertoldo (che così chiamavasi il conte), perciocchè i Bolognesi non lo vollero ricevere, anzi mossero gran rumore; s'armarono, lo respinsero, lo sconfissero e lo fugarono.

Minuta descrizione d'una battaglia avvenuta fra i Bolognesi ed i Geremei, tra i Faentini ed i Lambertazzi al ponte del castello.

Quando si seppe in Bologna che i Lambertazzi erano stati ricevuti in Faenza, subito i Geremei ed i Manfredi, escendo dalla città, vennero agli argini e steccati di Faenza. Essi avevano per riparo il convento di santa Perpetua; attaccarono una scaramuccia e poi si ritirarono, e mandando per soccorsi dai loro aderenti di Romagna, di Lombardia e di Toscana, misero assieme un esercito formidabile; essendo ben provvisti di padiglioni e tende, si posero intorno alla città, e per trentadue giorni, con mangani e con altre macchine da guerra, la tormentarono. I Faentini in tanto pericolo chiamarono in ajuto i loro amici di Romagna, cioè i fuorusciti d'Imola e di Brisighella; raccolsero da cinque a sei mila persone, alle quali diedero per capo messer Guglielmo de' Pazzi di Valdarno, amico della parte e tenuto in quei tempi per prudente e valoroso soldato. Le milizie della città, che fra cavalli e fanti dovevano essere più d'altri tre mila in ordine d'armi e di vestimenti, erano capitanate da Mainardo da Sesenana, il quale era anche podestà di Faenza; si aspettavano il conte Guido da Montefeltro, capitano di Forlì e di tutta la guerra, il conte Guido novello e Manfredo suo figliuolo, il conte Brandino, Tancredi, Ruggeri e Tigrino figliuolo del conte Guido da Modigliana, ciascuno con tutte le sue forze, le quali potevano essere fra cavalli e fanti circa sei mila uomini. Frattanto perchè era a s. Giuliano un serraglio o forte, fatto dai Faentini, il quale intercettava le munizioni, che da Bologna e da Imola venivano al campo de' Bolognesi, si mosse dal campo per combatterlo il signor Malatesta da Rimini, il quale era capitano dei Geremei. Messer Guglielmo de'Pazzi fu mandato a soccorrerlo con parte de'Lambertazzi, ma tanto fu l'impeto e la prestezza del Malatesta, che prese il serraglio prima che vi giungesse messer Guglielmo; i Faen-

timi che lo custodivano si salvarono verso Facuza, perchè il Malatesta dopo la presa del serraglio aveva richiamato il resto dell'esercito, ed aveva passato il ponte di s. Proculo per incontrare il nuovo soccorso che s'avanzava. I Faentini, gelosi delle fanterie di messer Guglielmo, avendo saputo la mossa dell'esercito nemico, uscirono dalla città, cavalli e fanti, e camminarono per la strada romana serrati in bellissima ordinanza, sotto la scorta di Mainardo da Susenana. Ma giunse nuova che messer Guglielmo, giunto al ponte di S. Proculo, e ritrovatolo con grossaguardia di nemici, l'avea espugnato con morte di trecento difensori e facendo prigionieri altri duecento (fra i morti furonvi messer Ugolin de'Tobaldi, messer Jacobin de'Beccadelli, messer Rodolfo de'Rogati, messer Alberghetto de'Manfredi), e che il conte Guido di Montefeltro, essendo arrivato a Faenza con tutta la sua milizia, ed avendo saputo il viaggio dei nemici, e che i Faentini gli erano usciti dietro il giorno dopo, per tempo si era avviato esso pure a quella banda. Il Malatesta frattanto aveva incontrato il nuovo soccorso, e perchè il castello di Tebano si teneva pei Faentini, aveva mandato un'eletta banda di soldati a combatterlo e levarlo dalle mani loro; quando intese l'arrivo de Faentini al ponte, e la perdita che avevan fatta i suoi, e che il conte Guido non poteva tardar molto a giungere, subito richiamati gli armigeri ch'erano andati a Tebano, e raccolti gli altri ch'andavano predando, rassettò le cose sue, e si mise all'ordine di combattere se facesse bisogno. Dall'altra parte arrivato che fu il conte Guido con molto giubilo ed allegrezza si unirono insieme con tutte le genti, Mainardo, il conte Guido e messer Guglielmo, e fatto consiglio, deliberarono di passare il ponte, e se avessero comoda occasione battagliare; passarono il ponte, ed attaccata una leggier scaramuccia, perchè l'ora era tarda, ciascuna parte si ritirò ne' suoi alloggiamenti; la mattina sull'alba ritornarono a scaramucciare, indi fanti e cavalli entrarono in battaglia, combattendo una parte

ŀ

e l'altra con molto animo e valore, i Geremei, per estinguere affatto i loro nemici, i Lambertazzi per acquistar la perduta patria. La pugna durò più di quattro ore, con eguale vantaggio fra le parti, ma dopo poi per opera del conte Guido, primeggiarono i Lambertazzi. Quell'astutissimo conte aveva esercitato ad una battaglia i balestrieri, i quali non già dispersi, ma serrati in ordine e nelle proprie file saettavano di continuo la squadra nemica in questo modo: la prima fila scaricava le sue balestre. di poi subito si abbassava sul ginocchio destro, e caricava di nuovo, dando luogo alle saette della fila seconda, le quali volavano al di sopra, e così facevano la seconda e la terza, e tutte fino al fine, nè mai alcuno si muoveva fino che tutte le file non avevano scaricate le proprie balestre. Si levavano poi subito tutti in piedi, e di nuovo scaricavano col medesimo ordine, e continuavano così con tanta destrezza e prestezza che sempre volava una moltitudine di saette alla vôlta del nemico. Condusse il conte Guido questa battaglia al fianco de' nemici che combattevano, e col continuo saettare le schiere de'cavalli e de'fanti, disfece l'ordinanza e diede ai suoi la vittoria; per quello che riferiscono i frati ed i chierici ch'erano nel campo, furono morti tre mila nemici, senza quelli che s'annegarono nel fiume Senio. Tra i morti furonvi ser Nicolò de'Bazzellari, Riguzio de'Galluzzi, Tomasino de'Gallazzi, Ariosto, Ugolino Zambono dottore di legge, Nicolò Tencarario altro dottore di legge, Sempronio Scopa, Lambertino de' Lambertini, Giovanni dei Zovenzini e suo figliuolo, Ugineto de' Garintendi, Guglielmo Malavolta, Franceschino Doccia, Alberto di messer Gaza, Bartolomeo Basacomare ed altri assai. Dopo la vittoria andarono alla vôlta di Bologna, perseguitando l'inimico, tagliando alberi e viti, abbruciando case e ruinando ogni cosa, e non trovando via d'entrare in Bologna, nel ritorno abbruciarono il castello S. Pietro.

Nel 1277 i Faentini ed i Forlivesi con Guido Novello, ed i Lambertazzi andarono contro i Guelfi e contro il

comune di Firenze al borgo di Civitella e fu in giorno di domenica a' 14 di novembre, e combattendo il detto borgo lo presero per assalto; e questo fu fatto per vendicarsi de'Firentini, perchè avevano tenuto mano ad alcuni degli Orgogliosi, i quali avevano tentato di dar Faenza ai Guelfi di Bologna, e Forlì ai Firentini. In quest'anno medesimo i Geremei andarono con dugento cavalli e molti fanti ad assediare Plancabolo; udendo ciò Mainardo Pagano ed Aleotto de' Pappi di Forlì, capitano della parte de'Lambertazzi, si mossero con tutte le loro milizie, e tolti in compagnia i soldati di Forlì, cavalcarono alla vôlta di Modigliana, ed ivi unitisi col conte e suoi amici e seguaci, s'avviarono verso Maradi e verso Santo Stefano in Palazzolo, vicino al castello di Plancabulo, dove era l'esercito de' Geremei; questi, vistosi venire addosso così grosso nemico, si misero in fuga, avendo abbandonati i padiglioni, le macchine e tutte le munizioni da guerra e da bocca. Nell'anno seguente il conte Manfredo podestà di Faenza, colla milizia della città e con messer Aleotto compagno de' Lambertazzi, cavalcarono verso Imola, e scontratisi cogli abitanti del contado, parte uccisero, parte ne fecero prigionieri. Dopo questa fazione mandarono i Faentini messer Guglielmo de'Pazzi con molti fanti e cavalli a Roversano per soccorrere quelli del partito, contro il Malatesta; se non gli sopravvenivano ajuti da Guglielmo Malatesta, non si sarebbe salvato (come fece) entro Cesena.

In questo tempo, essendo passato in Italia Carlo d'Anjou con grosso esercito, chiamato da Urbano IV contro Manfredi, Faenza e Forlì non ebbero timore di negargli le munizioni.

Come fu tradita Faenza da Tribaldello, e data in podestà di messer Giovanni d'Appia conte della provincia.

Trovavasi Faenza tuttora del partito ghibellino, e sebbene dopo la conquista di Federico fosse divenuta (di

nome) terra imperiale, e terra ecclesiastica dopo la re-'stituzione di Rodolfo, pure, come padrona di sè medesima, disponeva a suo talento della pace e della guerra, e difendeva onoratamente la sua riputazione da tanti nemici, nati nuovamente coll'occasione delle parti. Mentre vivea in questo stato, avvenne che un figliuolo di messer Garaton dagli Acarisi, il qual era d'animo sdegnoso e vendicativo, per oltraggio avuto dalla città, potendo più in lui il desiderio della vendetta, che il bene e la salvezza de' concittadini, deliberò darla a messer Giovanni Appia conte della provincia per la chiesa; secondo alcuni ai Bolognesi e ai Manfredi nemici di Faenza. Costui chiamavasi Tribaldello o Tebaldello. Giovanni Villani lo fa de' Manfredi. A me pare più verisimile che nascesse dagli Acarisi, perciocchè, se bene sosse seguita la pace fra gl'Acarisj ed i Manfredi per opera del cardinal Latino, come si è detto di sopra, non conveniva però a nessuno de' Manfredi lo stare in Faenza, dove gl'Acarisi coi Lambertazzi erano pressochè padroni. Di più, se Tribaldello fosse stato dei Manfredi non gli sarebbe stato attribuito a tradimento l'aver con quell'atto favoriti i suoi, e postili in grado di farsi padroni della città, dando loro si larga comodità di levarsi dinanzi una famiglia che aveali privati della patria e delle facoltà, e fatto impedimento grandissimo al principato; come non fu dall'altro canto riputato a tradimento la venuta in Faenza de'Manfredi coi Bolognesi per trucidare gli Acarisi, i quali sebbene allora fossero apparentemente riconciliati, pure nel fondo del cuore s'odiavano, e ciascuna fazione aspettava l'opportunità di primeggiare sull'altra. Finalmente non è a credere che gli Acarisj ed i Lambertazzi affidassero per quella riconciliazione nè chiavi, nè guardia di porte in mano d'uno di diversa fazione, e che poco prima era stato cacciato da Faenza, avendo l'inimico così poco lontano, cioè a Bologna. Colni dunque trattò coi Bologness e coi Manfredi di dare al conte della Romagna la città di Faenza. Sospettarono a primo aspetto i Bolognesi che questo non fosse un inganno del

conte Feltresco che n'era il maestro; ma visto poi che continuava e proponeva il modo che voleva tenere, discendendo ai particolari, cominciarono a prestargli fede. Era in quel tempo Faenza cinta da un alto e grosso argine, con larga e profonda fossa, e pei sospetti delle fazioni eranvi guardie di giorno e di notte. Prometteva costui mandar fino a Bologna la chiave per aprire la porta, e come fosse di guardia introdurli dentro, perchè la potessero aprire. Accettò il conte di Romagna il partito; tolse seco i Bolognesi ed i Manfredi, e si mosse al tempo convenuto; fu introdotto; venne aperta la porta, e mentre gli altri dormivano (come dice Dante), entrò con tutta la gente che aveva seco. Il conte attese ad impadronirsi della città; i Bolognesi ed i Manfredi ad estirpare i loro nemici, che d'allora in poi non alzarono mai più la testa. Tribaldello venne ricompensato da' Bolognesi, i quali l'ascrissero alla loro cittadinanza, e del suo tradimento n'ordinarono pubblica memoria. Ciò fu nel 1280 o nel 1281.

# Mainardo Pagano e il conte Guido di Montefeltro; stratagemma di quest'ultimo.

Ancorchè dal conte e dai Bolognesi fossero lasciati nella città i Manfredi come capi, affinchè la tenessero devota e fedele alla Chiesa, pure non mancarono loro altre opposizioni e contrasti, pei quali fu ritardato il dominio che più tardi acquistarono: perciocchè annichiliti gli Acarisi ed i Lambertazzi, il popolo avea vôlto il favore e l'affezione a Mainardo Pagano da-Susenana ed al conte Guido di Montefeltro, essendosi servito del governo del primo mentre fu suo podestà, e del consiglio ed ajuto dell'uno e dell'altro contro i Bolognesi e i Geremei, a favore della parte, quando Mainardo, col favore del popolo, s'impadronì di Faenza (nel 1291), ed Ugolino e Francesco Manfredi, i conti di Cunio e Riguzio Rogati furono sforzati dal medesimo Mainardo, pure col favore del popolo, ad

abbandonar porta Ravennate che aveano occupata. Erano adunque sorti contro i Manfredi nuovi nemici, o per dir meglio nuovi concorrenti; la provincia tutta tumultuava, nè v'era stato stabile e fermo. Ciò venne prodotto dalle fazioni suscitate da Federico, le quali avevano allevati gli uomini all'armi e ad una vita tumultuosa. Da queste divisioni poi molti, resi arditi e forti, cominciarono ad aspirare al dominio della città, di maniera che la Chiesa, che n'era legittima padrona, per difendere le sue ragioni, era tenuta in continuo travaglio e spesa, e spesse volte, accomodandosi ai tempi, investiva questo e quello degli stati che aveva occupati.

Nell'anno seguente il conte Guido di Montefeltro, il quale fu gran nemico della Chiesa e tenne molto travagliata questa provincia, coll'ajuto de' suoi fautori e col mezzo della parte fece ribellare tutta la provincia. Giovanni d'Appia co' suoi Francesi e con molti uomini della parte guelfa andò intorno a Forlì; ma per astuzia del conte Guido restarono parte morti, parte presi e parte soffocati nel fiume. Perciocchè avendogli fatto offrire la città, con condizione che lasciasse parte delle genti fuori per minor danno degli abitanti, entrò con tanta gente, quanta giudicava di poterla ridurre in suo potere, lasciando il resto fuori della città sotto una quercia, con commissione a quelli che entravano che tutti si riducessero all'albero, ed ivi si trincierassero, se per mala sorte fosse loro accaduto qualche sinistro. Si vede che egli usò questa precauzione, dubitando di qualche inganno per parte del conte Guido ch'era dentro con le sue genti; ma si vide dall'effetto che ciò non su bastante, perciocchè, essendo uscito da Forli il conte Guido, mentre entrava il conte ' d'Appia, che così eran stati d'accordo, come conobbe dalle spie che aveva dentro, che i soldati dell'Appia erano occupati nel farsi padroni delle case e saccheggiarle, egli divise le sue genti; parte mandò a rompere e disfare le genti ch'erano ammassate sotto la quercia, e coll'altra parte entrò egli stesso in Forli per una porta che gli

venne aperta, e trovando quei soldati occupati nel sacco, facilmente li dissipò e li tagliò a pezzi; alcuni cavalieri che corsero alle stalle per montare a cavallo nol poterono fare, perchè i Forlivesi avevano ascose le briglie. Gli altri frattanto che si ritrovavano sotto la quercia, assaliti all'improvviso, si posero in fuga, e così in poco tempo il conte Guido entrò di nuovo vittorioso in Forlì, conducendo seco molti prigioni, lasciando annegati nel fiume molti Francesi e per le strade molti merti. In questo fatto perirono alcuni degli Acarisi e de' Fantolini e morì Tribaldello. Il conte d'Appia scampò da tanta rotta, e rinnovato l'esercito riacquistò di poi Forlì e tutta la Romagna.

Negli anni 1284 e 1285, avendo Guglielmo Durante rettore della provincia una lite coi conti di Modigliana, con Manfredo di Guido Novello e con Guido Battifolla d'alcune castella, nacque la sentenza a favore de' Faentini, e furono messi al possesso. In quel tempo tutti i conti di Toscana di qua dell'Alpi si radunarono in Modigliana per affari; eranvi fra essi il conte Corrado Bandino e tutti i suoi fratelli, i figliuoli del conte di Modigliana, il conte Guido Battifolla, figliuolo del già conte Simone e il conte Manfredo del conte Guido Novello.

## Le pugnalate, o le frutta di frate Alberico.

Nel 1285 frate Alberico de' Manfredi fece uccidere sotto la Pace nel castello di Cesade, Manfredo de' Manfredi ed Ugolino suo figliuolo in un solenne convito, ordinato a questo fine. L'ingiuria che mosse questo buon frate a fatto così nefando si dice esser stato un buffetto, che in occasione di contrasto gli diede il suddetto Manfredo, o secondo alcuni il figlio suo. I sicarj furono Francesco ed Ugolino Manfredi; il segno convenuto era quando frate Alberico diceva: Vengano le frutta. Dal che nacque che le pugnalate erano chiamate le frutta di frate Alberico, o le frutta del mal orto. Quest'Alberico era frate Gaudente, ordine di cavalieri nobilissimi sotto il titolo

di Santa Maria, i quali portavano una croce rossa in campo bianco, e pigliavano moglie; erano esenti d'ogni peso e gravezza, eccetto che d'andar contro gli infedeli ed a chi violasse la giustizia. Dal buon tempo che godevano, erano dal volgo chiamati Gaudenti. Di questi frati cinque erano in Faenza nel 1271: frate Alberico Manfredi, Rodolfo de' Rogati, Acarisio degli Acarisi, Zambrasio de' Zambrasi e Paolo del signor Tibaldo.

Continuavano nella provincia le solite fazioni, e nell'anno 1286 Mainardo aveva occupata Faenza, e nello stesso anno per opera di Guido di Montefeltro venne restituita alla Chiesa con Cervia, che teneva il Monte Feltrano, essendo rettore della provincia Guglielmo Durante. Nell'anno seguente Malatesta da Verrucchio podestà di Rimini, Giovanni Ramberto, Giovanni e Malatestino, figliuoli di Malatesta, fecero pace con frate Alberico e Uguccione suo figliuolo e con Francesco Alberghetti, con promessa d'una parte e dall'altra, che non solo questa, pace verrebbe confermata dai comuni di Faenza, di Forlì e di Rimini; ma altresì che i Calboli farebbero pace cogli Orgogliosi (due delle principali famiglie di Forli), e che i conti di Cunio si pacificherebbero coi nobili d'Imola, e che la pace verrebbe osservata anche da Mainardo e dagli Acarisj. Nel medesimo anno, essendo podestà della città Mainardo, la villa di Sant'Agata posta nel contado d'Imola, venne spontaneamente sotto l'obbedienza dei Faentini. Faenza aveva una lite col conte Manfredo del conte Guido Novello pel mulino di porta Ravennate e per una certa possessione. In quest'anno 1280 il conte Ugolino di Castrocaro capitano della città, proferi sentenza, per la quale veniva data la minor quantità di detti beni-al conte Manfredo. Nel 1290 avvenne in Ravenna uno strano accidente, pel quale ne senti mutazione anco tutta la provincia; perciocchè i Ravennati per qualche causa urgente, secondo alcuni, fecero prigione, secondo altri, uccisero con tutta la famiglia Stefano di Ghinazzano de' Colonesi rettore della provincia,

la quale vedendosi senza capo, tutta si ribellò, eccetto Forlì. Faenza fu occupata da . . . . . e subito i Bolognesi che tenevano per la Chiesa le furono attorno coll'esercito. Ma papa Nicola IV, udito l'accaduto, non tardò punto a far provvisione, e mandò al governo della provincia Balduino de' conti Guidi da Romena, vescovo Aretino, uomo di molto valore, il quale in non molto tempo riacquistò tutto il perduto, e ridusse di nuovo tutta la provincia sotto l'obbedienza della Chiesa.

Nell'anno prima Mainardo avea comperato Gattara da uno chiamato Barniolo di Ugolino, il quale l'aveva avuta da Fantolino d'Albertino degli Acarisi.

#### Mainardo s'impadronisce di Forli.

Mainardo, il quale non pensava ad altro che a farsi uno stato in Romagna, coll'ajuto e consiglio di alcuni grandi della provincia s'impadronì di Forlì (facendo prigioniero coi figliuoli Agbinolfo de Romena, fratello del vescovo Aretino) e di tutto il resto della provincia, di maniera che nel 1202 il rettore si trovava solamente con Cesena, Bretinoro e Castrocaro. Ecco come ciò accadde. Il vescovo era in Forlì, e fuori di Forlì Mainardo con molti possenti di Romagna, i quali macchinavano di far del vescovo quello che avevano fatto i Ravennati di Stefano da Ghinazzano, e di mettere la provincia in libertà e a disposizione di chi desiderava occuparla. Già avevano fatta una segreta ragunanza d'amici e seguaci e si erano avviati verso Forlì, quando una spia ne avvertì il vescovo, il quale dubitando quasi più di quelli che trovavansi in città, che non di quelli di fuori, prese la fuga e ricoverò in Cesena, e i suoi famigliari furono chi di qua, chi di là dissipati, eccetto il fratello del vescovo coi figliuoli; che rimasero prigionieri. Andarono alla volta di Cesena, dove era fuggito il vescovo, e vi posero il campo; nel di seguente quegli fuggi ed essi entrarono, ed ivi lasciarono padrone Malatestino e Mainardo a Forlì. Poco

dopo, cioè nel 1295, Ugolino e Francesco Manfredi, i conti di Cunio ed Arriguccio de' Rogati avevano presa porta Ravennate. Quando Mainardo, che aveva restituita Forlì ed era entrato nella grazia del rettore, con Taddeo Acarisio scacciarono da quella porta a viva forza i Manfredi e consegnarono la città libera al conte della provincia in nome della Chiesa. E poi nello stesso tempo fece suo mandatario Amoresino, figliuolo di un certo Amore, con piena autorità d'andare ad offrir Faenza a Napoleone capitano ed ai suoi seguaci, purchè la difendessero contro Ugolino e Francesco Manfredi, che con l'ajuto dei conti di Cunio e dei Rogati volevano conquistarla.

In quell'epoca Filippo Ordelaffo Martino, di madonna Emma, che fu di messer Rainero de' Rivaldini, litigavano col comune di Faenza, uno per un mulino posto presso al canale a Ponte d'Arco e al mulino di Santa Perpetua, e il conte Bandino, eletto giudice, sentenziò a favore di Martino di madonna Emma.

Gettando uno sguardo sulla storia di Faenza dalla conquista di Federico fino al 1300, trovo che essa non fu in tutto questo tempo dominata da altri, che dall'imperatore, o dalla chiesa, o dalla parte che in essa restava superiore, o da Mainardo, il quale coll'ajuto della sua fazione qualche volta se n'impadronì, o finalmente dal conte Guido Montefeltro che fece ribellare tutta la provincia; trovo altresì che tutti coloro che l'hanno dominata in questo tempo, tutti, eccetto la chiesa che n'è legittima padrona, furono nemici del papa, e i legati e i conti mandati in questa provincia, non venivano con ordine di farne l'acquisto per Ravenna, per Bologna o per Ferrara, ma per racquisfare alla Chiesa immediatamente il suo. E il papa quando indusse Rodolfo imperatore a restituire la provincia, non la fece dare nè a Bologna, nè a Ravenna, nè a Ferrara, ma immediatamente alla Chiesa. E quei legati se avessero conosciuto che città alcuna avesse tentato di occupare le altre per accrescere colla conquista il

proprio stato, le sarebbero stati non altrimenti nemici, che ai particolari che cercavano di farsene tiranni. E il conte Guido da Montefeltro non si riconciliò per altra via con Onorio IV, che col restituire alla chiesa la provincia che teneva occupata. Dal sin qui esposto parmi poter conchiudere essere più probabile l'opinione che Tribaldello consegnasse Faenza a Giovanni Appia conte e rettore della provincia, che non quella che afferma averla consegnata a' Bolognesi; perciocchè se l'avesse consegnata a questi e non all'Appia ch'era in provincia per racquistarla alla Chiesa, mentre che l'Appia era amico a' Bolognesi, sarebbe stato loro nemico, come era al conte Feltro ed a Mainardo; che se i Bolognesi ordinarono memorie pubbliche pel tradimento di Tribaldello, lo fecero per l'allegrezza di avere così annichilito i Lambertazzi.

#### Come vestivano le donne faentine nel 1300.

Le Faentine portavano in capo un balzo, fatto di fila d'oro, a modo di una ghirlanda; il collo tutto scoperto e senza alcun ornamento fin dove cominciava il busto della veste, la quale si cingeva sui fianchi con un cinto d'oro massiccio adornato di gemme; la maggior parte portava questo busto coperto d'oro; il restante della veste era di tela di seta pavonazza o cremesina, e le maniche di detta veste erano aperte e lunghe fino a mezza gamba, ed ordinariamente arrovesciate e rivolte sulle spalle; spesse volte così portavano anche quelle delle camicie, ch'erano similmente aperte, lasciando vedere le braccia ignude, ornate di monili d'oro bellissimi, e rese artificiosamente bianche e delicate.

Il conte di Romagna assolve Faenza da varie multe.

Il conte Guido di Monteseltro, il quale aveva travagliata per lungo tempo la provincia di Romagna, e te-

nuta in continuo disturbo e spesa la Chiesa, s'era già negli anni addietro riconeiliato con papa Onorio IV, il quale ritenuti due suoi figli per ostaggio, l'avea mandato ai confini del Piemonte. E Mainardo da Susenana, dopo essersi fatto padrone di Faenza, Imola e Forlì, era morto nel 1302, e le città erano ritornate all'obbedienza della Chiesa; di guisa che in questo tempo, levati i nemici di santa Chiesa, i quali facevano grandissima opposizione ai Manfredi, questi cominciarono con maggiori speranze ad aspirare al principato della città, non essendo rimaso loro altro timore, che del rettore della provincia; speranze che si fecero poco dopo maggiori, avendo papa Clemente V trasferita la sede pontificia in Avignone, e per la sua assenza e lontananza lasciati questi paesi in una specie di libertà. Le cose della provincia erano in questi termini nel 1300, quando messer Francesco Manfredi, il quale fra molti uomini ch' erano in quella famiglia, teneva il primo luogo di autorità e riputazione, comperò Rontana da messer Agnesina, che fu donna di messer Ugolino de'Fantolini. E nel 1306 Tebaldo de'Bruxatis de Bressa. conte di Romagna, assolvette Faenza da molti delitti e disobbedienze: da 1000 marche d'argento per la taglia dei soldati, non pagate; item da lire 1000 per varj danni; item per non aver voluto il custode di porta da Ponte, che il rettore della provincia entrasse per quella porta; item per esser andata ostilmente alla pieve di Campiano e pigliatala; item per la cavalcata fatta alle possessioni dei signori Giovanni Gentilino, Ubaldo ed Ugolino fratelli da Sassadello, abbruciando ogni cosa; item dalla condanna di 1000 marche d'argento per essere andata coi Forlivesi a'danni di Medola. Nel 1300 Clemente V scrisse da Avignone a Napoleone cardinale legato, che riconcili insieme Bologna, Faenza ed Imola, comprendendo tutti i seguaci di queste città, e che rimetta in patria e ne'loro beni tutti i fuorusciti di Faenza,

Nell'anno 1310 messer Francesco Manfredi ottenne dal papa di poter edificare di nuovo le rocche di Brisighella e di Baccagnano, ch'erano state ruinate dai nemici di santa Chiesa. Nel medesimo anno, a dì 15 giugno, Sitribaldo Ordelasso da Forlì, in compagnia di Bortoletto degli Acarisi da Faenza podestà di detta città (satto da Raimondo Savello conte di Romagna), entrati in Faenza secero molti danni rubando, spogliando e cacciando dalla città molti della parte contraria, ma poi finalmente si composero col conte, e dandogli ostaggi, promisero d'obbedirlo.

Avendo Enrico VII imperatore nella sua calata in Italia fatto grandissimo onore alla fazione ghibellina, e posto in non poco pericolo i Guelfi, il papa, geloso della provincia di Romagna, la raccomandò a Roberto re di Sicilia e di Gerusalemme, e lo creò conte e rettore di essa; questi mandò in provincia per suo vicario Ghiberto con cavalli e fanti; ed acciocchè Faenza, Forli ed Imola non avessero a ribellarsi ad Enrico, coll'ajuto del maresciallo regio, mise in prigione tutti quelli ch'erano riputati capi della parte ghibellina, ed espulse quelli che dalla Toscana erano venuti in Romagna; ciò fu nel 1311 e nel 1312. I Calboli di Forlì, ch'erano del partito guelfo, uniti ai Polentani di Ravenna e ai Manfredi di Faenza, tentarono scacciare da Forlì il resto degli Orgogliosi che non aveva Giberto posti prigione. Ma non avendo fatto cosa onorevole e degna dell'ardire loro, vennero essi stessi dalla parte contraria cacciati da Forlì.

In quest'anno avea la città una lite col conte.....
e Guido da Battifolla sopra Maradi, Marzano, Marzanello e Fellette, ch'essa possedeva; dovette coi soldati sotto le insegne conservarsi e difendersi il suo possesso; ma il consiglio generale di Maradi, poco dopo, di sua propria volontà mandò a dare l'obbedienza alla città, e dirle che starebbe sempre sotto al suo governo, e lo testificherebbe

ove bisognasse. Nello stesso anno fu grandissima carestia in Italia di vino e di biade, e mortalità, ma più d'uomini che di donne, e più di ricchi che di poveri. Nell'anno 1313 le castella di Fiarzene, di Lauzole e di Salechio furono confiscate alla camera regia, e sentenziate ad essere distrutte; per qual delitto e disobbedienza la scrittura non lo dice. In quel tempo il comune di Faenza comperò in S. Paterniano una casa da un certo Decudolo de Luchesj.

Francesco Manfredi è fatto governatore di Faenza, protettore del popolo e capitano.

Nell'anno medesimo fu concesso a Francesco Manfredi, con favore forse del re che era vicario e capitano della parte guelfa in Romagna, di montare il palazzo pubblico e sedervi al governo come protettore del popolo; tutti i capi della parte contraria erano stati per ordine del re posti prigione nell'anno seguente. Egli venne eletto capitano; così chiamavasi quegli che avea in suo potere le armi di tutta la città, ed al quale spettava di far pace o guerra: da lui ebbe principio la grandezza de' Manfredi. Trovo che questa famiglia già molti anni prima era stata nobile in Faenza; il primo fu un certo Manfredo, il quale genero Guido e Guido Alberico che ebbe tre figliuoli: Ugolino I, Rigo I e Alberghetto I. Da Ugolino nacque quel frate Alberico che fu cavaliere gaudente. Da Rigo nacque Manfredo II, il quale con Alberghetto suo figliuolo ebbe le male frutta da frate Alberico. Da Alberghetto poi nacque Francesco I, dal quale (dopo molti travagli) ebbe principio in Faenza la grandezza de' Manfredi. Questi ebbe quattro figliuoli: Tino, Malatestino, Rizzardo ed Alberghetto; nella propagine di Rizzardo stette per lunga successione lo stato fino a Valentino. Da frate Alberico escì assai buona stirpe, ma non ebbe mai arte nel dominio, essendo rimasa la ragione del dominare nella linea di Rizzardo.

Nel 1314 Ravenna, Faenza, Imola, quei di Calbuli, Righino e Bernardino Rogati vennero tutti all'obbedienza del re, pagando alla camera due mila lire pei delitti da essi commessi. In quell'anno il castello di Larzolo, posto nella plebania di s. Giovanni Damasceno, diocesi fiorentina, si sottopose a Faenza.

Come il rettore della provincia fece un dono a messer Simone Bellore.

Essendo tuttavia rettore di tutta la Romagna Roberto re di Sicilia e di Gerusalemme, fece dono a Simone Bellore suo cancelliere di tutti i beni e di tutte le ragioni che aveva nei castelli di Terdozio e di Modigliana, e nei castelli Lanteravi ed Acerete, con tutte le pertinenze poste nella provincia di Romagna, già del conte Manfredo ribelle e bandito dalla corte del re che regge e governa la provincia; questi beni furono conceduti alla camera reale per cento once d'oro all'anno; in caso che il detto messer Simone non accettasse detta donazione, il predetto re dona i medesimi beni nominati di sopra al conte Ruggeri di Duadola. Ma quando il detto messer Simone accettasse la detta donazione, allora il re in compenso de' beni donati ed accettati dona al prenominato conte Ruggeri i beni e le ragioni che avevano il conte Tancredi Tirino, i fratelli e il conte Guido Novello, ribelli e banditi dalla corte reale di sua maestà, nei castelli di Modigliana, di Maradi, di Casola e di Acareto, i quali sono confiscati dalla detta camera pel valore di cento once d'oro all'anno, come apparve dallo stromento. E perchè Lamberto da Polenta e Francesco Manfredi (il quale era tuttavia capitano del popolo di Faenza), i conti di Cunio e Fulcherio Calbuli, ciascuno colle sue genti, avevano l'anno prima assalita Forlì con molto impeto e furia, il conte luogotenente del re era sdegnato contro di loro, e li avrebbe puniti, se non si fosse opposto Malatestino, il quale per l'amicizia e servitù che teneva col conte l'indusse a perdonarli.

Nell'anno 1317 Francesco Manfredi emancipò i figliuoli, donando loro quello che possedeva al di là dal Po. Il giudice che vi fu presente fu messer Pier Pungotti, il quale era giudice al desco del bue; esso v'interpose la sua autorità, e poi dopo dieci o dodici anni il detto messer Francesco, il quale vien chiamato dalle scritture cittadino faentino, diede e vende a messer Rizzardo e Tino suoi figliuoli, emancipati ed aquirenti per sè e propri eredi gli infrascritti beni, cioè: il castello di Bacagnano, Ciruno, Rontana, Podiale, Vegro, Monte Maore, il distretto e mercato di Zateglia, il castello di Vedredo, la collina di Poggio ed un altro castello, colle fortezze, terre, palagi, case, edifici, mulini, chiuse, condotti, terre, prati, vigne, selve e tutte le possessioni che ha il detto castello nella scola e pieve di Cesada e nella scola di Martignano, e le ragioni che esso ha nel castello di Solarolo e sue fortezze e tutte sue terre ch'esso ha nel contado d'Imola, e vigne e possessioni, e nella pieve di Santo Stefano di Barbiano in Sant'Andrea di Panigale, e tutte le sue terre e vigne che ha in Casalecchio e sua curia, in Castelnuovo e sua curia, e nella pieve di S. Prospero del contado d'Imola, e tutte le terre e vigne che ha a Bassignano e sua corte, pure del contado d'Imola, e nella pieve di S. Pier Lagana di Faenza, Gattara e Cavina, con tutte le terre, case, fosse e ciascun altro edificio e fortezza di detti castelli, e ciascuna masserizie, mobili e roba, che sia in detti castelli e feudi ed affitti.

### Francesco Manfredi edifica Granarolo.

In questo medesimo anno messer Francesco edificò il castello di Granarolo col consenso de' conti di Cunio, i quali pretendevano che il terreno sul quale voleva fabbricario non fosse suo; siccome detti conti col seguito de' banditi della città di Faenza e d'Imola avevano assulite e rotte le strade fra quelle due città, e facevano molti mali, comandò il re contr'essi energiche provvisioni.

#### Come Faenza venne finalmente assolta dall'interdetto.

Fu già negli anni passati, quando i Ghibellini dominavano in Faenza, posto dal papa di quel tempo l'interdetto alla città, nè mai era stato levato. Ma poichè i Guelfi cominciarono a pigliar forza e che nel tempo del governo del re di Sicilia furono scacciati affatto i Ghibellini dalla città, i Guelfi che erano rimasi padroni, non volendo vivere sotto quell'interdetto, supplicarono papa Giovanni XXII a liberarli da tale censura, e non tollerasse ch'essi, come amici di santa Chiesa, fossero trattati come nemici; furono esauditi i prieghi loro dal papa e liberati dall'interdetto. Nell'anno 1320 messer Rizzardo. figliuolo di messer Francesco Manfredi, comperò le ragioni che aveva Corrado di Guido Glavazzano nei castelli di Calamello, di Monte Maore, di Fornazano e di Càvina, le quali ragioni furono già de' nobili uomini dei Fantolini di Cersugnano. I frati di santa Perpetua investirono il comune di dette poste da Mulino; e il comune vendette la baratteria per un anno a lire ventisette.

### Pubbliche case da giuoco in Faenza.

Nell'anno 1320 il comune di Faenza vendette la haratteria (sic) per un anno a Pietro Aldnovandino, a Bastardo De Pungatis ed a Francesco Fioravanti per ottocento ventisette bol piccoli, con molta autorità e capitoli; per esempio: che i suddetti sieno obbligati a tenere un luogo aperto, ove chiunque possa giuocare senza licenza o pena alcuna, e che per lite possano i giuocatori di detto luogo dirsi villania, battersi colle pugna, ec. purchè ciò fosse senza effusione di sangue. Nell'anno 1335 il tesoriere della provincia vendette ad un certo Zio dei Manfredi la baratteria della città e contado di Faenza, con autorità di far giuocare alle carte, ai dadi, e di spiare e procedere contro coloro che giuocassero senza sua li-

cenza (1). Questi due atti conservansi negli archivi dei

signori Manfredi.

Taddeo e Malatesta, fratelli, avevano acquistato alla morte di messer Ugolino Fantolini da Cerfugnano, ricco e grande uomo e zio della madre loro, alcune ragioni nel castello e fortezza di Monte Maore contado d'Imola, fra il fiume Senio e la Sintria, e nella villa di Cersugnano contado di Faenza nella valle della Sintria, con tutte le giurisdizioni, dazi e passaggi soliti. Ed oltre di questo in Calamello, Fornazano e Cavina aveano venduto poi queste ragioni a messer Alberghettino di messer Francesco Manfredi. E perchè egli non attendeva a ricuperare le dette ragioni, messer Francesco indusse il figliuolo a donarle o venderle a lui, che le ricupererebbe. E così messer Alberghetto si convenne venderle al padre, come ciò fece; questo fu nel 1322, nel qual anno messer Rizzardo di messer Francesco Manfredi e fratello di messer Alberghettino fu fatto capitano d'Imola per cinque anni, e suo giudice era un certo messer Corrado de Mattarelli di Modone.

Nell'anno 1324 messer Rizzardo diede a messer Malatestino suo fratello in custodia San Cassiano, e a messer Francesco suo padre Calamello; nell'anno medesimo messer Francesco di messer Alberghettino Manfredi, messer Rizzardo suo figliuolo e messer Alberghettino fratello

<sup>(1)</sup> Alla curiosa notizia che ci fornisce questo passo della cronaca faentina aggiungeremo la seguente: In Novara la passione pel giuoco degli scacchi era così invèterata e diffusa anche presso il minuto popolo, che negli antichissimi statuti di quel municipio v'ha una rubrica, per la quale il podestà doveva tener sgombro il nuovo porticato del comune (quello che ora dicesi del Paradiso), salvo eo quod liceat merchatoribus et ferrariis in diebus merchati habere ibi banchas ad ludendum ad schachos et tabulas tantum, et ibi ludere ad schachos et tabulas tantum. Fatale combinazionel In quella stessa Novara, giuocando agli scacchi, veniva riportato a Lodovico il Moro quel detto del Triulzio: Che fra quindici giorni egli sarebbe prigioniero del re di Francia. (Vedi il fasc. 2.º della Storia di Novara illustrata con documenti inediti, p. 145-6).

del detto messer Francesco, allogarono un podere in Caluzano da rinnovare ogni ventinove anni. Messer Francesco, messer Rizzardo, messer Tino e messer Alberghettino suoi figliuoli diedero certe loro robe ad affitto e lo stromento si fece nel borgo di porta Montanara nella cappella di S. Sigismondo; dalla qual nota si vede che non solo S. Sigismondo era cappella, ma borgo ancora fuori di porta Montanara. E messer Francesco suddetto allogò le robe che avea di la dal Po sul Ferrarese per lire 150 all'anno, ed il medesimo anno riscosse dagli uomini della scola di Vedredo quello che soleano pagare a messer Ugolino Fantolini.

### Messer Alberghetto toglie lo stato al padre.

Nell'anno 1326 nacque gran guerra fra Faenza e Forli con molto spargimento di sangue. Finalmente Forlì, stanca dal lungo battagliare, si diede a messer Francesco Manfredi signore di Faenza, il quale mandò in quell'anno medesimo dugento onorati cavalieri a Carlo duca di Calabria e primogenito di Roberto re di Sicilia e di Gerusalemme, il quale era in Firenze chiamatovi contro Castrocaro loro nemico; a Carlo avevano mandato cavalleria anche Siena, Bologna e molte altre città; contemporaneamente andò il detto messer Francesco col popolo faentino ad assediare il castello di Casalecchio, nel quale si erano ritirati Paolo ed Agnese figliuoli di Guido Zambrasio; Agnese fu poi moglie di Anastasio Polentino figliuolo di Guido Novello. E vicino al castello fece un forte baluardo, o battiffolla. Al principio dell'anno seguente, al 2 di febbrajo, messer Francesco cavalcò a Bologna ed offrì di dare Faenza in mano del legato, per assicurarlo che non era mai per aderire nè al falso pontefice, nè a Lodovico il Bavaro. Ma mentre messer Francesco andava tardando pei suoi negozi in Bologna, il figliuolo Alberghettino od Alberghetto pensò di levargli lo stato ed occupare Faenza; Ostasio Polentano gli tenne

mano, l'esortò, e tolto in compagnia Cecchino suo cugino il quale era della linea di frate Alberico (cugino carnale di messer Francesco), entrò con gente di notte. nel primo sonno in Faenza, e se ne fece padrone; e perchè spargeva la voce di volerla dare al Bavaro, fu sforzato il legato, per impedire un tale fatto, a dissimulare per allora, ed a confermargli il dominio, ed esortare messer Francesco a sopportare con pazienza la scelleraggine del figlio. Ma non tardò troppo la giustizia di Dio, perciocchè l'iniquo figlio venne con inganni condotto a Bologna, ove su posto prigione alli 8 di novembre ed agli 13 gli fu tagliata la testa; messer Francesco occupò di nuovo Faenza. Nell'anno innanzi messer Rizzardo di messer Francesco, avea restituito il castello di Mongardo a Ubertino de' Raineri, e a Guido de' Guglielmi da Mongardo, i quali erano stati pupilli sotto la sua cura, e si erano fatti adulti. In questo tempo Malatestino figliuolo di messer Francesco e fratello di messer Rizzardo era padrone di S. Cassiano in Pedersolo. Nell'anno 1330 ebbe fine il capitanato ch'aveva avuto messer Rizzardo in Imola; e siccome egli era risoluto di restituire Imola al legato Beltrando ch'era in Bologna, il popolo, avendo presentita questa cosa, si levò a rumore e scacciò messer Rizzardo dalla città.

Francesco Manfredi scaccia dalla città i Rogati e poco dopo muore. — Tribunali della giustizia.

Nel decennio del 1330 al 1340 messer Francesco, essendo tuttavia capitano del popolo faentino, per ragioni di stato scacciò dalla città i Rogati ch'erano stati nelle controversie ed avversità passate costanti e fedeli amici a lui ed alla sua casa; nell'anno seguente fece murare porta Imolese, ordinando che chi veniva dalla via d'Imola e di Bologna per entrare nella città, girasse intorno ed entrasse per altra porta. Morì messer Francesco nell'anno 1340 avendo tenuto il dominio della città per circa

ventun' anni. Non considerando quel fatto, quando giovine ancora, ad istanza di frate Alberico suo primo cugino, uccise messer Manfredo, esso pure suo primo cugino. ed il figliuolo a Cesada fu signore di molto giudizio e di molta prudenza, poichè, non ostante che fosse scacciato di casa con tutta la sua famiglia, e si vedesse nemici molti superiori di fortuna, pure colla pazienza, vigilanza e col saper pigliar i partiti, ridusse le sue cose a tale stato, che, distrutti i suoi nemici, entrò in casa ed ivi visse fin alla morte come padrone. Messer Francesco tre o quattro anni prima di morire concedette in Emfiteusi a Tosafino d'Andrea di Vanello un podere posto a monte Maore, e il contratto fu fatto in Faenza nel palazzo del comune nel luogo dove è il desco dell'aquila, quello del bue e quello del cavallo: era il desco dell'aquila quello dei malefici; erano giudici al bue ed al cavallo messer Caffarino Caffarello, e messer Nicolò Bazzolino. Presenti al contratto furono Antonio, già di fra Paolo Caffarelli ed un fra Luca de' Zucoli da S. Severo. Ho voluto far menzione di questo contratto, perchè si conosca che quello che noi diciamo il giudice del bue e del cavallo, che alcuni interpretano Judex boni et equi, vien così detto anticamente, non a bono et equo, ma dalle insegne de'banchi, ove sedevano i giudici. Nel medesimo anno che morì messer Francesco fu fatto capitano del popolo Rizzardo suo figliuolo, ch'era fratello di Tino, Malatestino ed Alberghetto, ed aveva due figliuoli, Giovanni e Guglielmo. Questo Rizzardo fu poi da capitano fatto vicario di santa Chiesa di Faenza e d'Imola. Benedetto XI, avendo confermata la scomunica data da Giovanni XXII contro il Bavaro, e vedendo che non v'era altro imperatore, dubitò ch'altri presa questa occasione non occupasse i beni della Chiesa, e perciò si risolse di cercare suoi vicari coloro che aveano occupata qualche città, pensando che sotto questo titolo l'avrebbero difesa e conservata per la Chiesa. Alcuni vogliono che Rizzardo regnasse col fratello di nome Giovanni; ma se regnò in compagnia d'alcuno, fu col figliuolo che ebbe un

tal nome e non con altri, e fu padrone non solo di Faenza, ma anche d'Imola. Poco prima del principato avea fatto legittimare Giovanni e Guglielmo suoi figliuoli naturali, il primo de'quali ebbe da Zaffirina figliuola del cavaliere a speroni d'oro messer Nodiglio de'Nodigli, prima che si maritasse al nobile uomo Paniccia de' Carioli d' Imola; l'altro, che fu Guglielmo, ebbe dalla medesima Zaffirina dopo la morte del marito. Consentirono alla detta legittimazione messer Francesco il padre, Francesco suo nipote e figliuolo legittimo del già messer Tino suo fratello, madonna Ringarda figliuola legittima di messer Rizzardo maritata con dote di 1500 lire a messer Giovanni di messer Francesco di messer Tino degli Ubaldini, e madonna Diletina sua moglie; allora messer Rizzardo non avea alcuno de' fratelli viventi. Furono presenti molti testimonj, cioè: messer Caceiaguerra medico, Marco Pritelli, Nicolò Bazzolini, Giovanni de'Salutari, Caffarino di Giovanni Caffarelli, Francesco di Sebastiano giudice (e non dottore), Rizzardo de'Righetti, Amadore de'Caccianemici e Pietro degli Ubertini da Povellana. E poco dopo aveva operato che ambedue fossero creati cavalieri. Innanzi a questo tempo messer Francesco, già di messer Tino de' Manfredi, aveva pigliato in moglie madonna Diana, e dopo uno o due anni passò da questa a miglior vita. In questo decennio ancora, che fu nell' anno 1334, Tino de' Calboli della cappella di Sant'Antonino, regnando papa Giovanni XXII, vendette venticinque . . . . . di terra, poste nella selva del comune di Faenza presso a Tino de' Manfredi a 8, 6 e 5 alla . . . . . . Fu creato vescovo faentino nel 1336 frate Giacomo de' Brusata. In questo medesimo tempo morì messer Malatestino figliuolo di messer Francesco Manfredi e fratello di Rizzardo, Tino ed Alberghetto; fece testamento, e fra le altre cose lasciò a madonna Nobile sua moglie la sua dote, alla contessa madonna Margherita sua figliuola 1000 bol quando si mariterà, ed eredi Francesco Rizzardo ed Alberghetto suoi figliuoli. Il testamento si fece in casa sua

nella cappella di Santo Stefano colla via da tre canti; furono presenti Gian Banchieri e messer Caffarino giudice figliuolo di messer Zano Caffarello, il nobile uomo Lamberto da Polenta, e Zan già di Sasco da Polenta; due anni prima messer Tino di Manfredi figliuolo di messer Francesco, entrò di notte in Bagnacavallo, ed impadronitosene, l'anno seguente vi edificò una rocca, e Fusciro Calboli vendè Castrovaro a messer Francesco che era padrone in Faenza e viveva in questo millesimo. Messer Bartoldo arcivescovo e Nuncio di Benedetto XII entrò in Faenza, e nel dì 13 del seguente mese pubblicò e intimo un parlamento generale di tutta la provincia; ma nessupo comparve nel giorno determinato. Guglielmo conte di Romagna se n'andò a Medola con tutta la sua corte per star ivi, poichè i Medolesi nuovamente si erano ribellati ai Forlivesi, sotto il cui governo vivevano. E Francesco Ordelasso capitano del popolo di Forlì e di Cesena aveva fortificato Castelauovo a danno de' Medolesi. Nel principio di questo decennio, cioè nell'anno 1333, Francesco Manfredi aveva consegnato in mane di messer Bertoldo suddetto il Girone e la fortezza di Rontana; e l'ospitale ch'era alla tomba de' Medici, nel fondo detto Andriolo, fu edificato per testamento di Manfredo dei Medici da Faenza.

Delle cose che avvennero dal 1340 fino al 1350.

Nel 1340 o 1341 i canonici di Faenza diedero a messer Rizzardo Manfredi il possesso e la tenuta del castello di Villa Fontana Moneta con ogni sua pertinenza e ragione. Una pergamena dice, che morì nel 1340, in modo che sarebbe sopravvissuto di poco alla morte del padre; l'altra narra che messer Giovanni di messer Rizzardo fu eletto nel 1330 dagli anziani, savj e consiglio della città per capitano, conservatore e rettore di Faenza; il che non avrebbero fatto vivente il padre. E secondo questa considerazione potrebbe aver regnato nove

o dieci anni. Non parmi vera l'opinione ch'egli regnasse con Giovanni suo fratello, perchè egli non ebbe fratello alcuno di tal nome, così credo non sia vero che il suo Domenico avesse 16 anni. E chi tiene per questa opinione credo siasi ingannato dalla compagnia che gli danno di Giovanni, che fu il figliuolo che gli succedette e non il fratello, il quale, perchè regnò assai, ho pensato che dominasse altrettanto Rizzardo, che lo pongono in sua compagnia. Costui fu uomo di valore e di grandi negozi. e riputato il più attivo di tutti i figliuoli di messer Francesco. Gli successero messer Giovanni e messer Guglielmo suoi figliuoli legittimati per elezione e consenso del senato e del popolo faentino nel dominio di Faenza e d'Imola. E sebben viene spesso nominato messer Giovanni solamente, forse come maggiore d'età, pure intendesi colla compagnia del fratello, perchè sempre regnarono ambedue insieme. Nell'anno 1341 stettero sul territorio faentino tre mila cavalli di Luchino Visconte con grandissimo danno della città e del contado, e Manfredo si fece di notte padrone di Lugo, e forse col soccorso di quella cavalleria. Chi fosse questo nol dice la pergamena; probabilmente fu quegli che nella linea di frate Alberico si mette nella linea di Guido Novello. Nell'anno 1343 messer Giovanni di messer Rizzardo comperò a Prada due..... di terra con casamento sopra, nel qual soleva abitare Ghirardazzo Manfredi, per lire 50, e nel medesimo anno essendo venuto a Trento Lodovico il Bavaro imperatore, scomunicato da due Pontefici, e sparsa voce di voler passare coll'esercito in Italia, Clemente VI pensò che i Visconti di Milano fossero bastanti alla salvezza d'Italia, e fece poco conto degli altri signori italiani, e diede ai Visconti Bologna, con condizione che pagassero ogn'anno 12000 . . . . alla sede apostolica. Onde gli altri principi sdegnati si volsero all'imperatore ch'era a Trento, e pigliarono l'investitura da lui e si fecero suoi vicarj; tra questi vi fu messer Giovanni Manfredi, il quale in amicizia prestò nell'anno seguente al priore di s. Prospero 700 fiorini d'oro. Nel 1346 ritornò dal regno di Napoli, dove era andato in servizio di quel re messer Alberico od Americo, come altri dicono, figliuolo di Giovanni d'Alberghetto, nato da messer Francesco, e fu ricevuto con molta allegrezza. Nel 1348 poi vi fu una mortalità in Faenza chiamata delle gangole e dello sputo del sangue, la quale durò con morte di molti circa un anno.

#### Delle cose che accaddero nel 1348.

Messer Giovanni aveva accettato il vicariato della città dall'imperatore, la qual cosa non aveva avuto a bene il papa ch'era in Avignone, e però il conte della provincia ch'era, s'io non erro, un certo Americo, tenne via e modo colla sua astuzia, che l'accettò nella città, dove entrato che fu, in poco tempo venne alle mani con messer Giovanni, perciocchè come conte voleva comandare ed essere obbedito, e messer Giovanni l'onorava bene e lo rispettava grandemente, ma non gli voleva obbedire, nè riconoscerlo per suo superiore; toccò uscir fuori a Giovanni, il quale se n'andò alla vôlta di Bagnacavallo, che era all'obbedienza del conte, ed operò in modo cogli amici che aveva dentro che lo fece ribellare; il che inteso dal conte, subito fece circuire Guglielmo e lo fece porre in prigione, e mandò a dire a Giovanni, che se non restituiva il castello, farebbe tagliar la testa al fratello. E perchè trovò Giovanni molto duro nella sua opinione di non lo restituire, l'avrebbe senza dubbio fatto morire, se non fossero state le preghiere de' Faentini, i quali nel contrasto con Giovanni l'avevano sempre soccorso; in grazia d'essi si contentò di lasciar fuori di prigione Guglielmo e vendicarsi contro Giovanni coll'armi. Onde messo ad ordine soldati ed armi andò ad assalirlo; ma Giovanni che non credea che il conte gli venisse addosso così tosto, non avendo avuto tempo di fortificarsi e provvedersi, e conoscendo di non poter resistere, si risolse per meglio di rendere il castello e pacificarsi col conte, e così fece; ebbe la pace da quello e fu da lui ricevuto onoratamente entro Faenza: questo avvenne nel 1347. Nell'anno dopo poi si scoprì che Giovanni figliuolo di Alberghetto o d'Alberghettino, il quale fu fratello di Rizzardo padre di Giovanni e di Guglielmo, con altri Faentini volevano ammazzare il conte, ed esso avendo scoperta la congiura, tentò di avere nelle mani i congiurati; ma essi fuggirono con Giovanni al suo castello di Solarolo. Ad un solo che ebbe prigione, cioè a Guglielmo Bonzanino, fece mozzare il capo, e poco tempo dopo lo stesso Giovanni pacificossi con lui.

#### Di ciò che successe nel 1349.

Messer Giovanni di messer Rizzardo col favore di messer Francesco Ordelaffo (signore di Forlì) e di molti Faentini discacciò il suddetto conte dalla città di Faenza, e messer Giovanni d'Alberghettino suddetto insieme con lui corse la terra e se ne impadronì. Lodovico, figliuolo dell'Ordelaffo andò alla vôlta di Bretenora, e prese subito il borgo. Dopo questo fatto, senza interporvi tempo, il conte si ridusse ad Imola, ed ivi ragunò gente da tutti gli amici. Ne mandarono Giovanni Visconti arcivescovo di Milano, Obizzo marchese di Ferrara, Martino dalla Scala e molti altri, ed ivi mise insieme un onorato e grosso esercito. I Pepoli che s'erano fatti padroni di Bologna e l'avevano levata dalle mani del Visconti e della Chiesa, sospettando che un tanto preparamento fosse fatto non solo per riacquistar Faenza, ma ancora per tor loro Bologna, mandarono per ajuto e vi vennero alcune compagnie in marzo; il figliaolo di Francesco Ordelaffo frattanto, oltre il borgo che aveva già preso, conquistò anche la rocca di Bretinora che si teneva per la Chiesa. Il conte si parti da Imola con tutto il suo esercito e venne al Ponte di s. Proculo, detto il Ponte del Castello, lungi da Facnza tre miglia, luogo memorabile per la giornata dei Lambertazzi e dei Geremei, ed

avendo combattuto detto ponte, il quale doveva essere guardato dalle genti di Giovanni Manfredi, l'ebbe colla forza, e poi se n'andò alla vôlta di Solarolo, e il giorno medesimo in cui giunse lo avrebbe pigliato d'assalto, se non fosse stato impedito da una continua e grossissima pioggia. Frattanto fu messo in pratica di riacquistare Bologna; mentre ivi si tratteneva per colorire la cosa e paresse che ivi stesse per Faenza, non per Bologna, mandò duecento cavalli, i quali, danneggiando, corsero fin sulle porte di Bagnacavallo, ch'era a devozione dei Manfredi; ma i Bagnacavallesi usciti fuori arditamente vennero alle mani, e finalmente posero in fuga i cavalli del conte e ne presero alcuni, i quali furono tre Tedeschi e tre da Reggio; fra questi eravi Paolo Manfredi, venuto pochi di innanzi da Aversa, città di Puglia, dove era stato preso con Guglielmo Foiano dalle genti del re d'Ungheria, con molti altri, e poi liberati con condizione e promessa di non prender mai più l'armi contro il detto re; ma scopertosi il trattato di Bologna, fu tagliato il capo a Buonincontro d'Andrea, a Rainero di castel S. Pietro, che promettevano d'uccidere il signor di Bologna e dare la città al conte per una somma di fiorini d'oro. Il conte, scoperto questo trattato, non si mosse, nè fece atto, nè disse parola per la quale si potesse conoscere ch'egli fosse colpevole in cosa alcuna, anzi scrisse al Pepoli che gli doleva del pericolo che aveva corso, e che se gli poteva ajutare e far giocamento in cosa alcuna, si valesse liberamente di lui e dell'esercito; di più lo pregava a dargli consiglio intorno all'impresa di Solarolo e di Faenza: se doveva far pace coll'inimico, oppure atterrarlo coll'armi, e che quando gli piacesse venire da lui lo avrebbe per favor grande, e forse non gli sarebbe inutile l'andata per molti avvertimenti. Persuaso il Pepoli (Giovanni) da tali parole pacifiche ed amorevoli, andò a trovare il conte con onorata compagnia; da esso fu ricevuto con grande onore, e dopo alcuni rinfreschi ed ottimi vini e confetti cominciarono a parlamentare delle cose

loro; finiti i ragionamenti, Giovanni gli dimandò licenza di andare a Lugo, suo castello. Allora il conte lo trattenne in un coi duecento cavalieri che aveva seco, e lo mandò prigione nel castello d'Imola, insieme con Obizzo suo nipote e figliuolo di Giacomo suo fratello. Indi mosse il campo ed andò a castel S. Pietro, il prese per forza, e poi andò a porre il campo sull'Idice, fiume, perchè tuttavia aveva intendimento di conquistare Bologna. Ma i soldati ai quali era debitore di ottantamila fiorini d'oro, non essendo pagati, quando volle di nuovo muovere il campo, ricusarono di andare e si ammutinarono. Il conte non potendo pagare, loro consegnò castel San Pietro e Giovanni, che aveva fatto condurre ivi da Imola, con patto che se il detto conte non pagasse loro i denari per tutto il settembre avvenire, fosse loro lecito di far quello che piacesse del castello e del Pepoli; il conte domandava che gli desse Bologna e la restituisse alla Chiesa, se desiderava d'uscir di prigione; il simile domandò a Giacomo suo fratello, se voleva Obizzo suo figliuolo. Ma l'arcivescovo di Milano ad istanza di Giacomo mandò molta gente in suo ajuto, e vi fece venire Malatesta da Rimini, Ugolino Gonzaga ed altri. Frattanto Giovanni trovandosi in podestà de' soldati, trattò con essi di dare per allora ventisettemila fiorini d'oro, e il resto fino ai 6 di settembre, e per pegno e sicurezza offrì tre suoi figliuoli, ed i soldati lo lasciarono andar libero fuori di prigione e lo accompagnarono fino in Bologna; avendo ricevuto i detti denari, consegnati gli ostaggi, sperando che il conte pagherebbe il resto come esso aveva trattato con molti di quei soldati, e che gli verrebbero resi i figliuoli; si scoperse questo fatto dei soldati, che si erano guardati dal conte, al quale dispiacque di maniera, che fece morire tutti quelli che l'avevano trattato, e Giovanni rimase disperato di poter riavere i figlinoli e di poter difendersi, quando il conte gli si voltasse contro. Indotto dalla disperazione si risolse di contrattare secretamente Bologna col Visconti, al quale la vendette per centomila fiorini d'oro, con patti che ai Pepoli restassero i castelli di S. Giovanni, Sant'Agata, Crevalcore e Nonantola. Così i Visconti ebbero Bologna, tanto da essi desiderata.

#### Delle cose accadute dal 1350 al 1360.

Messer Giovanni di messer Rizzardo, scacciata la Chiesa, occupò Faenza e fece ruinare il castello di porta Da Ponte d'Almerico di Vallo, conte di Romagna e le case de'Rogati e Cesata. Accadde nell'anno 1354 che messer Giovanni d'Alberghettino fece una congiura contro messer Giovanni di messer Rizzardo; avendola scoperta ebbe nelle mani i congiurati, i quali erano venti, e tutti li fece appiccare a Santa Maria fuori della porta per la quale dovevano entrare. Nell'anno 1356 la Chiesa aveva un esercito in campagna per ricuperare Faenza. Domenico de' Cavalcanti fiorentino, rettore della provincia, fece ruinare le case di Giovanni di Rizzardo ch'erano presso a S. Pietro, perchè era ribelle della Chiesa. Erano state lunghe liti fra messer Giovanni di messer Rizzardo Manfredi, e il conte Guido del conte Ugo Battifolla da una parte, e messer Giovanni di messer Alberghettino dall'altra; fu fatto compromesso delle loro differenze in Ghisello, e Mainardo d'Ugolino degli Ubaldini i quali in quest'anno 1351 pronunciarono e sentenziarono, che messer Giovanni Alberghettino non avesse ragione nè interesse alcuno nella giurisdizione dei Manfredi in Valle dell'Amone, ma solamente nelle ville che sono sul Faentino. In questo medesimo anno messer Giovanni e messer Guglielmo, posero un castellano in Gattara, e messer Marco già figliuolo di messer Bernardo detto Malizia eonte di Cunio, Rainero e Bettuccio, fratelli e figliuoli di messer Balduino conte di Cunio essi pure, vendettero alcune ragioni al potente uomo messer Andrea, figliuolo del già messer Guido, egli pure conte di Cunio. Due anni prima messer Giacomo Pepoli il quale era escito dalle

prigioni di Milano, tenutovi dal Visconti perchè una volta egli ed il fratello gli avevano tolta Bologna datagli da Clemente VI in feudo per . . . . 12000 all'anno, vivea in Faenza molto poveramente con un solo ragazzo che lo serviva. Nel qual anno ancora messer Giovanni di messer Rizzardo fece distruggere il castello di Cesata e le case di quei pochi Rogati che s'erano salvati dall'ira di messer Francesco. E poi col capitano di Forlì andò per espugnare Imola, perchè teneva per la Chiesa, espugnò Bagnara ed edificò un castello vicino al fiume, ma non fece profitto alcuno, e fu forzato ad abbandonare l'impresa. Nel 1354 per timore del Visconti, il quale col farsi ogni giorno innanzi avea cominciato a far paura ad ognuno, fu fatta una lega fra i Veneziani, i Veronesi, i Mantovani, i Trevisani, i Padovani, i Bolognesi ed i Faentini.

#### Il cardinale Egidio abbellisce Faenza.

Nel 1356 il cardinale Egidio Carilla, legato di tutto lo stato ecclesiastico, bandì la crociata contro Francesco Ordelasso e Giovanni Manfredi, e mandò contro di essi il conte Ugolino in Romagna; nè contento di ciò, venne egli stesso in persona e pose l'assedio a Faenza, il quale durò dal principio di maggio sino alla fine di settembre, di maniera che si perdette il raccolto; e da ultimo Giovanni e Guglielmo furono forzati ad arrendersi al legato, ed accontentarsi dell'investitura di Bagnacavallo, pagando 50 fiorini di censo ogni anno alla sede apostolica, e di Solarolo, Modiana, Rontana e della Valle. Nel tempo che durò questa guerra, quelli della Valle unitisi ad una squadra di valenti soldati di Giovanni Alberghettino, fecero una fazione degna di memoria, perciocchè assalirono tra Bifolco e Belforte in luogo detto le Scalte il conte Lando Alemanno ch'era con più di due mila cavalli; lo ruppero, lo ferirono, lo fecero prigione e gli ruinarono circa 1500 cavalli (1). Questo conte Lando era uomo di molto credito e valore, temuto in Italia, e aveva messa sossopra tutta la Romagna. Il cardinale Egidio, entrato in Faenza, le pose amore, e fu il primo che cominciò ad abbellire la piazza, ed a murarla all'intorno; pose altresì la prima pietra della chiesa di s. Pietro.

Le case di messer Giovanni Manfredi vengono atterrate.

Nella guerra che ebbe la chiesa con Bernabò Visconti, se le preghiere del re di Francia e del re di Cipro non avessero placato il cardinale Egidio legato in Italia del pontefice ch'era in Avignone, era opinione che Bernabò veniva annichilito; quasi tutti quelli ch'erano stati, come occupatori dell'altrui, discacciati dalle proprie terre dal legato, si erano uniti con Bernabò; fra essi eravi messer Giovanni Manfredi fuoruscito di Faenza, che venne da Bernabò eletto a suo capitano generale in Romagna; con abbruciamenti e ruine mise sossopra tutta la provincia. Svaligiò una notte il porto Cesenatico, ov'erano arrivate mercanzie e denari d'alcuni Firentini, e per questo il cardinale Egidio mandò gente a dar il guasto a Bagnacavallo ed all'altre fortezze che teneva messer Giovanni, e messer Domenico Cavalcanti fiorentino rettore della provincia, il quale resideva in Faenza, fece gittare a terra le case di messer Giovanni, le quali erano presso a S. Pietro, e conquistò Bagnacavallo, Solarolo, Modiana, Rontana e Brisighella, castella che dopo la perdita di Faenza

<sup>(1)</sup> La disfatta del conte Lando venne rappresentata dal marchese Massimo d'Azeglio con quella ispirazione e con quella sapienza, che gli hanno procurato un nome distinto fra gli artisti del nostro secolo. Vediamo in lui rinnovati i prodigi del cinquecento, perciocche, oltre all'essere eccellente nella pittura, die prova colla sua Disfida di Barletta, di non essere da meno anche nelle lettere. Tutti gli argomenti sono da lui felicemente trattati, ma più di tutti quelli attinti all'Orlando Furioso, ed alla storia d'Italia dei tempi di mezzo.

erano rimaste a messer Giovanni. In quel tempo messer Giovanni di messer Alberghetto, presa occasione della mala fortuna di messer Giovanni di messer Rizzardo, gli avea mosso una gravissima lite per alcune ville e castella, e l'avea fatto citare a Roma; il figliuolo Americo aveva messa assieme gente ed era andato nella contea di Biffolco ai danni di Bernardo conte Belforte, ch'era dei conti di Battifolla, che occupava il castello su cui pretendeva aver ragione Americo.

Il papa vendette Castrocaro a'Firentini per undicimila fiorini; ma il castellano, che vi era dentro non volle cederlo; i Firentini se ne risentirono, ma finalmente fu necessario tollerassero in pace, e di là si partirono con molta indegnazione.

Nella state dell'anno 1365 furono così gravi i danni recati dalle cavalette in Romagna, che per distruggerle venne statuito in Rimini, in Cesena, in Forlì ed in Faenza, che per ogni staja di questi animaluzzi presentato al podestà della terra si dessero venti bol di premio.

L'inglese Aucut saccheggia Faenza e la vende al marchese di Ferrara. — Compagnia della Stella.

Giovanni di messer Rizzardo era fuoruscito ed avea perduto non solo il dominio di Faenza, ma anche di tutto il resto che teneva in Romagna; pure non cessava e con trattati e con nuove invenzioni di tentar ogni via per riacquistare Faenza; ma venute queste sue macchinazioni alle orecchie de' superiori, fu processato e bandito con Francesco ed Astorre suoi figli. Nel 1370 circa, aggravato dagli anni e dai fastidi, venne a morte. Era già partito d'Italia Urbano V, e per difesa dello stato ecclesiastico aveva tolto dalla prigione Giovanni Aucut inglese, e fatto generale de' cavalli inglesi, che in numero di quattro o cinquemila militavano in Italia; di essi se n'era servito il cardinale Egidio, mentre era legato. L'Aucut trovavasi con queste forze in Bologna, quando seppe che Astorre Man-

fredi, che adocchiava tutte le occasioni per ricuperare ciò che riputava suo, era entrato in Granarolo. Onde riputandosi a vergogna che un fuoruscito posto in ruina avesse ardimento di occupargli quasi sugli occhi un luogo che si può dire alle porte della città di Faeuza, si mosse da Bologna con tutto l'esercito, e se ne venne alla vôlta di Granarolo per scacciare Manfredi; ma appena giunto ivi seppe che Bologna si era ribellata. Assaltò Granarolo, ma la ritrovò ben difesa, perciocchè Manfredi vi era entrato con una gran squadra di soldati, vecchi amici del padre, cresciuti nel sangue e nei pericoli. L'Aucut vedendo perduta Bologna, e Granarolo difficile da espugnarsi, se ne stava a Bagnacavallo come stupido e confuso, quando ebbe lettere dal rettore della provincia che era in Faenza, che per la vicinanza d'Astorre la città trovavasi come sollevata e in gravi pericoli di ribellione; perciò venisse chetamente alla sua vôlta prima che le cose peggiorassero. Venne l'Aucut, secondo l'ordine avuto. trovò le porte aperte, e come fu dentro, tutto dispettoso pel caso di Bologna e di Granarolo, quasi fosse entrato in una città nemica, la diede a sacco a' suoi soldati, i quali sitibondi, come barbari, del sangue italiano, non contenti della roba e delle facoltà, tolsero ancora a molti la vita; cacciati dalla città gli uomini, ritennero le donne finchè stettero nella terra. E perchè l'Aucut pretendeva d'avanzare alcune paghe dalla Chiesa, così saccheggiata e malconcia la vendette a Nicolò marchese di Ferrara, per ventimila .... il quale però la tenne per poco tempo, perciocchè Astorre Manfredi, col favore de'cittadini e coll'ajuto de' Veneziani e di Bernabò Visconti, la levò dalle sue mani; per questo nacque gran guerra fra i marchesi di Ferrara ed Astorre. E se costui volle pace, fu necessitato pagar loro per censo ogni anno un corsiero, coperto di panno di rosato. Astorre, rassettate le cosc sue e della città, andò sul Parmigiano con seimila fanti datigli da Bernabò Visconti, e formò in quelle vicinanze una compagnia di seicento lancie, chiamata la Compagnia

della Stella; mandato da Bernabo e dai Veneziani contro i Genovesi, fu rotto, e la di lui compagnia venne dissipata. Astorre si salvò con trenta cavalli. È probabile che in quel tempo venisse da lui fatta la stanza delle stelle, così chiamata dalla soffitta tutta a stelle grandi e dorate.

#### La campana del comune.

Nell'anno 1371 viveva madonna Ringarda figliuola di messer Rizzardo e sorella di messer Giovanni, la quale aveva due figliuole maritate, una negli Alidosi, l'altra nei Pepoli; essa era nata dai conti di Cunio. Nel 1373 Americo di messer Giovanni d'Alberghetto prese moglie per nome Antonia. Nel medesimo anno fu posta sulla torre del comune la campana grossa, del peso di quat-. tromila e novecento cinquanta libbre, la quale su fatta a Modiana. Nel 1375 fu edificato a Facnza un monastero ed un ospedale, sotto nome di Valle Ombrosa. Nel 1377 il comune di Sant'Andrea e quello di Pozzo, di Galisterna, di Lauzano e d'altri giurarono fedeltà a messer Astorre, come conte di Valleamone. Un anno dopo Astorre andò con duecento fanti e cento cavalli alla volta di Cesena, con intenzione di averla per le discordie ch'erano fra i Malatesti; ma essendosene accorti i Forlivesi ed avendone avvisati i Malatesti, fu cagione che Astorre cangiasse parere e ritornasse a Faenza. In quel tempo Giovanni di Alberghettino prese Portico, coll'ajuto di un certo Matteo dello stesso luogo. Francesco, fratello d'Astorre, che era prigioniero a Ferrara, fu rilasciato per opera di Guido da Ravenna, il quale l'accompagnò con venti cavalli fino a Faenza, e fu ricevuto con molta festa ed allegrezza.

## Come venne edificato Castel Bolognese.

Vennero in un bosco uccisi gli ambasciatori di Bologna, che andavano al Papa. I Bolognesi si lamentarono

coi Faentini e cogli Imolesi; questi si scusarono dicendo che quel luogo non era del loro territorio, I Bolognesi cavarono istrumento dalle due città, e nel bosco edificarono Castel Bolognese. Frattanto tra i Veneziani ed i Genovesi ferveva la guerra, per la quale restarono quasi estinte le forze di ambedue quelle repubbliche, e quasi tutta l'Italia era sossopra. Aucut guerreggiava con Astorre Manfredi; dopo molto spargimento di sangue, colla mediazione di Bologna e di Firenze pacificarono insieme, e questo fu negli anni 1380 e 1381, nel qual tempo Astorre fabbricò la rocca di Russo, e condusse al suo stipendio messer Ettore e messer Giacomo Mainardí, fratelli, con cento lance nella città di Faenza, a ragione di undici fiorini per lancia al mese (il fiorino valeva 32 bol), e il marchese Nicolò, in nome suo e del marchese Alberto suo fratello, rese ad Astorre Manfredi 4000 . . . . conti fatti fra essi. Nel 1388 gli ambasciatori di tutte le città di Romagna si ridussero in Bologna per consultare circa le provvisioni che avevano a fare contro il signore di Milano. Nel 1380 messer Astorre in una lite che aveva col comune di Bologna, domandava, oltre il suo, molte altre cose de' suoi parenti, fra i quali eravi Ghirardino di Cio; Maso e Francesco già di Guelfino, tutti de' Manfredi, che abitavano nella cappella di s. Terenzio; vi era anche Bizzo di Beltramo, esso pure de' Manfredi, il quale abitava nella cappella di santa Maria in Broilo, colla via da due canti.

Nello stesso anno, d'ordine del vescovo e de'canonici, fu distrutto l'ospitale ch'era alla tomba de' Medici, e le sue entrate furono unite all'ospedale detto della Ramiola, posto nella cappella di santa Maria in Broilo.

Di ciò che avvenne dal 1390 al 1400.

Nel 1390 mentre Bologna temeva dal conte di Virtù, il signor Astorre venne con settanta lance ai 20 del mese di giugno ad offrirsi in di lei servizio; fu accettata volentieri l'offerta e gli venne fatto grandissimo onore. Al giorno primo di novembre su bandita la pace fra i marchesi di Ferrara, Bologna, Firenze, Francesco da Padova e Astorre da Faenza; ai 22 dello stesso mese Astorre andò a Roma con cinquanta laucie. Nell'anno 1392, dopo il suo ritorno su fatta lega fra i Firentini, i Ferraresi, i Bolognesi, il signor di Faenza e quello di Padova. I Firentini s'obbligarono alla difesa dello stato del signor Astorre Mansredi e de' suoi seguaci, fra i quali su nominato particolarmente Ugozzone da Gazzo. Nel medesimo anno Astorre Mansredi, Gentelino di Francesco, e Maso già di Guelsino, essi pure de' Mansredi, fecero Buonsigliuolo loro procuratore e fattore, con obbligo di mostrare i conti.

#### La loggia del palazzo.

Nell'anno 1394, ai 5 di agosto, il signor Astorre fece ruinare la loggia del palazzo, la quale posava sopra colonne di legno. Nel medesimo anno madonna Lieta di casa Polentana, assieme al signor Astorre suo marito, impetrò dal papa, di poter tenere in palazzo sei frati minori. Nel 1305, essendo in guerra i Ferraresi, e per la parte loro essendo il Barbianeso e Alberico da Cunio. Astorre entrò in lega contro i Ferraresi, e perchè Alberico era suo nemico particolare, e per fare cosa gratissima ai Fiorentini. Avendo un giorno passato il Po per consiglio d'Alberico una gran multitudine di contadini armati fra Argenta e Ferrara, sotto il comando di Azzo d'Este, Astorre escì da Faenza con mille e duecento cavalli e moltitudine di fanti, e passato il fiume sulle barche ch'egli aveva condotte seco, assaltò quelle genti, le ruppe e disfece, ed ammazzatine molte, fece prigioniero lo stesso Azzo e lo condusse a Faenza; di poi assediò. Lugo e Barbiano, ch'erano del conte Alberico.

Nell'anno dopo, pregato da messer Francesco de Gabrielli, il quale doveva menar donna, il signor Astorre gli prestò per tre mesi una veste di velluto nero, tutta ricamata di perle a tronconi ed astori, che pesava libbre 30, ed era del valore di tre mila scudi (1); in quei tempi una veste conduceva a marito due o tre donne. Nel 1307 il signor Astorre condusse per suo capitano il valoroso uomo messer Andrea Barsa de' Quirioli da Forlì, con cinque caporali e seicento cavalli, acciò movesse guerra al signor di Ravenna, col soldo di 13 fiorini per lancia al mese; ciascuna lancia era formata da tre cavalli e da tre uomini ben in ordine d'armi e di vestimenta. Nell'anno medesimo fu ritrovato negli archivi, che la casa de' Manfredi era tanto antica in Faenza che non si poteva trovar memoria del suo principio. In questo tempo è fatto menzione della contessa Beatrice, moglie del conte Alberico da Cunio e figliuola di messer Manfredo, detto il Frate, probabilmente gaudente. Nel 1398 essendo tornato a Rimini Pandolfo Malatesta, che veniva dal Santo Sepolcro, il figliuolo d'Astorre e Giovanni Galeazzo lo andarono a visitare con una nobil compagnia, e si trovarono presenti ai trionfi e banchetti che vi si fecero per allegrezza del suo ritorno; nelle quali feste e trionfi si fece conoscere Giovanni Galeazzo per cavaliere onorato e di valore. Nell'anno dopo, vertendo alcune differenze fra molti gentiluomini della nobiltà di Firenze, le quali potevano, non essendo curate, crescere un giorno ed alterare il buon governo di quella città, piacque al conte-Roberto da Battiffolla, a messer Donato Acciaioli, a messer Silvestro e messer Tomaso de' Rizzi, a messer Agnolo di messer Nicolò, a messer Giovanni di Boccazio di mes-

<sup>(1)</sup> Non meravigliamoci del lusso d'Astorre e delle donne faentine. Abbiamo veduto nel primo volume di quest'opera p. 126, che quando madonna Samaritana andò a nozze, portò indosso pel valore di settanta mila fiorini.

ser Alemanno degli Adimari, a messer Antonio degli Albici, a messer Antonio di Giovanni Antonio di Bartolomeo de' Medici da una parte, ed a Rizzardo di messer Benedetto con molti altri dall'altra, affine d'essere buoni fratelli insieme all'unione e buono stato del comune e popolo guelfo di Firenze, in quelle differenze che avevano fra essi, piacque a costoro rimettersi in tutto e per tutto nel magnifico e potente signor Astorre Manfredi, obbligandosi di stare senza resistenza alcuna al suo prudente giudizio.

Astorre Manfredi vende Faenza alla Sede Apostolica.

Astorre Manfredi aveva occupato Solarolo come cosa sua, mentre veri signori n'erano i Bolognesi; questi incolleriti gli mossero guerra, sussidiati da Alberico da Cunio, favorito dal duca di Milano. Astorre non aveva altro appoggio ed ajuto che da Carlo Malatesta, riputato al suo tempo cavaliere di gran valore, e tentava di condurre a suo stipendio duecento lance, che servivano i conti di Cunio, e non contento di questo, procurava l'appoggio della signoria di Venezia, perciocchè i Firentini ed il Visconti facevano favore al conte Alberico; non ostante egli avesse la guerra intorno alla città, andò alla primavera a Venezia a negoziare con quei signori. Frattanto la moglie passò da questa a miglior vita a' dì 14 di luglio, alle ore ventidue, e su serrata in una cassa fra la sabbia fino al suo ritorno, il quale fu poco dopo, senza aver potuto ottenere cosa buona da' Veneziani; ma finalmente ebbe la pace dai Bolognesi contro volontà del conte Alberico, il quale si chiamava tradito da essi perchè l'avevano abbandonato nel meglio dell'impresa.

Ma il conte Alberico non si perdette d'animo per questo, nè si ritirò dall'impresa; anzi ogni di più stringeva la città, la quale avendo perduti i raccolti, cominciava a patire grandemente di fame. Astorre che ciò vedeva, e conosceva che sarebbe necessitata ad arrendersi, per non cadere nelle mani del suo particolar nemico, cominciò a negoziare di darla ai Firentini. Ma non avendo potuto concordare assieme, si volse al legato della Sede Apostolica Baldassare Cossa cardinale, e gli offrì la città con patto che desse a lui venticinque mila scudi, e permettesse ch'egli potesse abitare casa sua e godere de'suoi beni patrimoniali. Accettò il cardinale l'offerta colle accennate condizioni, ed ebbe la città; e Paolo Orsino venne a pigliare il possesso in nome della Chiesa: questo gli fu dato da Giovanni Galeazzo figliuolo d'Astorre, e non solo di Faenza, ma anche di Rontana, di Valleamone e dell'altre fortezze che possedeva, e poi dopo partirono subito Giovanni Galeazzo e madonna Gentile sua moglie con tutta la famiglia, e se n'andarono a Rimini a trattenersi coi parenti ch'erano i Malatesti; ivi si era ritirato anche il signor Astorre, e così restò alla Chiesa libero il possesso di Faenza. Alberico tuttavia continuava nell'impresa, quantunque la città avesse mutato signoria; ma finalmente si accordò col cardinale legato ed ebbe la pace.

## Astorre Manfredi è decapitato sulla piazza di Bologna.

Andarono poi Carlo Malatesta generale della Chiesa, ed il figlio Astorre, con molta gente intorno a Solarolo, e quelli che vi erano in guardia vedendo di non poterlo tenere, fuggirono, avendogli appiccato il fuoco, che l'arse quasi tutto; il medesimo fu fatto della rocca. E perchè si divulgò che ciò era accaduto per ordine del signor Astorre, costui venne in sospetto che facilmente potesse far ribellare Faenza; chiamato sotto altro pretesto a Bologna, gli venne mozzato il capo sulla piazza maggiore. Tutto questo accadde dal 1400 al 1405. Il signor Astorre fu uomo assai travagliato dalla fortuna e d'animo grande, perciocchè non ebbe timore nè d'Alberico da Cunio, così gran condottiero d'eserciti e così favorito dai grandi, nè di altri di non minor fama e valore; solo non seppe conservarsi la benevolenza de' popoli, e questo fu causa della

sua rovina. Nel 1406 essendo Giovanni Galeazzo figliuolo di Astorre in Rimini privo dello stato, gli nacque un figliuolo da madonna Gentile, chiamato al fonte battesimale Carlo, Giacomo e Giovanni. Nel medesimo anno, ai 22 di gennajo, il cardinale legato venne a Faenza con gente per andare a campo a Forlì, che si reggeva a popolo, e così andaronvi ai 9 di maggio; l'ebbe sotto alcune condizioni. Nell'anno seguente ritornò trioufante in Bologna, accompagnato da una squadra di Forlivesi vestita di verde, da una di Faenza vestita di bianco e rosso, e da una di Bologna in ordine di combattere; ed ivi si fecero torneamenti e bagordi per tre giorni, e l'onore fu de' Forlivesi.

#### Giovanni Galeazzo Manfredi occupa Faenza.

In questo tempo l'Italia era tutta in iscompiglio. Giovanni Galeazzo Manfredi, côlto il momento opportuno, nulla curandosi della vendita fatta dal padre, occupò Faenza, e poi col favore del cognato Carlo Malatesta signor di Rimini fu fatto vicario della città e di Valleamone per la Chiesa. Messer Righetto Rogati che abitava a Bertinora, e che adduceva una remota parentela con. Gio. Galeazzo, si rallegrò con lui perchè avesse ricuperato lo stato, e gli raccomandò Rizzardo suo fratello; il medesimo fece messer Mario Scariotto, suo compare. Frattanto i Bolognesi che obbedivano a Papa Giovanni XXIII, avendo inteso ch'egli in Costanza (dove era ridotto il concilio di quasi tutte le nazioni), per levare lo scisma di tre papi, avea rinunciato il papato, si sollevarono in arme, e scacciati gli ufficiali della Chiesa dalla città, si posero in libertà, e condotto seco Braccio da Montone, si preparavano in grosso numero per venire intorno a Faenza. Allora il sig. Carlo Malatesta da Rimini ed il sig. Giovanni Galeazzo Manfredi da Faenza fecero lega per otto anni, con condizione che se il signor Gio. Galeazzo vorrà far guerra a Baldassare Cossa, da al-

cuni nominato Giovanni XXIII, in alcuni suoi luoghi o terre di Toscana, il detto sig. Carlo sia obbligato dargli ogni ajuto. E a detta confederazione fu fatto procuratore per parte del sig. Giovanni Galeazzo, ser Paolo del signor Luca da S. Severo, come appare dall'istromento rogato alla presenza di Filippino da Gonzaga, e di Lambertino già figliuolo di Uguzzone de' Nobili da Gaggio. Ordinò anco il detto sig. Giovanni Galeazzo che fossero messe nella rocca di Faenza 500 staja di grano, e scrisse a madonna Beatrice da Polenta sua parente, che poichè Bagnacavallo era abbondante di vino, volesse contentarsi che ne cavasse da venti carra. I Bolognesi oltre Braccio da Montone condussero anche Lodovico Manfredi signore di Maradi, il quale era dei discendenti di Francesco I per la linea di Alberghetto suo figliuolo. Ed in questo tempo era vicario in Solarolo Giovanni Passò, e vicario generale in Faenza Bernardo da Casale. Contemporaneamente Lambertino da Gaggio signoreggiava, in nome del signor Giovanni Galeazzo, Casale, ed il signore gli forniva guardie ed ufficiali da Faenza. Essendosi poi ammalata madonna Gentile moglie del sig. Giovanni Galeazzo, esso ne diede avviso al sig. Malatesta da Pesaro suo padre, al sig. Malatesta signore di Cesena suo fratello, al signor Galeotto Malatesta suo zio, a madonna Nicola moglie del detto signor Galeotto, e a tutti gli altri Malatesti. E poco dopo, essendo il signor Giovanni Galeazzo caduto indisposto a Solarolo, il signor Lodovico Aledosso, per fargli cosa grata, gli mandava ogni mattina due fiaschi di ottimo vino. Giovanni Galeazzo fece salvo condotto al conte Antonio da Tussignano, d'andar da Lugo a Maradi in compagnia di madonna Antonia sorella del detto Giovanni Geleazzo e moglie del signor Alberico conte di Cunio e di Lugo. E madonna Lieta, madre del signor Giovanni Galeazzo era sorella del signor Obizzo da Polenta. A di 3 di novembre 1412 il signor Giovanni Galeazzo fece fare al signor Astorre suo padre l'anniversario. E nella morte del signor Aldovan-

dino, il signor Giovanni Galeazzo perchè era suo zio, vestì Ginevra sua figliuola ed il resto della famiglia col corrotto. Offrì ai signori Firentini di far tutto quello che volevano, purchè togliessero il castello di Baffado a coloro che lo possedevano. I Firentini si dolsero con lettere col signor Giovanni Galeazzo, perchè avesse tolto il castello di Gattara al signor Lodovico Manfredi, il quale era sotto la loro protezione; scrissero ancora di non favorire, nè fomentare coloro, i quali si erano messi in armi ed avevano, come suoi confederati e seguaci, tolto il castello di Baffado a coloro che lo possedevano. Il signor Giovanni Galeazzo avea scritto al signor Filippo Gonzaga, che volesse mandargli qualche memoria intorno all'origine della famiglia Manfredi; questi gli rispose, che manderebbe una cronichetta ed altre carte che narravano il tutto. In questo tempo il duca di Milano per nome Giovanni Maria fu ammazzato da' suoi, chè non potevano tollerare tante crudeltà, e madonna Antonia Malatesta sua moglie si tornò a casa, e nel passare per Faenza visitò madonna Gentile sua sorella, moglie del signor Giovanni Galeazzo ed alloggiò con lei.

## Morte di Giovanni Galeazzo Manfredi.

Nel 1418 circa morì il signor Giovanni Galeazzo Manfredi. Lasciò madonna gentile sua moglie con quattro figliuoli maschi: Carlo, Guid'Antonio (detto anche Guidazzo), Astorre e Giovanni Galeazzo, e due femmine: Marzia e Ginevra. Fu cavaliere di valore; essendo fuoruscito seppe trovar l'occasione diricuperare lo stato, e ricuperatolo, conservarlo. Si fece amare da' suoi sudditi, e fu coi parenti molto officioso, e che ciò sia vero, ebbe suoi amici ed amorevoli tutti quelli ai quali era stato nemico il padre; il signor Lodovico Manfredi, signore di Maradi e di Castioneo, ed Alberico conte di Cunio si rallegrarono della conquista del suo stato, e gli offerirono le persone e gli stati loro; lo stesso fece Sforza Attendoli, conte di

Cottignola. Morto che fu Giovanni Galeazzo, madonna Gentile mandò subito ambasciatori a Roma per rinnovare l'investitura nelle persone de'figliuoli ed il vicariato. Dopo ciò fece compromesso col sig. Lodovico già di Beltrando Alidosio, insieme coi suoi figliuoli d'alcune differenze che avevano col signor di Pesaro ch'era il Malatesta. E dopo questo il signor Guid'Antonio, che per indisposizione aveva bisogno di farsi curare, impetrò dal marchese Nicolò d'Este salvo condotto per poter passar liberamente nel suo stato, ed andare ai bagni di Padova; ed il signor Astorre impetrò dai Firentini di poter andare per tutto il loro stato dove più gli piacesse. Così usavasi allora pei continui macchinamenti, e per le insidie che tendevansi negli stati di questo e di quello.

# Carlo Malatesta con sei mila cavalli e tre mila fanti entra in Romagna.

Erano in lega coi Firentini, ovvero sotto la loro protezione il signor di Faenza e quello di Forlì, quando nacque fra essi ed il duca di Milano gran guerra, e già il duca avea occupata Forlì in Romagna, e staccato il signor di Faenza dall'amicizia de' Firentini, quando questi riputando gran pericolo e danno l'aver vicino così possente e gagliardo nemico, mandarono Carlo Malatesta in Romagna con sei mila cavalli e tre mila fanti, i quali andarono a porsi intorno a Forlì; il duca dall'altra parte per soccorso de'Forlivesi spedì con molta gente Angelo dalla Pergola, il qual venuto alle mani col Malatesta a Zagonara, fu rotto e disfatto. Ma il duca rifece l'esercito e diedegli nuovi capi, cioè: Braccio da Montone e Nicolo Picinino. Questi essendo entrati per la via della Valle di Lamone, nel loro passaggio posero sossopra tutta la valle. Allora il signor Guid'Antonio, per sopranome Guidazzo, assaltò quell'esercito in luogo opportuno, lo sconfisse, ed uccise Oddo.

Rondanino della Valleamone fa prigioniero Nicolò Picinino e lo conduce a Faenza.

Nicolò Picinino venne fatto prigioniero da certo Rondanino, dal quale sono poi discesi i Rondanini che sono in Faenza. Costui condusse Nicolò a Faenza e lo diede in podestà del signor Guid'Antonio Manfredi, il quale lo rimunerò con cinquecento scudi. Mentre Nicolò stette prigioniere, nel ragionare col signor Guid'Antonio, ebbe così buona persuasiva ed allegò così efficaci e vive ragioni che l'indusse a lasciare la servitù del duca ed accostarsi a quella de' Firentini. E questo fu la salute della repubblica firentina, perchè Faenza, inespugnabile a quel tempo per la moltitudine del popolo marziale e bellicoso, era un valido ostacolo alle vittorie del duca, e rendeva vani i pensieri ed i disegni che quegli avea contro i Firentini. Ma sdegnato il duca del procedere de' Faentini, per punirli mandò a Faenza Francesco Sforza, coll'ordine d'assediarla; ma quel capitano, non avendo fatto progresso alcuno, si ritirò ad Imola, e di là con continue scorrerie molestava la città. Ma essendosi poi conchiusa la pace in Ferrara tra' Veneziani, Firentini ed il duca, svanì la guerra già dichiarata. Mentre durava la guerra, nella quale i Veneziani ed i Firentini eransi collegati contro il duca di Milano, assediando il Carmagnola (il quale, partito dal duca mal soddisfatto, s'era accomodato coi Veneziani) la città di Brescia, venne notizia ad Astorre II, mandata per mezzo dei Firentini, che Brescia era presa. Egli commise a Vincenzo Mengazzo suo tesoriero, che donasse a chi aveva portata quella nuova sei braccia di panno di lana. Ma la pace durò poco, perciocchè non piacque al duca e venne Nicolò Picinino in Faenza, mandato dai Firentini, con mille e cinquecento cavalli per unirsi con Guid'Antonio, ed andarono ai danni de' Forlivesi che tenevano pel duca. Vengono nominati in questo tempo nel dominio di Faenza solamente Guid'Antonio ed Astorre, perchè gli altri fratelli erano forse ancora fanciulli, o forse perchè di già morti. Avevano per vicario generale messer Antonio Ubertelli. Nelle guerre scoppiate fra' Firentini ed il duca di Milano, ed in cui si mescolarono i signori di Faenza, nella pace che dopo seguì venne loro tolto Solarolo; madonna Gentile madre del signor Guid'Antonio ed Astorre ottenne, col favore de' Firentini, che le fosse restituito con altre castella.

Il duca di Milano avendo saputo che papa Eugenio si era adoperato coi Firentini, affinchè i Veneziani assoldassero Francesco Sforza suo capitano contro di lui, si adoperò gagliardamente nel concilio di Basilea perchè Amedeo duca di Savoja (il quale s'era ritirato in un eremo a far penitenza) fosse eletto papa invece di Eugenio. I signori di Faenza aderivano tuttora a' Firentini, ed in Romagna si era fatta la massa a castel Bolognese. delle genti veneziane sotto la condotta di Gattamelata. e parimenti de' Firentini, sotto la guida di Nicolò da Tolentino. Quelle del duca si raccolsero presso Imola, essendo loro capo Nicolò Picinino, e per la vicinanza non stettero molto che si attaccarono insieme e fecero il fatto d'arme, nel quale vennero rotte le genti firentine e veneziane, e Nicolò da Tolentino ed Astorre Manfredi furono fatti prigioni. Il duca ritenne Nicolò e lasciò in libertà Astorre, anzi l'ascrisse col fratello al suo stipendio e lo mandò a saccheggiare Oriolo castello de' Firentini, con due squadre di cavalli. Vedi come i signori ed i capitani di ventura di quel tempo facilmente abbandonavano l'amico ne' suoi maggiori bisogni, e per interesse si accostavano alla parte contraria! Il signor Guid'Antonio aveva in quel tempo ser Nicolò Ubertello castellano nella rocca d'Imola, il quale vi morì l'anno seguente; e sebbene sosse partito dalla servitù de' Firentini, pure ottenne licenza da essi di poter mandare per duemila scudi, di cui era creditore pel suo stipendio. Dopo tre o quattro anni, ritornando il Picinino in Toscana, tuttavia capitano del duca di Milano, ed avendo tentato varie imprese, non essendogli riescita alcuna, considerando che

era necessitato ritornare in Lombardia pel timore che vi era de' Firentini, pensò che sarebbe stato meglio combattere in Toscana e veder d'atterrare quelle forze che ivi avevano i Veneziani ed i Firentini; perciocchè quando ciò avvenisse, annichiliti il papa ed i Firentini, avrebbe governata l'Italia a suo modo. Consultata la cosa coi fratelli Manfredi da Faenza, deliberarono d'attaccare la battaglia e vennero alle mani ad Anghiara; il maggior sforzo della battaglia fu intorno ad un ponte, posto a cavaliere su di un fiumicello, tentando ciascuna parte d'impadronirsene. Era dalla parte del duca Nicolò Picinino, Francesco della medesima famiglia, Guid'Antonio. Astorre Manfredi ed altri signori. Dall'altra parte eranvi Michelotto Attendoli, un certo Simonino e Pietro Bevagna colle genti della Chiesa, i Firentini ed il patriarca legato apostolico. Astorre in particolare fra quattro volte che si perdette e poi si riacquistò il ponte, portossi valorosamente; ma con tutto questo il Picinino ebbe la fortuna contraria e venne finalmente rotto, perdette gli stendardi e fu dissipato tutto l'esercito. Astorre rimase prigioniero di Nicolò da Pisa, il quale lo diede per denari ai Firentini. In questo tempo il conte Giovanni e Malatestà, fratelli e figliuoli del già conte Lodovico da Cunio, ch'erano stati scacciati dai nipoti e consorti, e la signora Gentile di Faenza andarono a Rimini alle esequie del signor Carlo, ove eranvi il marchese di Ferrara e tutte le matrone di Romagna, che fu un grave e magnifico vedere.

Nell'anno 1438 il padre messer Francesco Zanoni dell'ordine de' Servi fu creato vescovo di Faenza sua patria, da Eugenio IV.

## Delle cose avvenute dal 1440 al 1450.

Viveva in questo tempo Eugenio IV veneziano, nemico mortale al duca di Milano ed a Francesco Sforza; affine di poter continuare le guerre contro di loro, diede

a' Firentini per denari Borgo di s: Sepolcro, ed al marchese Nicolò d'Este Lugo, Cottignola ed alcuni altri castelli del territorio d'Imola, ed aveva creato cardinale Lodovico, patriarca d'Aquileja; e siccome aveva del marziale, lo elesse capo del suo esercito, ed infatti egli maneggiava tutta la guerra. Nel 1441 si fece in Faenza una grossa massa di soldati pel duca di Milano, fra i quali eranyi il conte d'Urbino, Malatesta da Gesena, i signori di Faenza e d'Imola e i conti di Valleamone. Nel medesimo anno uscì Astorre dalla prigione, ove l'avevano tenuto i Firentini dopo il fatto d'armi d'Anghiara, nel quale era stato fatto prigione da Nicolò Gambacorta da Pisa, e venduto ai Firentini; e per questo poi nel 1442 ritrovandosi in Bologna, ed essendosi incontrato in Nicolò, il quale era entrato in quella città con poca gente, avendo lasciato fuori il resto de' suoi soldati, l'affrontò, e circondatolo, lo stese in terra morto per molte ferite, volendo che costui fosse d'esempio agli altri nel fare con pari suoi di simili contratti. Spiacque sommamente la morte di costui al conte Francesco Sforza, il quale lo amava pel suo valore, e lo teneva per uno de' suoi più cari condottieri, e lasciò travedere di volerne a tempo e luogo farne vendetta; fu messa a bando la testa dell'uccisore per mille scudi, ma non finì l'anno che fu rimesso. Nel 1442 circa, il signor Guidazzo condusse al suo soldo il molto magnifico messer Federico da Montefeltro per suo condottiero con seicento cavalli, trecento fanti e venti lauce da condotta, colla prestanza di detti cavalli, lance e fanti per la somma di fiorini d'oro 10,750, ed oltre di questo di fiorini 300 per sovvenzione di panni ed armi; e se accadesse che all'illustrissimo signor conte di Urbino gli fosse mossa guerra, egli potesse andare ad ajutarlo con detta gente. Condusse ancora al suo soldo Lodovico Malvezzi con cento lance, e per quello che io comprendo, ando con queste genti intorno a Bologna al servizio del duca di Milano, il quale vi avea mandato Luigi dal Verme con quattromila cavalli, per far

risentimento dell'offesa fattagli da Galeazzo Malatesta e da Virgilio Malvezzi, i quali essendo andati ambasciatori de' Bolognesi al duca di Milano, per riavere Annibale Bentivoglio, ch'era stato messo prigione da Francesco Piccinino governatore di Bologna, pel duca, e mandato in Lombardia nella rocca di Varano, e non avendo potuto ottener cosa alcuna, andarono ascosamente con altri quattro, e scalata la rocca uccisero una guardia, presero il castellano, liberarono Annibale, e condottolo a Bologna, preso il palazzo, la piazza e posto prigione. Francesco Piccinino, levarono la città dal dominio ducale. Essendo poi Annibale fortificato con grossi ajuti de' Veneziani e de' Firentini, escì dalla città, e venuto a battaglia coll'esercito ducale, lo ruppe e lo disfece con morte e prigionia di molti, ed il signor Guid'Antonio che scampò da quella rotta, poco dopo fece tregua coi Bolognesi; essendo poi entrati i Firentini in Modigliana, il detto signor Guid'Antonio andò con molta gente e la ricuperò; e perchè Alfonso re di Napoli, ch'era prigioniero del duca di Milano, era stato per mera liberalità e grandezza d'animo da lui liberato, accettò per amor suo nella sua protezione il signor Guid'Antonio Manfredi. È vero che nell'anno 1445 circa i Firentini-lo mandarono con Simonetto di castel San Pietro, e con tremila cavalli, in ajuto di Francesco Sforza in Lombardia contro il duca di Milano, che aveva posto in gran pericolo Cremona, città dello Sforza; ma forse la grandezza della condotta l'avea levato dalla servitù del duca e indotto ad accostarsi ai Firentini. Si ritrovò nondimeno in Milano nel tempo della morte del duca Filippo, dove fu ricercato cogli altri condottieri delle genti d'armi ad accostarsi alla parte del re, che aspirava pure egli a questo dominio; negò di volerlo fare, ed elesse piuttosto di tener con coloro che amavano la libertà della città. E per questo Astorre il fratello, ed il signor Bartolomeo da Bergamo, mandati da questi tali a soccorrere il Bosco in Lombardia contro i Francesi, con mille e cinquecento cavalli si portarono in servizio della repubblica milanese così valorosamente, che tolta la vittoria di mano ai quasi già vincitori Francesi, li ruppero, li posero in fuga, e liberarono il Bosco dalle armi loro.

### Guid'Antonio Manfredi muore a Siena.

Morì poi Guid'Antonio nel 1448 e la sua morte fu in questo modo. Aveva il re di Napoli mossa guerra ai Firentini; Guid'Antonio che desiderava giovare a quelli, parendogli d'avere qualche grazia col re, che già lo proteggeva, con occasione d'andare ai bagni di Pozzolo, avea disegnato di trasferirsi a Napoli e tentare se li poteva metter d'accordo; ma la sua mala sorte volle che in Siena cadesse infermo, dove passò da questa a miglior vita; lasciò un figliuolo per nome Taddeo, e nel suo testamento lo lasciò sotto la protezione della repubblica di Firenze; quegli dopo la morte del padre occupò la città d'Imola, e poi s'acconciò coi Firentini con condotta di mille cavalli, ed Astorre s'impadroni di Faenza ed ebbe molto a male che Taddeo si fosse impadronito d'Imola, perchè esso pretendeva per l'età e per l'investitura d'esser padrone d'ogni cosa. E per questo il signor Astorre ed il signor Taddeo diventarono nemici mortali, e messer Taddeo tese più volte insidie in Solarolo e in Faenza al signor Astorre per ammazzarlo, e lo trovò sempre vigilante e provvisto. Al contrario il signor Astorre tolse al signor Taddeo Monte Battaglia, Casola, Baffado e Stifonte; finalmente per trovar rimedio e fine a queste loro discordie, si convennero di ridursi a parlare insieme tra Solarolo e Bagnara, uno da una parte del fiume e l'altro dalla parte opposta; ma dopo molto contrasto si partirono senza aver conchinsa cosa alcuna. Nell' anno 1462, avendo il signor Astorre preso Oriolo, d'accordo cogli uomini del castello, e ritrovandosi col campo sulle fosse della città d'Imola, vennero a ritrovarlo due cittadini di detta città a nome del signor Taddeo e della comunità d'Imola, e con destrezza e buone parole condussero il negozio a questo accordo: che ciascuno di loro avesse a star contento a tutto quello che giudicasse il duca di Milano e Cosimo de' Medici, sotto pena a chi contravvenisse di dieci mila scudi; ma mentre gli arbitri tardavano a dare la loro sentenza, nacquero nuove guerre e scompigli, pei quali il signor Taddeo, che doveva essersi separato da' Firentini, accordatosi con altri in un fatto d'armi, venne prigioniero dei Firentini stessi.

In quel tempo furono citati a Roma Borso d'Este marchese di Ferrara, Taddeo Manfredi signore d'Imola, Astorre Manfredi signore di Faenza, Antonio Ordelaffo signore di Forlì, Sigismondo e Pandolfo Malatesta signori di Rimini e di Cesena, Federico duca d'Urbino ed Alessandro Sforza signore di Pesaro, per censi non pagati; il signor Astorre era debitore di 3000 fiorini, ma egli forse soddisfece e credo s'accomodasse col papa, perciocche poco dopo Calisto III diede facoltà ad Astorre di eleggere nella prima vacanza un suo figliuolo vescovo di Faenza; la vacanza venne tosto per opera di quello che dovea essere eletto, perchè, per quanto si trova scritto, il signor Federico figliuolo d'Astorre fece avvelenare messer Bartolomeo Gandolfo, che allora avea il vescovado di Faenza, ed esso su fatto vescovo. Oltre di questo il signor Astorre ed il signor Giovanni Galeazzo suo frațello furono investiti da papa Pio II del vicariato di Faenza e della valle con tutte le giurisdizioni da trasmettersi ai suoi figliuoli e nipoti. E poi dopo Astorre si acconciò col papa, promettendogli che fra cinque giorni metterebbe il campo alle terre del signor Sigismondo e del signor Malatesta de' Malatesti con ottocento cavalli e cento fanti ed ogni cosa a sue spese, ogni volta che gli desse l'investitura d'Imola che teneva Taddeo suo nipote. Che risolutamente accettasse questa offerta il papa, non lo so, ma ben comprendo da quello che seguì, che sebbene avesse il Malatesta per nemico, pure non volle

che il signor Astorre levasse lo stato al nipote, ma che pacificassero insieme; ed operò che il signor Taddeo rinunciasse alle ragioni che prétendeva avere in Faenza, ed all'incontro che il signor Astorre ed il signor Giovanni Galeazzo rinunciassero a quelle che pretendevano aver in Imola; e poi operò che il reverendo padre messer Angelo, eletto vescovo Sversano e suo commissario nelle parti di Romagna, consegnasse ad Astorre ed a Giovanni Galeazzo Monte Battaglia col castello di Oriolo, e ciò con consenso del signor Taddeo; e che il signor Astorre e fratello cedessero le infrascritte ville, cioè: Pediano, Marzanello, Montemaldolo, Pubico e Turriano, che sono in Mongardo, con tutti li casamenti e masserizie. Il duca di Milano interpose la sua autorità, e promise che una parte e l'altra osserverebbe le sue promesse. Astorre nell'anno 1446 edificò S. Sebastiano. Accadde poi intorno al 1460 che essendo in lega i Firentini, il re di Napoli ed il duca di Milano, e dall'altra i Veneziani ed il papa, ed avendo ciascuna parte esercito in Romagna, i fuorusciti di Firenze s'accostassero a Bortolomeo da Bergamo generale de' Veneziani, con speranza d'essere rimessi in Firenze dalle forze di quell'esercito; e l'intenzione dei fuorusciti era favorita dal papa e dai Veneziani. Il signor Astorre non avendo in considerazione l'accordo fatto dal papa sotto la parola del duca di Milano, desiderando Imola più che altra cosa del mondo, e conoscendo che se serviva i Firentini non poteva (per l'accordo fatto col signor Taddeo, il quale era nella medesima lega, e serviva il re di Napoli) valersi dell'occasione di quella guerra, e provarsi d'occupar Imola, mutò padrone e si accomodò coi Veneziani. Fatta questa mutazione ed acconciatosi coi Veneziani, condusse subito Bartolomeo da Bergamo a campo ad Imola; ma sopravvenuto il duca di Milano si ritirarono. Parendo poi al papa ed ai Veneziani poco utile il far guerra, si fece pace con tutti.

In questo tempo papa Paolo II pacificò insieme tutti i principi d'Italia, con condizione che ciascuno restituisse

quello che aveva tolto al nemico durante la guerra; e per questo fu ordinato, che Bartolomeo da Bergamo deponesse l'armi che aveva mosse in Romagna, ed operasse che fosse restituito a'Firentini quello che era stato tolto, ed al signor Taddeo fosse pure restituito Imola. Bagnara, Bugnano ed altri luoghi occupatigli dal signor Astorre, quando lasciata la servitù de' Firentini si ritirò coi Veneziani; perciocchè, sebbene si ritirasse da Imola per la venuta del duca di Milano, nondimeno si può credere che Astorre vi fritornasse e l'occupasse in un cogli altri luoghi, e con tanta maggior facilità in quanto che dovea avere molti amici, come è verisimile, e perchè forse fece il tutto con appoggio di Bartolomeo da Bergamo. Fu ancora ordinato dal papa al suddetto Bartolomeo, che operasse che quei luoghi fossero restituiti. Dopo tanti contrasti tra il signor Taddeo ed il signor Astorre, dopo tanti accordi fatti e poco osservati, essendo il signor Taddeo nel suo stato, avvenne caso che tolse la speranza al signor Astorre, ed insieme lo stato al signor Taddeo, ed è questo: Guidazzo figliuolo di costui e Massimilla sua consorte, per ingiurie avute da lui, lo presero e lo misero prigione nella rocca d'Imola, ed a questo fatto nefando tennero mano i figliuoli di Ugolino Viarano, i quali in quel tempo erano in rocca e si erano dati tutti alla servitù del duca di Milano. Ma nell'anno seguente, cioè nel 1472; il signor Taddeo fu cavato di prigione e rimesso in palazzo, ed il duca di Milano il fece pacificare col figliuolo e colla moglie, e poi s'impadronì di tutto lo stato, ponendo la sua gente nelle fortezze. E si fece cedere dal signor Taddeo tutte le ragioni che aveva nello stato d'Imola, e vi mandò un suo luogotenente. E fatto questo, fece andare a Milano il signor Taddeo ed il figliuolo. Trattò poi il duca di Milano coi Firentini di vendere Imola, ed erano d'accordo 100,000 ducati, quando il papa ed il re di Napoli, sentendo questo contratto a beneficio de'Firentini, fecero tanto rumore col duca e lo stolsero da questo pensiero. In questo

tempo fu fatto cardinale da papa Sisto IV Pietro Riario suo allievo, e legato di tutta Italia, il quale essendo in Milano trattò col duca di dare al conte Girolamo suo fratello una figliuola naturale del duca, e la dote fosse la città d'Imola; con questo il cardinale sborsasse al duca ducati 40,000 pel sopra più della dote; essendo detta città del valore di 60,000 ducati e la dote essendo solamente di 20,000, il papa vi aggiunse anche Forlì. Dopo la morte del fratello Guid'Antonio, fu condotto il signor Astorre coll'onorario di 1500 .... dal re di Aragona, e molti fanti per andare ai danni di Parma contro Francesco Sforza. Ma arrivato nel Modenese il conte per ambasciatore gli fece richiamare a memoria l'antica amicizia stata continuamente fra la casa Manfredi e Sforzesca, e fattogli alcuni doni, lo fece ritornare addietro. E prima quando andava verso Parma, aveva avuto il salvo condotto dal marchese Nicolò per un anno, di poter passare con gente d'armi per tutto il suo stato.

### Morte di Astorre. - La città viene ampliata.

Nel 1468 circa passò da questa a miglior vita il signor Astorre, e lasciò quattro figliuoli, cioè: Carlo, Federico, Lancilotto e Galeotto. Fu Astorre signore apprezzato dai principi d'Italia, ebbe onorate condotte, e mostro nella morte di Nicolò da Pisa d'esser molto resentito e uomo da farsi rispettare da chicchessia. Rifece la muraglia della città già disfatta da Federico Barbarossa, e di maggior circuito ch'ella non era, comprendendovi dalla parte di ponente tutto il borgo di porta Imolese, e da settentrione parte di quello di porta Ravennate; e da levante, di là del fiume, fece murare tutto il borgo di porta Da Ponte, e in tutti i luoghi dove la città fu aggrandita furono per segno delle antiche cerchia poste colonne di pietra viva, sormontate da croci di ferro. Al signor Astorre succedette Carlo suo primogenito, col quale era unito il vescovo Federico suo fratello. Gli altri due fratelli Galeotto e Lancilotto non accordandosi con loro, erano fuorusciti, e si trattenevano nelle città vicine per poter esser pronti a pigliare ogni occasione che si presentasse per far bene i fatti loro. Pare che avessero nella città molti aderenti, perchè il signor Carlo ed il vescovo, temendoli, tenevano un procedere ed un modo di vivere molto odioso.

## Tagliata fatta intorno a Faenza. Portici delle strade maestre atterrate.

Il signor Carlo, per sospetto del signor Lancilotto, il quale si era posto in Forlì, fece fare con consiglio del vescovo una tagliata intorno a Faenza con danno e ruina di tutti gl'interessati, e con odio comune di tutta la città; quest'odio crebbe grandemente, allorquando il signor Carlo per abbellire la città fece poco tempo dopo improvvisamente atterrare tutti i portici ch'erano lungo le strade maestre; quei portici per l'addietro erano di legno, e fatti con poco ordine ed artificio. Questa novità, pel danno e per la ruina che addusse seco, concitò grandemente la moltitudine. Dopo questo fatto, sentendosi male il signor Carlo, ed avendone avviso il signor Galeotto da' suoi affezionati, si trasferì nella pineta di Ravenna colle sue genti, e verso la sera se ne venne a Granarolo e se ne fece padrone nel modo che diremo.

## Con quale stratagemma Galeotto s'impadronisce di Granarolo.

Giacomo Rambello che voleva servire il signore, finse di caricare due carra di fieno e condurle entro Granarolo; ma sotto quel fieno trovavansi vari uomini d'arme. Venne aperta la porta del castello dal castellano Nicolò Luzzano; appena imgombrato colle carra il ponte e impedita la calata della saracinesca, il contadino staccò le bestie e fuggì; tutti ad un tempo sbucarono i soldati, legarono il castellano il quale faceva l'astuto, oc-

cuparono il castello, e s'introdusse di poi col resto delle sue genti il signor Galeotto ch'era imboscato ivi vicino. Lasciò alcuni uomini d'arme in presidio di Granarolo, e quella notte medesima cavalcò in Valleamone chiamato da molti così di Faenza come della valle, e senza alcuna resistenza entrò in Brisighella, ma non potè aver la rocca. Si ridusse di poi a Baccagnano, avendo lasciato il signor Lancilotto suo fratello e messer Gregorio Bazzolino in Brisighella. Ma monsignor Federico, coll'ajuto de' signori di Rimini e d'Imola e colla propria cavalleria e fanteria, assaltò la valle, respinse i fautori e i fanti del signor Galeotto, e poco mancò che non fosse preso il signor Lancilotto stesso. Molti della valle e di Faenza avevano intendimento col signor Galeotto; nella valle non si mosse alcuno in favor di monsignore, scusandosi che non volevano impacciarsi tra fratelli.

Avendo il signor Carlo ed il vescovo perduto Granarolo, questi indusse il signor Girolamo Riario, che allora governava tutto lo stato della Chiesa, ad ajutarlo a ricuperare quel castello, promettendogli di dargli Oriol Secco e Monte Battaglia, luoghi della giurisdizione d'Imola, de quali era padrone il signor Girolamo. Acconsentì il signor Girolamo alla domanda, e tolto seco il signor Roberto da Rimini con cinque squadre di cavalli, il quale era al servizio della Chiesa, venne a Donigaglia, ma non s'approssimarono a Granarolo, perchè trovarono che l'offerta fatta dal vescovo era contro la mente del signor Carlo, e che non se ne farebbe cosa alcuna; sdegnati di là partirono. Avendo poi inteso il signor Galeotto il desiderio del signor Girolamo, andò a Forlì, e fece la medesima offerta ogni qual volta coll'ajuto suo e quello del papa egli fosse rimesso nello stato. Aveva accettata il signor Girolamo l'impresa, siccome aveva accettata per le parole del vescovo, quando accadde un caso, che senza tanti ajuti mise nello stato il signor Galeotto.

Costume antico del calmiere del grano in Faenza. Il popolo si solleva contro il vescovo ed il signor Carlo.

È costume antico della città di Faenza, che al principio dell'anno, vista la quantità del raccolto, si imponga prezzo maggiore o minore al grano, secondo che maggiore o minor quantità se n'è raccolta; questo si fa in un consiglio generale. Nell'anno 1477 il consiglio, vista la nota del frumento ch'era entrato nella città, mise il grano a lire 2, soldi 5 alla corba, parendogli che così fosse onesto; ma perchè monsignor vescovo n'aveva comprata per grandissima somma, indusse per utile suo che il signor Carlo lo aumentasse fino alle cinquanta. Quest'atto sollevò in tal modo gli artigiani ed il popolo minuto, che dalle maldicenze colle quali s'incitavano l'uno e l'altro ad ira ed odio, passarono ai fatti. Il primo rumore fu in porta Ravennate da s. Francesco ove si congregò moltitudine di persone coll'armi in mano, e diedero nelle campane suonando all'armi, e sbarrarono le strade. Vi corse la signoria, ma non trovò modo d'acquietare il rumore, ed il popolo tuttavia gridava: Carlo, Carlo, Galeotto, Galeotto. Il signor Carlo ed il vescovo (che faceva il terribile), invece di raccogliere gli uomini d'arme e la cavalleria, ed affrontare quella turba vile e male in ordine che facilmente l'avrebbero rotta e disfatta, s'avvilirono a segno che il vescovo fuggì . . . . . mortoin rocca, ed il popolo infuriato corse alle di lui case poste a sant'Ippolito ed a santa Maria, ove aveva accumulato più di cinquantamila corbe di grano, più di venti migliaja d'olio, vino assaissimo, e molte altre robe di mercanzia, che poi trafficcava con tanto danno del popolo che lo chiamava monsignor Diavolo. In meno di sei ore il popolo saccheggiò tutti que' magazzeni. Vogliono alcuni che il vescovo nella fuga portasse seco 100,000 scudi d'oro, e lasciasse per la fretta del partire molte altre monete meno portatili, le quali furono poi trovate in molti sacchetti nei pozzi e nelle fosse da grano; cosa verisimile, facendo

quel tristo mercanzia così all'ingrosso di ogni cosa. Nella fuga fu accompagnato solamente da tre uomini: da Girolamo suo Tabachino, da Pier Matteo, detto Bestemmiatore e da Ugolino.

#### Galeotto ritorna a Faenza ed è proclamato signore.

Volendo il popolo che si rimettesse in Faenza il signor Galeotto, e che potesse godere delle sue entrate, il signor Carlo mandò dieci uomini a Ravenna, ove si era ritirato, per condurlo a Faenza, dove entrò con due squadre d'uomini d'arme, ed il signor Carlo si ritirò in rocca, ove trovavasi anche il vescovo, e dove venne la moglie del signor Carlo, poichè ebbe toccata la mano al signor Galeotto e ricevutolo in palazzo. Monsignor vescovo per timore grande che aveva d'esser tradito e dato in mano del signor Galeotto, fuggì dalla rocca in calze e cappellina, ed andò nella rocca di Lugo accompagnato dai tre sopraddetti, ed unitosi poi col signor Carlo e sua moglie andò a Napoli. Galeotto venne dal popolo gridato signore di Faenza e con molta festa e giubilo ammesso in palazzo.

Avendo inteso il signor Roberto Malatesta che Galeotto Manfredi era stato ricevuto in Faenza, e Carlo se n'era fuggito, siccome il papa, pel quale militava, li avea tutti per nemici, sperando in questa mutazione di signoria che se gli presentasse occasione di giovare alla Chiesa, si mise in armi colle sue genti e in compagnia del conte di Urbino e del signor Costanzo da Pesaro se ne venne verso Faenza per accamparvisi intorno. Ma come furono a Bertinora, la quale doveva servire più a suo proposito, per sospetto d'un doppio trattato si fermò, e crescendo il sospetto ritornò indietro, avendo lasciato intorno a Faenza il signor Carlo da Montone, il signor di Forlì, quel di Soriano, il signor Antonello da Forlì ed il signor conte Giovanni Francesco da Bagno, che per esser stati i primi ad arrivare bombardavano la rocca; ma non

riuscì loro cosa alcuna, difendendosi il signore egregiamente.

Accadde poi che nell'anno 1481 si levò in armi il popolo di Forli, e venne a Faenza a pigliare il signor Antonio Ordelaffo, nipote del signor Galeotto Manfredi e coll'ajuto suo lo fecero signore della città; perciocchè essendo morto Sinibaldo II, piccolo fanciullo, il quale si allevava in casa sotto il governo di Costanza de' Pii della Mirandola, consorte già di Francesco Ordelasso II, pareva che non vi fosse altra successione che quella di quest'Antonio e di un fratello; ma mentre s'attendeva ad espugnare la rocca, papa Sisto IV mandò coll'esercito il duca d'Urbino, il quale levò i nemici d'intorno alla rocca e discacció da Forlì gli Ordelaffi, i quali ritornarono a . . . . . . . . Il duca ritenne la città di Forlì per la Chiesa, che poi venne donata al signor Girolamo Riario, il quale avendo sposata una figlia naturale del duca di Milano, sebbene gli Ordelaffi tentassero più modi e vie per ricuperare il dominio di Forlì, nondimeno furono cagione della morte di molta gente, e non fecero mai nulla. Venne poi la lega, nella quale s'unirono insieme i Firentini, il duca di Milano e il re di Napoli per ajutare il duca e Ferrara combattuta dai Veneziani e dal papa, collegati; il signor Galeotto diede alla lega cinquanta elmetti a favore del duca di Ferrara, e perchè costui si era unito coi nemici del papa e de' Veneziani, i Faentini soffrirono molti danni del signor Roberto Malatesta generale de' Veneziani. E n'avrebbero patiti assai più se il signor Roberto non fosse stato necessitato d'andare a soccorrere il papa contro il duca di Calabria, che gli aveva mossa aspra guerra. Intorno a questo tempo o poco dopo, il signor Galeotto prese in moglie una figlinola del signor Giovanni Bentivogli, per nome Francesca, e fu, secondo alcuni, nel luglio del 1481; nel 1482 andò con onorata compagnia per la sposa e la condusse a Faenza; e nel 1485, nella notte del 20 genuajo, a ore 10 minuti 30, nacque Astorre III; infelicissimo putto, allevato

nel tempo di una crudelissima tigre, che si nutriva del sangue della nobiltà italiana (1); fu tenuto al battesimo per mezzo d'ambasciatori dal Duca di Milano, dal duca di Ferrara e da un cardinale. Nell'anno prima morì in Rimini Carlo Manfredi fuoruscito, dove era venuto per vedere la moglie travagliata da un gravissimo male; l'una e l'altro vennero sepolti in Rimini. Nell'anno seguente, ai primi di aprile il signor Galeotto mandò tre squadre di cavalli a Pogibonzi in servizio del duca di Calabria. E perchè Antonio Ordelaffo era soldato della lega nemica ai Firentini ed al duca di Milano, essi ordinarono a Galeotto che non li desse in modo alcuno ricapito in Faenza. Nel 1488, d'aprile, gli uomini del castello di Monte Battaglia entrarono in certi cofani, e fingendo che fossero i propri mobili e che ivi li ricovrassero per salvarli, furono ricevuti in rocca dal poco accorto castellano, e durante la notte balzati fuori, presero il castellano e gli tolsero la rocca; e perchè non si conoscevano da tanto da poterla custodire, l'offrirono al signor Galeotto, ma egli la ricusò.

## Come il signor Galeotto venne ucciso dalla moglie.

Il signor Galeotto, usando famigliarmente con certo frate zoccolante, gli piacquero tanto il suo bel discorso e l'intelletto suo, che lo cavò dal convento e lo pose in S. Bernardo, dandogli quella lauta chiesa da officiare. Gli portò di poi tanto amore, che trattava domesticamente con lui delle cose sue e massime dello stato. Ma tanta confidenza ed autorità, dal suo principe accordatagli, immerse di modo il frate ne' piaceri e nelle delizie del mondo, che viveva non da osservante, ma da principe. Avvenne che essendo il signor Galeotto un giorno a stretto e secreto ragionamento con lui, sopraggiunse la signora, e come fu alla portiera, prima d'entrare stette ad origliare, ed

<sup>(1)</sup> Il cronista qui all'ude al duca Valentino.

udi che ragionavano del signor Giovanni suo padre; udi che il frate narrava al signore, che messer Giovanni suo suocero ordiva un trattato per togliergli Faenza. Allora essa ansante di collera balzò nella camera, e furente rivoltasi al frate, lo chiamò poltrone e mentitore per la gola. Il signore che doveva cercare di temprare la collera della sua donna, pigliò la difesa del frate, alzò la mano e le diede una guanciata. Questa percossa la fece rabbiosa come una vipera, ed una notte, coltane l'opportunità, escì secretamente dal palazzo, scalò le mura, fuggì a Castel Bolognese, e tolta colà grossa comitiva di Bolognesi. si fece scortare a Bologna, dove stette, secondo alcuni, otto mesi, secondo altri, soli cinque. Il buon frate Silvestro, per timore d'essere assassinato, si ricoverò a Ravenna, carico di roba e di denari. Il signor Galeotto frattanto, per timore de' Bentivogli, cadde in alcuni atti di viltà, come fu quando una mattina, senza che vi fossero insidie alcune, escì dalla terra con Antonio Beccarino ed alcuni altri, per fuggire verso il monte; giunto a Sarfello, rimando Antonio, commettendogli di ragunare in rocca la roba e gli amici suoi, e poi facesse dar la campanella della piazza all'armi, e sparger voce che venivano i nemici a Faenza, acciocchè il popolo di ciò occupato, desse a lui maggior comodità di ritirarsi: il che fu fatto. Al tocco della campana i cittadini s'armarono, ma intesa poi la causa di quell'ordine e scoperta la falsità del fatto, mormorando, ritornarono alle loro case. Il signore se ne ritornò a Faenza, scusandosi col dire che ciò aveva fatto a buon fine; da quella vituperevol fuga e dagli ordini dati, parrebbe che il signor Galeotto avesse sospetto del popolo; e nel vero è segno di gran ti-, more, quando l'uomo crede che sia per avvenire quanto di male s'immagina a suo danno. Ma il povero signore si guardava da vani sospetti, e la morte era sulla soglia di sua casa. Madonna, fatta la pace col marito, dopo alcuni mesi ritornò a Faenza, ma la pace su finta, perciocchè venne con animo di farlo trucidare, come diffatto

fece. Si crede da molti che l'assassinamento si macchinasse in Bologna. Fu in questo modo. Essa attese a ritrovare persone delle quali potesse fidarsi, e che fossero acconcie ai suoi progetti e pronti ad imbrattarsi le mani nel sangue del loro signore; trovatele, le ascose nel suo camerino, sotto al letto. I sicarj erano: Sebastiano dalla Cura, Mengazzo Vittorio, Agnolo da Rosa, Matteo Ragnolo e Rigo da Bologna, servitore della signora; è dubbio se vi fosse anche Seniolo. Ella finse di sentirsi male; s'adagiò sul letto vestita, e mandò Rigo pel signore. Questi vi venne accompagnato da un solo paggio, e fu in sabbato di mezzogiorno; come fu sull'uscio del camerino, vedendo le finestre serrate, titubante si fermò e disse. Madonna, fatte aprire le finestre. Allora Rigo che lo seguiva, dubitando se si aprivano le finestre non si scoprisse il fatto, gli diede una gagliardissima spinta, lo gettò nel camerino e serrò l'uscio; a quell'atto subito balzarono i satelliti, e tutti coll'armi furono intorno al signore, il quale, visto l'assassinamento che gli veniva fatto, non si perdette d'animo, ma spaventoso e furibondo s'avventò loro addosso, e coi denti mozzò ad uno le dita, un altro distese in terra con un calcio nella pancia, e colle grida, col ringhiar de' denti e col menar delle mani aveva incusso tale spavento, che se la donna, saltando dal letto con un pugnale in mano non correva in soccorso e faceva loro animo, dicendo: Non temete, uccidete questo traditore, e tutto ad un tratto lo feriva nella pancia, non erano uomini d'atterrarlo; ma quando videro l'atto della donna, ripresero lena, si strinsero intorno al signore, e con cinque ferite lo stesero morto. Pare che da principio volessero soffocarlo con un pannicello, affinche non gridasse; ma avendolo scostato colla mano manca, si difendeva di maniera, che non era per riuscir loro tale disegno; per questo la moglie balzò dal letto, e invitò col pugnale e col colpo che menò tutti gli altri ad imitarla.

Galeotto signoreggiò poco più di dieci anni; fu ottimo

e facondo parlatore, sapeva di lingua latina e d'astrologia, e secondo alcuni predisse la sua morte; fu buonissimo musico, così di voce come d'instrumenti, piacevole ed allegro. Manteneva l'abbondanza in Faenza, ed affinchè la sua città stesse in pace nel tempo che i Veneziani facevano guerra a Ferrara, ricusò 60,000 scudi.

Dopo così barbaro fatto la signora fuggì in rocca col signorino in braccio, accompagnata da Rigo e da Mengazzo Vittorio; gli altri sicari presero altre strade e fuggirono. A tale nuova i cittadini che presiedevano al governo per un pezzo restarono così attoniti che non ritrovavano parole da poter ragionare; ma finalmente riavuto l'animo e la favella, si dolsero dell'infelice sorte del loro amato signore, ed affinche la città non avesse a patire, ritrovandosi senza capo, presero partito di pubblicare al popolo la morte del signor Galeotto, e gridarono signore della città il signorino ch'era di tre o quattro anni, e che colla madre trovavasi in rocca.

## Il signor Galeotto fu sepolto in: S. Francesco,

A tre ore di notte segretamente e senza pompa alcuna fecero seppellire il signor Galeotto in S. Francesco affine di prevenire maggiori danni alla città. Giunse in Faenza il signor Giovanni Bentivoglio, padre della Francesca suddetta, chi dice il giorno seguente, cioè al primo di giugno, chi dice il secondo; ma è più verisimile che la signora desse subito avviso al padre o per fanti o per cavalcata, e che arrivasse il sabbato di notte a Bologna, e che messer Giovanni non tardasse punto a porsi in via e ad affrettare l'arrivo suo per soccorso della figliuola. Aveva seco Carlo Lagrede, forse suo condottiero, Giampiero Bergamino governatore di Forlì, e molti balestrieri, ed andò in palazzo. Allora il popolo sospettando che costoro non fossero venuti con mal animo in Faenza, e particolarmente Bergamino condottiero del duca di Milano, deliberò d'ucciderlo, per conservare al signorino il

suo dominio. Ma venendo egli di ciò avvisato, si rinchiuse e fortificò col signor Giovanni in palazzo. Ma il popolo, affine d'eseguire il suo disegno, corse armato in piazza, e provvisto di molte azze per spaccare gli usci, sarebbe passato ai fatti, se alcuni cittadini d'autorità non si fossero interposti e non l'avessero trattenuto. Il Bergamino pensando di maggiormente placarlo e di fargli credere ch'era venuto in Faenza non già per occuparla e porla sotto altro dominio, ma per ajutare e favorire Astorre, ebbe ardire di scendere le scale e di venire in piazza, gridando: Astorre, Astorre. Ma il popolo, non fidandosi di quelle sue parole, e tornato sul suo primo pensiero, andò alla vôlta sua, ed Oliviero, detto della Celata (1), gli passò una coscia con una picca, e gli altri finirono d'ucciderlo. Gli armigeri, sbigottiti per la morte del loro capitano, si posero in fuga; alcuni vennero ammazzati, altri si salvarono, ricoverati da alcuni cittadini nelle loro case. Tre fra quelli, per timore, s'erano ricoverati in un cesso del palazzo; due morirono; il terzo due giorni dopo venne di là tolto estenuato e consunto: le sue grida lo salvarono.

Quando il signor Giovanni, ch'era rimasto in palazzo, sentì che il Bergamino era morto e la sua gente dissipata, e che non gli era giovato il gridare: Astorre, Astorre, dubitando che il popolo infuriato non si voltasse al palazzo, e non avvenisse lo stesso a lui medesimo, subito si partì con tutti i suoi, e per la via della Molinella tendò di salvarsi nella rocca. Ma il popolo che aveva tuttavia l'armi in mano e durava nello stesso furore, gli andò dietro e lo raggiunse al rastrello della rocca, ed essendosi fatto innanzi al popolo messer Nicolò Rondanini, canonico, affinchè non fosse offeso il signor Giovanni, venne leggermente ferito nel volto, ed il signor Giovanni fu fatto prigione da messer Benedetto Cocca e da Giacomo da Guardasone. In quel frangente, essendo venuto male

<sup>(1)</sup> Altri dicono Vier Bentino.

al povero signore, lo posarono in casa di madonna Ventura Morini, e riavutosi alquanto lo condussero fuori per metterlo prigione in palazzo; in quel breve cammino, se non fossero stati alcuni cittadini, ai quali il poverino raccomandavasi, sarebbe stato ucciso al sicuro dalla temerità dell'insolente plebe. Lo condussero salvo in palazzo, e lo serrarono in una camera colla guardia che lo difendesse, e gli uomini del . . . . . tennero la via del Bergamino. In questo tempo vennero quelli di Valleamone in Faenza, e tentarono tre o quattro volte di uccidere il signor Giovanni, e se non fosse stato il timore di accendere qualche gran fuoco, per il quale perdessero il raccolto che era vicino, non lo campava altro che Dio. L'unione che si conservò in questi rumori nel popolo, la quale fu la salute della . . . . nacque da un frate eremitano da Faenza, per nome Gasparino, il quale portava un Crocifisso in mano, gridando in piazza: Fratelli, state uniti in una sola fede. Ai 5 di giugno, che in quell'anno fu il giorno del Corpo di Cristo, venne in Faenza un ambasciatore de' Firentini, mandato da quei signori a consolare la città e ad offrirle ajuto e soccorso per tutto quello che bisognava per mantenersi e conservarsi, ed avendo ritrovato il signor Giovanni prigione in palazzo, volle, per bene della città, che lo dessero in mano de'Firentini, e che ne disponessero ad arbitrio loro. I cittadini, i quali conoscevano che il far dispiacere al signor Giovanni non risuscitava per questo il signor Galeotto, ma era un esporre la città a maggiori pericoli, mirando solo alla quiete e sicurezza del loro paese, risolsero di darlo ai Firentini, e tenersi al consiglio che loro dava l'ambasciatore, il quale in persona lo condusse nella rocca di Modigliana, con guardia continua di sedici uomini. Ma i Firentini ch'ebbero più in considerazione la pace della città che alcun'altra cosa, gli diedero con molta amorevolezza la libertà.

Era già stato gridato signore della città Astorre III, figliuolo di Galeotto; ma i cittadini non contenti di que-

sto, desideravano di levare il putto dall'empie mani della madre e portarlo in palazzo. Onde a' 6 di giugno andò il popolo col commissario firentino, a domandarle Astorre in nome della città. Il castellano, che due giorni prima avea contro la volontà di Francesco Bentivoglio fatto mettere prigione Rigo e Mengazzo, che s'erano ritrovati' alla morte del signore, e Girolamo di Roberto, del quale si mormorava, che per la stretta amicizia con Mengazzo l'avesse presentita, negò di voler dare il putto, forse perchè volea, col negare di darlo, mettere mille sospetti e dubbj nella mente della città, e per questa via tirarla più felicemente all'accordo, che poi dimandò; ma perchè considerò che rendendo il putto, gli restava in mano la rocca, molto più abile a fargli avere ogni accordo, che non era il putto, si mutò in quello stesso giorno di volontà, e ad ore 21 rese il putto e diede in poter della giustizia Mengazzo e Rigo: cosa che fu grata a tutto il popolo. Di nuovo poi nel giorno 8 il commissario e la città domandarono la restituzione della rocca; il castellano, che era Castagnino de' Castagnini (1), ricusò di volerla dare, e la città per questo insospettita che non fosse data al duca di Milano od a qualche altro principe, cominciò a proporgli in compenso altre rocche. Alla fine quegli risolvette di restituirla con questi patti: che Francesca Bentivoglio fosse salva colle sue donzelle e tutte le loro robe, ed a Girolamo fosse perdonato, poichè nè da Rigo, nè da Mengazzo (del quale si diceva intrinseco amico) non veniva in cosa alcuna nominato. Soggiunse poi, che se il popolo avesse maltrattata madonna Francesca, si sarebbe fatta

<sup>(1)</sup> Due curiose lettere autografe presso di me esistenti proverebbero che quel castellano fosse invece Simone de' Zuccoli. L'una è di messer Alessandro de' Zuccoli, che era nel numero dei priori, e l'altra di messer Giovanni, egli pure de' Zuccoli; ambedue poi scrivono a Venezia a messer Gregorio Zuccoli figlio dell'uno e nipote dell'altro. Per amore del vero dirò che queste due lettere vennero pubblicate in Venezia nella seconda metà del secolo XVIII; ma siccome sono divenute piuttosto rare, e nelle pubblicate vi rimarcai notabili differenze, così ho creduto bene di ora riprodurle, fedelmente trascrivendole dagli originali. (Vedi i documenti I e II).

nemica una famiglia ricca e potente che dominava Bologna e dalla quale se ne potevano temere danni e ruine; fu tale riflesso che l'indusse ad'accettarla in rocca, quando colle mani ancora sanguinolenti corse a salvarsi in quella. La città acconsentì alle dimande: solo volle che Girolamo fosse bandito dal territorio faentino. Fatte queste convenzioni, rese la rocca, essendosi prima partita Francesca Bentivoglio colle sue donzelle, in mezzo alle grida del popolo: Pagala, pagala la puttana. Se le porte della città non venivano serrate, ella non se ne partiva viva: tanta indegnazione aveva eccitata nel popolo la di lei presenza!

## Tragica fine del conte Girolamo Riario.

Non sarà qui fuori di proposito raccontare alcune cose appartenenti alla famiglia de' Manfredi; e la prima sarà la morte del conte Girolamo Riario signore di Forlì. Questo povero signore, un mese prima della morte del signor Galeotto, essendo solito nelle giornate lunghe in cui si cena di giorno, escire dal palazzo e dare udienza, offrì buona occasione ai congiurati, i quali sotto pretesto d'aver a negoziare con lui, sguainati i pugnali, miseramente l'uccisero, e dalle finestre lanciarono il morto corpo in piazza. I sicarj furono messer Lodovico e Cecco fratelli e figliuoli di Orso da Forlì, con due altri. Furono causa di tale assassinio certe gabelle, levate dal papa e poi ritornate dal signor Girolamo, di volontà dei Forlivesi, e riscosse troppo rigorosamente. Sollevato il popolo a questa nuova e visto morto il loro signore, cominciò a gridare: Chiesa, Chiesa; allora gli uomini di Forlì andarono dalla vedova del conte, pregandola che volesse commettere al castellano di dar loro la rocca. Essa rispose, che per ottenere ciò sarebbe necessario che ella v'andasse dentro; per toglier loro qualunque sospetto v'andò sola, e lasciò i figliuoli per ostaggio. Appena giunta in rocca ella apparve fieramente sulle mura,

e disse al popolo di Forlì: Guai a voi! mi avete ucciso il marito, io vi farò mangiare dai cani! e gridò: Duca! Duca! Così chiamavasi suo padre, il quale udito il caso, subito le mandò gagliardo soccorso, sotto la guida del signor Giovanni Bentivoglio, ed essa fece crudelissima vendetta. Vi fu poi lasciato dal padre per governatore il signor Zampier Bergamino, uomo di valore, quegli stesso, che spinto dalla signora di Forlì a Faenza, per ajuto d'Astorre, venne ucciso sulla piazza. Era rimasto di Carlo, fratello di Galeotto, un giovine bellissimo di presenza, valoroso d'animo e di grande aspettazione. Quelli della valle tentarono di farlo loro signore e di Faenza, ma non poterono ottener cosa alcuna; caduto per allora e per un pezzo dopo da quella speranza, risolse d'andare a Firenze, chi dice chiamato dai Firentini, chi altrimenti. Comunque si fosse, il povero giovine, appena giunto sulle Alpi di san Benedetto, fu assaltato da Galeotto Bosio, da Andrea Cerchiato e da altri, e fu ucciso; era un giorno di sabbato. Strumento della sua morte non fu alcuno della città di Faenza, nella quale era grandemente amato, ma altri del territorio, per timore che i Firentini nol mettessero in istato. Galeotto Bosio venne ucciso presso Castrocaro; la sua testa venne portata a Forlì, ed una mano a Faenza, ove venne confitta sul rastrello di porta Spedale; poco dopo fu ucciso anche Andrea Cerchiato.

Alcuni soggiungono che quei della valle fecero venir Guidazzo, figliuolo di messer Taddeo Manfredi, a Ravenna con un gentiluomo del duca di Milano, con disegno di farlo governatore nella Valleamone, e perchè non poterono consegnargli una rocca, egli di là si partì.

Di ciò che accadde dopo la morte del signor Galeotto.

Dopo la morte del signor Galeotto, il popolo per mezzo del commissario firentino, ch'era stato mandato dalla signoria alla cura della città e del putto, fe'in modo che

questi s'acconciasse coi Firentini, affine d'averc nei pericoli la loro protezione; nel . . . . del 1490 fermossi il trattato, e se ne fecero pubbliche allegrezze. Venne in Faenza un nuovo commissario, il quale fu Dionigi Pulci, e poi dopo lui messer Pazzo, e nel novembre vi venne Lorenzino de'Medici. Era passato Carlo VIII re di Francia ai danni del re di Napoli e nel ritorno suo vittorioso verso la Francia ritrovò, che alcuni Francesi avevano preso Granarolo; ma poco dopo il resero, avendo avuti 200 ducati. Nel 1405, ai 18 di dicembre, Astorre si accomodò colla signoria di Venezia, con grande allegrezza della città; la signoria mandò un provveditore con molti stradiotti a difesa della valle, la quale era travagliata da Vincenzo Naldi. In quello stesso anno la città pose taglia di lir. 1300 sulla testa d'Ottaviano, e di scudi 200 su quella di Vincenzo, e fece atterrare le cose loro. Nel 1408, a di 26 di dicembre, ritrovandosi Astorre di 13 anni fu consigliato a maritarsi per acquistare nuovi appoggi nei suoi bisogni e gli fu proposta la figliuola di Caterina Sforza signora di Forlì, col quale maritaggio diventava nipote del duca di Milano, signore in Italia molto potente ed atto per la vicinanza a dargli ajuto e soccorso in tutti i suoi bisogni. Piacque ad Astorre la proposta; piacque alla signora Caterina, e così fra essi si condusse il parentado. Lo sposo, messa insieme una bella e nobile compagnia, andò a Forlì a vedere la sposa, la quale aveva nome Bianca, e stato ivi in allegrezza tutto il dì 27 e parte del seguente, ai 28 ritornò a Faenza. Ma sia che l'uno o l'altra fossero troppo putti, ovvero l'un dessi impotente a consumare il matrimonio, non trovo che avessero prole. Addi 30 del medesimo mese volle Astorre, in compagnia di molti cittadini, distribuire i soliti uffici, senza dire una parola al provveditore; parendo a costui, che fosse fatto poco conto di lui e della signoria, comandò ai cittadini che nessuno si riducesse in rocca a consiglio; ma non ostante il divieto essi v'andarono, parendo lor bene di non dar tale autorità al provveditore. Nel primo giorno di

gennajo il signor Astorre fece pubblicare la lista degli uffici e il provveditore in collera comandò sotto pena di ribellione e confisca de' beni, che nessuno degli eletti accettasse ufficio, fin che non venisse risposta da Venèzia; ma nessuno gli volle obbedire, giudicando che questo fosse un voler levare la giurisdizione al signore e a poco a poco farne la sua repubblica padrona. Allora il provveditore mandò a dire al signore, che dalla rocca venisse al palazzo ove egli abitava, che avrebbe conferito seco di cose importanti. Il signore gli rispose, che venisse in S. Domenico, che là si troverebbe egli pure. Vi venne il provveditore, e gli mostrò una lettera della signoria, per la quale rinunciava ad ogni protezione, e gli comandava di subito ritornare a Venezia. Dopo ciò tolse commiato e si parti, accompagnandolo il signore con molti cittadini. Questo gentiluomo chiamavasi messer Domenico Visano; fu opinione che se il signore andava a palazzo, sarebbe stato ritenuto e mandato a Venezia; un tal ordine aveva il provveditore.

# Minuta descrizione dell'assedio posto a Faenza dal duca Valentino.

Ritrovandosi in gran timore il signor Astorre e la città di Faenza per la venuta del Valentino in Romagna, il signor Giovanni Bentivoglio mandò in soccorso del nipote il conte Guido Torello. La città elesse quattro uomini per quartiere, i quali conferivano col conte intorno alle cose appartenenti alla guerra; chiamavansi i sedici della guerra, ed avevano tutta l'autorità del consiglio generale. Il conte consigliava che il signor Astorre si togliesse dal pericolo, ricoverandosi in Venezia o in qualche altro luogo sicuro; gli uomini della città erano di contrario parere, parendo loro che la presenza sua avesse ad accendere gli animi de'cittadini alla difesa, e incutere timore a coloro che amavano le novità e le sedizioni. Si diedero poi ad assicurare la rocca, nella quale era ca-

stellano Castagnino, inducendolo a dar un ostaggio per pegno della fede sua, e questo fu un suo nipote, il quale fu rinchiuso in Solarolo; ma considerato poi questo fatto, gli parve d'aver fatto male, perchè così aveva resa quasi dubbia la fede sua, e una mattina in cui Astorre era andato per entrare in rocca, mentre era solito d'abbassare il ponte, abbassò invece il ponticello. Il signore sospettò, vedendo che costui volevalo far passare per quelle strette; non volle entrare e ritornò al palazzo: ed ebbe ragione di sospettare, perchè costui si era lasciato intendere di voler dare la rocca al duca Valentino e pigliar il signore appena porrebbe piede in essa. Gli si trovarono i capitoli ch'avea fatti col duca, i quali erano caduti nel fango a Guglielmo Tempioni che li portava al castellano. La città scoperti i pensieri ed il tradimento del castellano, subito pose grossa guarnigione alla rocca, acciò non potesse entrarvi soccorso. Ma il castellano vedendosi scoperto, cominciò a dirizzare ed accomodare le artiglierie verso la città. Allora il signore ed i sedici della guerra deliberarono d'andare alla rocca e di tentare la via piacevole, ch'era l'accordo, prima di metter mano alla violenza, e così fecero e lo persuasero finalmente a render la rocca, salve le persone, la roba e particolarmente quel suo nipote che era per ostaggio nella rocca di Solarolo; e ciò fece tanto più facilmente in quanto che vedeva i preparamenti satti per espugnarla, ed il poco numero de'soldati ch'egli aveva per difenderla. Ma nell'uscir di rocca colle sue robe non vi fu modo di frenare il popolo, che corse a saccheggiar le bagaglie, e non contento di questo, volle che la moglie di Castagnino fosse posta in prigione, allegando che con un traditore non si deve osservar parola. Oltre di questo il signor Astorre ed i sedici fecero provvisione alle fortezze della Valle, d'onde poteva venire munizione alla città, e le diedero in guardia e le raccomandarono a Dionigi Naldi, nel quale molto confidavano. In questa guisa preparati e provvisti stavano aspettando la venuta del Va-

lentino, e tanto maggiormente in quanto che i Veneziani e i Firentini, ai quali dispiacevano questi acquisti e questa grandezza del duca, avevano promesso di mandare ajuti e soccorsi. Frattanto il duca aveva con molta facilità sottomesso tutto il resto della provincia; restava sola Faenza, e pensando di facilmente conquistarla, venne a Forlì, che già era sua, a' 4 novembre del 1500 con quindicimila persone e molte artiglierie. Prima di partire da Forlì mandò nelle ville Vitellozzo con cinquecento cavalli a pigliar Brisighella e le fortezze della Valle per l'intendimento ch'avea con Dionigi Naldi, il quale l'introdusse in Brisighella e nella fortezza con molto dispiacere degli uomini della terra, i quali amavano il dominio dei Manfredi; molti d'essi fuggirono verso Fugnano, gridando: Astorre, Astorre. Ebbe la torre del Gesso e Dionigi Naldi abbrució le case de Buosi e di quei di Castagneto; ebbe altresì la rocca di Rontana, la Preda, la rocca di Ceparano e tutte l'altre rocche della valle.

La causa per la quale Dionigi s'indusse a mutar fede, alcuni credono fosse lo sdegno perchè era signore Astorre e non Ottaviano, desiderando egli più quello che questo. Altri vogliono che fosse il desiderio ch'egli aveva di servire a maggior principe, che non erano i Manfredi, facendosi lecito in quel tempo i condottieri d'armi di mutar servitù secondo che loro tornava bene. Ma comunque si fosse, quando venne nuova nella città che Dionigi si era sottomesso al Valentino, e gli avea consegnate tutte le fortezze di quel paese, il popolo l'ebbe molto a male, e se ne attristò grandemente, parendogli aver fatto una grandissima perdita. E convocato il consiglio, nel quale furono dette varie cose tanto contro Dionigi, come intorno alle provvisioni che si potevano fare, finalmente fu animosamente concluso di difendere il dominio dei Manfredi sino alla morte, e discacciato ogni timore, si diedero a fare le provvisioni per le difese; frattanto jil Valentino condusse l'esercito su quel di Faenza, anzi entro la cerchia, e su a di 26 ottobre. Mandò a pi-

gliare Oriolo, Russo, Granarolo e Solarolo, i quali luoghi subito si arresero senza fare la minima resistenza; i castellani di quei luoghi furono tutti traditori. In Oriolo era un Matteo dagli Angli; in Russo sono nominati Federico di Georzo, Bernardo di Giacomino, Pirone Guazzo, Ambrogio Ventura ed altri. Dopo essersi arresi mandarono a dire al signore che spedisse soccorso, altrimenti s'arrenderebbero, pensando con questa menzogna di coprir la lor vigliaccheria. In Granarolo era Galeotto da Barbiano; in Solarolo era Giacomo Filippo di Buozo, il quale accordatosi con Antonio Baldiserra e con Francesco Scardavi ed altri pur de'Scardavi, diedero il castello al Duca, e si mostrarono poco fedeli al signor Astorre, questi però in premio della loro poca fedeltà furono svaligiati dagli stessi soldati ai quali s'erano dati. Fra tutti coloro ch'erano nelle fortezze dello stato, solo Comperino d'Airuno, castellano di monte Maore, mostrò fedeltà ed animo generoso, perciocchè essendo andato Vitelozzo per pigliar la rocca, egli saltò fuori e gli uccise dodici soldati, ne ferì molti più, lo pose in fuga, gli tolse targhe, balestre, scale ed armi, colle quali voleva assaltar la rocca, e lo fece ritornare indietro con poco onore. Così poco sangue si sparse nella perdita di tante fortezze! Ma Comparino fu poi forzato per difetto di vettovaglia d'abbandonar la fortezza, la quale venne in mano del Valentino.

Nel secondo giorno in cui il campo venne sotto la città, il duca dalla banda del borgo fece piantare la sua artiglieria quasi sulle fosse, e fatta la batteria nel giorno seguente, che fu il giorno 29 novembre, diede un assalto, e la battaglia durò dalle ore diciotto sino alle ventuno. Ma donna Diamante, figliuola del signor Bartolomeo Torello, tolse un'insegna; un'altra fu ributtata nella fossa, e molti soldati caddero morti e moltissimi feriti, senza molto danno degli uomini della città. Venne ucciso in questo assalto un nipote di Virginio Orsino, e pochi giorni avanti quando l'esercito venne sotto la città, gli abitanti saltarono fuori ed attaccarono una grossa scaramuccia, nella

quale tolsero ai nemici alcuni cavalli. Pochi giorni innanzi, alcuni balestrieri del signor Astorre andarono su quel di Bagnacavallo, e fecero un grandissimo bottino di bestie; ma Achille Tiberto, che doveva essere in Bagnacavallo, o per guardia o per governo, saltò fuori con tutto il popolo, e si fece una buona scaramuccia, nella quale Achille rimase ferito e morto con Battista Carradore ed altri, ed i cavalli usciti a predare in pochissimo numero, furono sforzati abbandonare il bottino; si salvarono tutti senza alcun nocumento. Addi 3 dicembre Vincenzo Naldi venne all'Osservanza con salvo condotto del signore, e dimandò di parlare coi sedici della guerra, ai quali si sforzò di persuadere, che volessero darsi sotto il dominio del duca, principe grande e potente, dal quale potevano sperare maggiori benefici e difesa più sicura, che non da un debole signore esposto alle offese d'ognuno. Risposero i Faentini, che se non era venuto per altro poteva benissimo rimanersi da quest'officio, poichè oltre che non era loro costume di romper la fede ad alcuno data con giuramento, avevano risoluto in un consiglio generale, di difendere il dominio de' Manfredi sino alla morte. In questa opinione si confermarono maggiormente, quando intesero che in Forlì era stato ucciso un cugino del duca stesso sulla piazza per aver voluto levare ad uno per forza la mozlie. Vedendo il duca che nè per forza, nè per piacevolezza gli veniva fatto di sottoporre Faenza, pensò di tentare ancora la via dell'inganno, ed indusse Dionigi Naldi a scrivere a Faenza per messo a posta (lo stesso aveva fatto scrivere a più altri per rendere la cosa più credibile), come cosa detta da molti, che tutta la valle gridava Astorre, Astorre, e che perciò volessero mandar soccorso, affine di poter favorir la buona intenzione che aveva la valle verso d'Astorre, e levarla dalle mani di Valentino.

Eravi in Faenza il conte Bernardo (con alquanto presidio), il quale veniva nominato in quel tempo per capo delle armi, ma da chi fosse mandato, e di che nazione

fosse, non è certo. Avevano pensato di tirare quel conte con gran parte delle genti nella valle, e colle insidie che gli avevano tese per tutto sconfiggerlo e così debelitare la città; ma questa, immaginandosi una cosa tale, non mandò alcuno, e non potendo credere il Valentino che non si facesse qualche movimento, mandò Vitellozzo a spiare fino a S. Giuliano. Vedendo poi il duca che non gli riusciva cosa alcuna e che essendo sopraggiunti i ghiacci e le nevi non poteva campeggiare, deliberò di ritirarsi nei quartieri d'inverno e nel giorno di sant'Andrea sparse i soldati nelle città e castella vicine. In questa ritirata sbucarono i Faentini ed uccisi alcuni soldati, tolsero alcuni moschetti. Durante l'inverno non si cessò da una parte e dall'altra di molestarsi con continue fazioni e scorrerie. Bernardo colla milizia/faentina si spinse fino a Villafranca e fra bestiame ed altre cose condusse alla città un bottino del valore di 4000 scudi, e il duca venue una notte per scalare le mura del borgo, pensando di trovar negligenti le guardie per l'asprezza del verno; ma le trovò vigilanti, e fu scacciato con suo poco onore. Venne di nuovo dopo otto o nove giorni per entrar nel borgo, ma sempre gli venne fallito il colpo, nè mai potè effettuar cosa alcuna; e fra l'altre volte una notte, o fosse negligenza di sentinelle, o qualche segreta intelligenza, aveva già messo entro le mura fino a dieci Spagnuoli, e ne introducea degli altri se non avesse trovato impedimento. Gli Spagnuoli furono presi ed impiccati. Sì proseguì così tutto l'inverno, e si stette in un assedio largo fino alla primavera, nella quale avvicinandosi il tempo del ritorno del duca e del campeggiare, per provvedere ad ogni cosa che potesse metter discordia nella città (che avea bisogno di star unita), tutto il popolo si ridusse in Duomo, ed ivi d'accordo fece questa legge confermata con giuramento: che nessuno che avesse odio o inimicizia con altri, pensasse durante la guerra farne vendetta, ma s'adoprassero l'armi contro il nemico che molestava la città; e perchè ciò avvenne nel sabbato santo, fu pubblicato in pulpito dal

predicatore questo patto comune. Durante il verno avevano eretto un bastione per giunta e difesa alla rocca, di tanta piazza che richiedeva un numeroso presidio, non potendo credere che i Veneziani ed i Firentini fossero per mancare alla data parola, di soccorrere la città. Nel terzo giorno di Pasqua venne di nuovo il duca con tutto l'esercito, ed essendosi accampato dalla parte dell'Osservanza, vedendo che in quella s'era trincerata una buona squadra di giovani forti ed animosi, sdegnoso di vedersi così poco stimato da questo popolo, deliberò prima d'ogni altra cosa di espugnarlo; a tal fine egli consumò otto o dieci giorni, dopo di che i difensori si ritirarono nella città. Allora voltossi con tutte le sue forze alla rocca, e piantata la sua artiglieria, prese di primo colpo il bastione, il quale si perdette per non aver soldati abbastanza che lo difendessero. Dopo battuta la rocca, e dal forte dove era entrato, e da terra ove avea piantato il resto dell'artiglieria, con 1660 tiri spianò in maniera la cortina da una banda, che vi sarebbono passate le carra, e nello stesso tempo ruppe il ponte, pel quale dalla terra s'entrava in rocca, acciò nell'assalto che era per dare non si potesse soccorrere. E dopo a dì 16 d'aprile (altri dicono a dì 18) diede un fiero assalto, il quale durò, chi dice tre, chi dice sei ore. I Faentini avean fatto un nuovo ponte sulla fossa per poter mandar soccorso a coloro che combattevano e l'avean fatto con molto pericolo contro l'artiglieria che tuttavia tuonava; fu combattuto da una parte e dall' altra gagliardamente; alfine la vittoria fu de'Faentini. Tra i pochi morti al di dentro fu il contestabile Ploia da Maradi, de'nemici contestabili e signori assai. A di 17 schiantò a mezzo la torre dell'imperatore, il maggior maschio che fosse in rocca, ed in quella ruina diede un altro assalto con battaglia tripartita: la prima fu de' Francesi, la seconda che subentrò fu degli Spagnuoli, la terza degli uomini di Valleamone. E sebbene l'assalto fosse crudo e terribile, e durasse parecchie ore, pure i Faentini si difesero molto

animosamente e lo fecero ritirare con poco onore. Morirono più di 400 valorosi soldati tra Francesi e Spagnuoli; di dentro non morì alcuno di condizione e di conto. Determinò non ostante di dare il terzo assalto a di 21 con tutte le forze, e far prova in tutti i modi d'acquistar quella rocca, sdegnandosi con sè stesso, il quale aveva acquistato tante altre città e castella, ed ora fosse tanto indebolito da non potere espugnare un popolo privo di presidio e di difesa e che avea per principe un fanciullo. In quel giorno venne con tutte le forze, e diede un asprissimo assalto, che durò dalle 18 ore alle 24, ed ebbe molta speranza di superare ed entrare nella città; ma finalmente, come a Dio piacque, anche questa volta la vittoria fu dei Faentini. Egli tutto avvampante d'ira e di rabbia e come confuso ritirò le sue genti al sicuro. In questo assalto morirono assai persone da una parte e dall'altra; al duca ne mancarono 600, molte anche alla città, ma i più per la ruina d'una loggia ch'era in rocca: formavano esse un corpo di soccorso. In questi assalti furono di grande ajuto le donne, le quali portavano il cibo e molti rifrescamenti a coloro che combattevano. Dopo questi assalti, mentre il Valentino pensava al modo da tenere per vincere, accadde un accidente che pose fine a tutta la guerra. Bartolomeo Gramnante, che abitava nella cappella di s. Lorenzo dicontro a sant'Antonio, ritrovandosi una notte in sentinella e pensando agli assalti passati, andava immaginando che sebbene il duca se ne fosse partito perdente, nondimeno avendo un esercito numeroso e ben agguerrito, credeva che non fosse per cessare dagli assalti sino a che non conseguisse l'intento suo. Dall'altro canto vedendo il poco presidio che aveva la città, ed alcuni luoghi deboli e mal fortificati, gli sembrava che se essa perseverava nel suo divisamento, fosse finalmente per esser presa d'assalto e per andare in ruina. Entratogli in capo questo timore determinò di provvedere a sè stesso: si calò dalla muraglia, andò nel campo, e condotto avanti al duca gli rivelò che la città si ritrovava in pessimo stato, senza

soldati forestieri, e che quei pochi aveva quasi tutti negli assalti e nell'altre fazioni feriti e senza paghe. Egli narrò che pochi di prima il signor Astorre aveva ricevuto un prestito dai cittadini per continuare la guerra, e che non avea raccolto gran cosa (1); gli mostrò altresì i luoghi deboli della città. Le parole di costui rinfracarono talmente l'animo del duca già disposto d'andarsi con Dio, che volse di nuovo il pensiero all'assedio, e perseverò nel volerla combattere; rinnovò pertanto i preparamenti per un nuovo assalto.

## Come gli assediati si arresero al Duca.

I Faentini sino a questo punto nulla avevano ommesso per conservar ai Manfredi il loro dominio: aveano tollerato sette mesi d'assedio, colla ruina del lor contado, s'eran più volte esposti ai pericoli della morte, già erano consumati dalle fatiche e dalle veglie, e si vedevano aver gli uomini poco fedeli, e pochi denari nella città per sostenere le spese della guerra. Il promesso soccorso non giungeva mai, quantunque il conte Bernardo ora con messi, ora con lettere, annunciasse che il conte Ranuzzo suo fratello lo conduceva ed era in via, e poteva essere a Bologna o nei dintorni. Passarono quattro, sei ed otto giorni, e mai non arrivò alcuno. Cominciarono a pensare al fatto loro, ed a considerare che nel voler fare quello che non potevano per conservare lo stato al signor Astorre, ruinavano sè stessi e la città. Aspettarono ancora quattro giorni il soccorso, ma non arrivando, si mostrarono risoluti di voler arrendersi. Fecero sapere per un frate dell'Osservanza al signore questa deliberazione; rispose, che poiche loro pareva bene di ciò fare per l'utile della città, pareva ancora a lui, ma che li pregava a salvare sè stessi e la sua persona colle robe suc. Passarono i quattro giorni, e non venendo soccorso alcuno, essi fe-

<sup>(1)</sup> Vedi il documento num. III.

cero sapere al duca che volevano parlar d'accordo; costui che non sentiva cosa più volentieri, concesse che mandassero uomini, e dati e ricevuti gli ostaggi s'arrese la città.

Prodigiosa forza e coraggio del cappellano di Astorre III durante la guerra.

Il signor Astorre aveva un cappellano di Valleamone, della famiglia Galli, di nome Ettore, di tanta forza, che colle mani spezzava un ferro da cavallo. Questo prete, per l'amore che portava al suo signore, restò talmente sdegnato pel tradimento di Dionigi Naldi, e gli pose tant'odio, che pensò di fare un atto non da sacerdote, ma da bravo ed animoso soldato. Un giorno egli appostò, e nello scaramucciare, non mirò ad altro che ad accostarsi a lui ch'era a cavallo; essendosegli finalmente appressato, se gli avventò, gli diede di piglio e con quella sua forza prodigiosa lo sbalzò dalla sella, e postolo sulle spalle già lo portava in città, e se non gli fosse venuto soccorso, che lo ritolse dalle branche del prete, a costui riesciva certamente il suo disegno. Finita poi la guerra ed arresa la città, il prete andò ad abitare in Firenze, non credendosi sicuro in patria, per timore di Dionigi. Questo fatto vien narrato anche da una cronaca manoscritta, esistente nella libreria di s. Domenico (1).

Come venne Astorre trattenuto nel campo e mandato a Roma.

Resa la città, il duca mandò don Michele Spagnolo, condottiero e ministro di tutti i suoi cattivi pensieri, con cinquecento fanti a pigliare il possesso della rocca, ed il resto dell'esercito andò su quel di Solarolo, avendo mandato l'artiglieria a Castel Bolognese per espugnarlo. A

<sup>(1)</sup> La cronaca qui accennata era scomparsa in un con altri preziosi codici per incuria di que' padri.

Facuza rimase il cardinale ch'era in campo col duca per ricevere il giuramento di fedeltà. Questo fu il di chi dice 25, chi dice 26 d'aprile, circa le ore dodici; ia quel medesimo giorno a ore ventuna partì dalla città il signor Astorre, ed andò a trovare il duca Valentino ch'era alloggiato nell'Osservanza. Questi lo trattenne e lo condusse seco al campo, e con lui era un suo fratello naturale quasi dell'istessa età che aveva nome Giovanni Evangelista. Il campo col quale era il duca andò da Solarolo a Castel s. Pietro, il quale s'arrese e fu svaligiato; andò poi a Medesina e a Castel Guelfo, ed i Francesi ch'erano nel campo li misero a sacco. Di poi corse sul Bolognese, e fece grandissimo bottino di bestiame; di maniera che il signor Giovanni ed i Bolognesi, indotti da questi danni, vennero il primo di maggio ad accordarsi col duca, e l'accordo fu che messer Giovanni Bentivoglio e i Bolognesi pagassero al papa 12,000 scudi, ed al duca 10,000 scudi, cento uomini d'arme e due mila fanti a tutte sue spese e a guerra finita. E messer Giovanni gli diede per ostaggio due suoi figliuoli con questa condizione, che il duca non molestasse Bologna, ed al duca fosse dato Castel Bolognese. Ciò fatto l'Allegri che era capo dei Francesi, mandato dal re a favore del duca, s'inviò con l'artiglieria alla vôlta di Lombardia, ed il duca se n'andò verso Firenzuola, accompagnato da messer Giovanni ed Ermes Bentivoglio, i quali andarono seco colla gente bolognese. Andò poi il duca insieme con D. Michele alla volta di Roma, e condussero seco i fratelli Manfredi, i quali furono messi in castello in quelle medesime stanze, ove poco prima era stata racchiusa Caterina Sforza; ma questa escì finalmente, perchè essendo donna non portava pericolo alcuno all'acquisto che avea fatto il duca d'Imola e di Forlì; ma i poveri Manfredi non escirono più per essere amati e desiderati dai popoli (1).

<sup>(1)</sup> Quantunque il duca Valentino avesse promesso di conservare la vita e la libertà ad Astorre Manfredi, come vedremo nei capitoli della resa

Cesare Borgia coi figliuoli e nipoti venne proelamato in pieno concistoro duca di tatti gli stati che avea conquistati a danno delle famiglie che prima dominavamo. Faenza mandò ambasciatori a Roma per rallegrarsi col duca di tanti onori, e per impetrare dal papa molte esenzioni; ma quelli ritornarono molto mal soddisfatti, non avendo ottenuta cosa alcuna.

## Il duca fece spianare la rocca e le mura di Castel Bolognese.

Il duca per cancellare dalla Romagna la momoria dei Bolognesi, sece spianare la rocca e le mura di Castel Bolognese, ed ordinò sotto severissime pene, che per l'avvenire avesse a chiamarsi non più Castel Bolognese, ma Villaggio, o Villa Cesarina. Il duca volle dalla città un nomo per casa, che stesse in ordine d'armi a' suoi servizj. Io trovo che alli 28 di novembre egli scrisse agli anziani di Faenza, che dessero alla città di Ferrara Russo, Granarolo e Solarolo in un coi contrassegni delle rocche, e la comunità mandò due uomini per eseguire la volontà del duca; su gran meraviglia come la città sosse così sacile a lasciarsi spogliare di tanta parte del suo territorio.

Accadde poi il seguente caso in Faenza nel gennajo del 1502. Il podestà sece appiecare per delitti commessi un Bolognese ed un Forlivese; avvenne che essendosi rotto il laccio al Forlivese, cadde in terra semivivo; parendo ad alcuni Spagnuoli e Faentini da quest'atto che costui non meritasse la morte, lo levarono dalle mani degli sbirri e lo portarono in san Pietro e poi nei Servi. Il podestà scrisse ad Imola, ove trovavasi il rettore della provincia chiamato Ramiro. Egli se ne venne incontinente a Faenza,

di Faenza, pure usando, secondo il Guicciardini, della solita sua perfidia e crudeltà, lo condusse a Roma, e saziata prima, secondo è fama, l'altrui libidine (Astorre era d'anni 18 e di forma egregia), lo fece segretamente uccidere.

sece pigliare il priore de' Servi, sece appiccare il Forlivese, e con proteste e minaccie condannò la comunità in 10,000 ducati da pagarsi entro febbrajo; la città tenendosi stranamente gravata, mandò ambasciatori prima a pregar lui che non volle ascoltarli, poi al duca, il quale l'assolse, e di ciò se ne fecero allegrezze. Il duca avea mosso guerra ai Firentini, e già in una scorreria le sue genti avevano commesse violenze, e però volle farsi benevola la città, avendo animo di valersi delle sue genti in quest'occasione. A' 29 marzo di quello stesso anno entrò castellano della rocca di Faenza uno Spagnuolo; nel mese seguente, cioè in aprile a dì 25, per memoria della vittoria che ebbe il duca di Faenza, Ramiro, rettore della provincia, fece ballare in piazza drappo d'oro per un pajo di maniche, panno per un pajo di calze, pianelle e scarpe e specchio; tirar di balestra un palio di raso morello, e correrne un altro ai cavalli. Nel mese di maggio venne in Faenza un nipote del re di Spagna, e per onorarlo si ballò in corte, si tirarono padiglioni in piazza, e si giuocarono al pallone due vitelli. La partita era di otto giovani della città, quattro per parte: l'una portava cussic gialle e rosse ed altri ornamenti; l'altra le cusse bianche e nere. Vinsero quelli di porta Ravennate. Si diede altresì coi cani la caccia ad un castrone. Nel giugno dello stesso anno un commendatore spagnuolo fece in Faenza una compagnia d'uomini d'arme pel duca, la più bella ch'egli avesse nell'esercito; nel dicembre volle che si ponesse in marcia. A di 26 dello stesso mese il duca, in ricompensa dei servizi che gli avea resi Ramiro, togliendo le questioni e le parziálità, e rendendo la provincia tranquilla ed obbediente, lo fece squartare in una piazza. Fece ciò per gratificarsi la provincia, la quale si era querelata più volte dell'empietà e crudeltà di costui. Nel 25 aprile 1503 sece rinnovare la memoria della conquista di Faenza con nuove allegrezze; fece correre palio a piedi, uccidere porco ad occhi bendati e ballare.

Cesare Borgia per supplire alle vaste ed eccessive spese che faceva in mantenere eserciti, aveva combinato col papa di avvelenare ad un banchetto alcuni de' più ricchi cardinali, per poter godere delle loro ricchezze; ma per errore del bottigliere vennero invece avvelenati il papa ed il duca. Toltisi da tavola si diedero ai rimedi, il duca ch'era giovane e fiero, dopo gravissimi dolori, alla fine si salvo; ma il papa ch'era vecchio e debole, quantunque usasse rimedi gagliardi e potenti, pure non potè resistere alla forza del veleno e morì.

Appena la nuova di quest'accidente si sparse in Romagna, tutte le città e luoghi si ribellarono al duca, eccetto la rocca di Forlì che si tenne per più d'un anno, e Faenza che, udito caso tale, non parve prudenza il correre a furia. Ella mandò Pietro Spadi alla vôlta di Roma per intendere come le cose nassavano; Faenza, sia che l'ambasciatore riferisse più di quello che era, sia che pur fossero vere le cose esposte da lui, immaginandosi di non aver mai più a che fare col duca, mossa dal desiderio di ritornare sotto il dominio de' suoi antichi signori, chiamò al possesso dello stato Francesco Manfredi, figlio naturale di Galeotto e fratello d'Astorre III, privato dello stato dal Valentino. Alcuni vogliono che i Faentini togliessero questo Francesco dall'ospital della Morte di Bologna, dove giaceva in gran miseria. Ecco come ciò accadde. Nei primi giorni in cui venne la nuova in Romagna della morte del papa e della malattia del duca, arrivarono fino all'Osservanza presso Faenza il signor Francesco, il signor Astorre IV, ed alcuni dicono anche il signor Carlo figliuolo del signor Federico, già vescovo di Facnza, con sessanta cavalli e cento cinquanta fanti, e girarono intorno alla città forse per vedere se ella facesse qualche movimento, e li ricevesse dentro. Non avendo visto nè segno, nè dimostrazione alcuna di gioja, si partirono ed andarono verso Oriolo. La città essendosi

poi assicurata delle cose di Roma, mando a chiamare. i suddetti signori; che ben sapeva dove si erano ritirati, e fra quei tre elesse per signore quello che era della schiatta di Galeotto, sebben naturale, anzichè uno della legittima di Lancilotto o delle naturale del vescovo pel molto amore che portava alla memoria del sig. Galeotto e del signor Astorre suo figliuolo. Alcuni soggiungono che la città mutasse il nome a Francesco e lo chiamasse Astorre. Comparve in questa mutazione anche Gismondo figliuolo di Taddeo, già signore d'Imola; ma poco dopo si partì, chiamato da quelli di Valleamone che fingevano di volerlo far signore della valle; ma l'animo loro era di darla ai Veneziani. In tanta mutazione di cose il luogotenente del duca, che era in Faenza, fuggi in rocea con Cesare Viarana e dalla rocca fuggirono nella valle e trattarono di vendere la rocca stessa; ciò prova che Cesare Viarana non approvò l'elezione fatta dalla città nella persona di Francesco, e che non ebbe a caro il ritorno de' Manfredi al dominio della città. Tale odio nasceva forse dall'esser stati banditi e dichiarati ribelli i figliuoli di messer Ugolino Viarana (che erano sei fratelli) dal signor Carlo, per aver voluto vendere Duadola. I Veneziani in questo tempo erano entrati in Romagna coll'armi, sperando d'impadronirsene. E già avevano fatto acquisto di Ravenna e di Cervia, ed aspiravano alla città di Faenza, essendosi già arreso spontaneamente Russo e la rocca. Avendo Guidone Pasolino dato a credere al collateral veneziano, che gli uomini di Faenza desideravano che pigliasse la protezione del signor Francesco, venne a Faenza con molti cavalli; ma la città che non aveva tal pensiero, vedendolo con tanta gente, dubitò che le parole fossero diverse dal suo pensiero, e fece dare dalla campana il segnale dell'armi, ed il collaterale visto che il popolo era risentito, prese partito e se ne andò con Dio.

Quantunque i Faentini avessero data la signoria della città al signor Francesco, pure non avevano mai potuto

consegnargli la rocca, perciocchè vi erano dentro tutte genti della valle; ed il castellano agli nomini della città che la domandavano rispose, che voleva tenerla pel duca, nè mai la volle dare. Poscia finalmente persuaso da Dionigi Naldi, la diede ai Veneziani; il medesimo Dionigi indusse altresì la valle a fare il medesimo, e così per opera di lui, il qual non amava in modo alcuno la signoria dei Manfredi, mise in casa al sig. Francesco un terribile concorrente. Entrò nella rocca messer Cristoforo Moro, e pose fuori le bandiere di san Marco, e fra la città ed i Veneziani ch'erano in rocca si ruppe la guerra-I Veneziani coll'artiglieria della rocca offendevano la città, ed essa con ripari ed argini si difendeva con molta fatica ed industria. In una delle varie scaramuccie che si facevano vennero uccisi tre di quei della Valle, che avevano data la rocca ai Veneziani. I Firentini mandarono a favore della città e del signore il conte Pietro dal Monte. Quei della valle vennero coi balestrieri dei Veneziani fino all'Osservanza, e coll'artiglieria lanciaron molte palle entro la città. E dai Veneziani fu battagliata porta Imolese, ma la città li respinse e cacció con poco onore, mostrando così al papa ch'essa non li aveva già chiamati, come alcuni tentavano di persuadere; finalmente la città che si vedeva consumare e distruggere, e non aveva tal soccorso che potesse durare contro i Veneziani, posta la cosa in consulta, deliberò d'arrendersi; e mandati uomini all'Osservanza, capitolò coi Veneziani (1). La città fu esentuata per dieci anni dalle taglie, ed a ciascuno dei signori furono dati 1200 scudi, e provvisione annuale fin che vivevano. Nel giorno 19 novembre 1503 entrarono nella città e la corsero per s. Marco, ed i signori predetti se n'andarono.

Giulio II, vedendo che coi Veneziani non giovavano ne le ammonizioni, ne le piacevolezze, delibero finalmente di romperla con essi, e di racquistare il suo con l'armi, e messo in campo il duca d'Urbino con otto mila per-

<sup>(1)</sup> Vedi il curioso documento storico N. V.

sone e fatto legato il cardinale di Pavia, li mandò alla conquista delle città di Romagna. Era il duca coll'esercito e col legato sul territorio di Facuza, e con iscorrerio e con prede e bottini molestava i luoghi. I Veneziani dall'altra parte attendevano a fortificarsi e difendersi; l'esercito andò sotto Solarolo, domandandolo per la Ghiesa. Ed ancorchè il provveditore ch'era a Faenza facesse sapere a quei popoli che stessero saldi, e non dubitassero che fra quattro giorni li avrebbe soccorsi, e che prima avessero negati ad una compagnia di cavalli di volersi dare alla Chiesa, pure intimoritisi alla vista di tutte quelle soldatesche, dopo un giorno di consiglio s'arresero al legato. Venuta la nuova a Faenza il provveditore fece dare la campana a martello, e coi soldati e con parte del popolo corse sino al fiume, ed ivi impegnatosi in una fiera scaramuccia ritornò alla città. Francesco d'Uliva capitano dei cavalli, il quale aveva abbandonato il servizio della Chiesa, essendo partito dalla valle e venuto a Faenza colla sua . compagnia, avendo meditato di dare al papa una porta della città, fu preso e con un suo nipote appiccato per un piede alla rocca, e quei cadaveri vennero strascinati da'putti per la città. Il campo da Solarolo andò a Brisighella; Girolamo Tartaro che prima era in Granarolo, andando di notte colla sua compagnia per soccorso della valle, fu preso dai nemici, ed il Manfrone e Bernardo, essendo usciti da Brisighella a scaramucciare coll'esercito che si era presentato, furono messi in fuga; in quella fuga i nemici confusi con essi entrarono in Brisighella e la presero, e furono morti molti; molti restarono prigionieri, fra i quali il suddetto Bernardo. Il Manfrone si salvò in rocca, la quale poi s'arrese nel giorno seguente; in questo tempo il cardinale di Pavia bandì una scomunica contro il provveditor veneto, ed un premio di 6000 scudi a chi lo desse vivo nelle sue mani (1).

Si levò di poi il campo dal ponte del castello, ed andò

<sup>(1)</sup> Vedi i documenti VI e VII.

a Granarolo. Giovanni Greco, ch'era in Ravenna, uscì con duecento cavalli per molestare il campo ecclesiastico, ma fu messo in fuga e da ultimo con gran parte de'suoi fatto prigioniero. Quelli di Granarolo s'arresero al cardinale, salvi gli averi e le persone. Da Granarolo andò a Russo ove vogliono alcuni che fosse preso Giovanni Greco. Russo per essere ben difeso ed attorniato da buona muraglia e da larga e profonda fossa rese dubbj i capi dell'esercito se dovessero combatterlo o pure domarlo coll'assedio. E dopo otto o nove giorni si arrese a patti. Erano prese tutte le fortezze del territorio. Restava sola Faenza di più dificile espugnazione e solita a far fronte a fortissimi eserciti.

#### Come Faenza ritornò sotto il dominio della Chiesa.

Si formò in Facnza una setta di forse venti uomini, i quali deliberarono fra essi di levarla dal dominio veneto e darla alla Chiesa. Le loro consulte o ridotti si facevano nella compagnia di s. Nevolone, che è sotto la sacristia del Duomo; venivano introdotti dal cappellano della compagnia, ch'era don Lodovico Ulivieri; essi prima di dar principio alle loro ragunanze, fecero celebrar una messa, alla quale giurarono d'essere tutti segreti e sedeli a santa Chiesa. Quantunque molti fra essi fossero i capi, come Carlo Menghiesi, Alessandro Pasolini, Piracino de' Cenni ed altri, pure a quest'ultimo diedero la cura di tutto questo negozio, forse perchè più degli altri attivo ed eloquente. Chiamarono la congiura: setta de' Compagnazzi. Piraccino si diede a trattar la cosa, la quale piacque sommamente al cardinale ed al papa. I Veneziani, avuto di ciò qualche sentore, carcerarono Piraccino de' Cenni ch'era andato a Venezia per alcuni suoi affari. Il papa, tuttavia persistendo nel desiderio di ricuperar Faenza, a tal nuova fieramente s'adontò coi Veneziani e non volle ascoltare l'ambasciatore loro ch'era in Roma. I Veneziani allora rimisero in libertà Piraccino e subito dopo ebbero udienza dal papa. Quest'atto accrebbe in tal modo negl'animi dei

Veneziani il sospetto, che scrissero al loro provveditore, ch'avevano per cosa certa che in Faenza era una grossa congiura a danno loro e che perciò stesse vigilante, procurasse di scoprirli e farli prigionieri. Il provveditore a tale avviso, vedendo ch'era pericolosa e difficil cosa l'entrare in questo negozio, mentre tutta la città avea l'armi in mano, cominciò a pubblicare un bando, nel quale intimava che ognuno sotto gravissime pene dovesse depor l'armi; poi ordinò che entrasse la cavalleria che campeggiava nei contorni della città. I congiurati, temendosi scoperti, deliberarono affrettare il colpo, ed andati alla porta del ponte, dove erano soldati marcheschi di guardia, per azzeccar briga fecero che un certo Girolamo de' Merlasco, bravo e gagliardo, desse un urtone ad un soldato e lo gettasse a terra. Gli altri soldati presero l'armi, ed i compagnoni bandirono quelle che avevano sotto le cappe e quivi si fece un gran rumore, che mise l'armi in mano a tutta la città. S'acquetò poi questo rumore e non fece l'effetto che si avevano immaginato i compagnazzi, ma tuttavia il popolo non deponeva l'armi. Visto che il primo tentativo era andato a vuoto, ne fecero un altro prima che la gente deponesse l'armi. Andarono a san Bartolomeo, dove era una buoua scuola di putti, e li spinsero alla vôlta della piazza gridando: Chiesa, Chiesa. A questa voce s'adunò in piazza, dove trovavasi anche il grosso de' compagnazzi, una squadra d' uomini armati, e fatto impeto verso la guardia ch'era a palazzo, la dissiparono, e cacciati fuora della città gli altri soldati ed ufficiali veneti, si voltarono alla rocca, e l'ebbero a patti, restando il provveditore prigioniero; posero fuori i stendardi della Chiesa, e mandarono a chiamare il cardinale, il quale ricevuti otto ostaggi e levato l'interdetto, entrò nella città.

#### LAUS DEO.

Qui finisce la cronica della città di Faenza.

Numeri progressivi.

(I.)

Note cronologiche.

(Soprascritto) — Carissimo filio suo Gregorio de Zuccolis de Faventia, Alexander Phisicus. —

Carissime fili.

Intelexisti superioribus litteris, quae tibi scripsi de morte Domini, quomodo quidam latrunculi ipsum intersecerunt, quorum duo ad justitiam pervenerunt, Mengatius et Rigus familij ipsius Domine; ipsa vero evasit; nam Simon de Zuccolis cum esset Castellanus in restitutione ipsius Rochæ ipsam salvam fecit cum tota sua familia. Modo velim scias, quod regimen pervenit ad Antianos, quibus arcem dedimus et puerum Astorgium filium Illustrissimi Domini Galeotti et homicidas illos, quos apprehendit in castro, rem fecit pergratam toto populo, ipse vero private versatur in domo Scias velim insuper credo istud fuisse judicium divinum, quod die 4 Junij commotus est populus in favorem contra Dominum Johannem de Bentivoglij, et ipsum comprehenderunt; nam tunc temporis morabatur in Palatio sine aliqua suspicione, quem transmiserunt ad Laurentium de Medicis, qui illum restituit in libertate. Nos vero cum essemus in maximis angustiis propter Hieronimum, et Arcem quam nolebat Castellanus tam cito restituere veritus in populo. Primum fecimus fiduciam

quandam inter nos et severolos, que duravi usque ad 15 diem Mensis Junii. In ipsa vero permittente omnipotenti Domino Jesu Christo propter infinitam suam misericordiam fecimus pacem. Regi ergo seculorum, et immortali Deo honor, et gloria in secula seculorum amen. Pacem fecerunt amore Dei coram Comissario Firentino, et Antianis, et Comite de Pitignano, et multis ex Civil. no-. . . . . . . . . . . . . Donec invenerit aliqued obviamen, quod ut inveniat cum illis Capuralib. Venetum. Ut plurimum labores ipsi vero persuadens, ut velit id quod promisit observare, ut modo non curet de Patria quia ubi bonum ibi patria. Insuper scias quod d'Astorgius et comunitas ista adheserunt comunitati Florentinorum, ipsa totis viribus premisit adiuvare nos, et modo experientiam vidimus; nam et gentes, et pecuniam transmiserunt, dubitabant ne fieret insultus ex adversa parte quod tamen usque modo non est factum Dominus Jesus Christi liberet et conservet istam civitatem, et domum nostram. Intelexisti hæc omnia, quae cum lacrimis et gemitibus tibi scribo. Versamur inter Cives mesti et dolorosi propter Hieronimum qui maxima conversatione cum Mengatio sibi imponitur quod noverit aliquid de morte Domini, tamen a longe quem volo si ipsum videbis, ut ipsum corripias neque permittas ipsum apud te manere; nam destructio domus nostiæ est. Ipsum abice abste, nec permittas quoque modo morari apud te. Multa tibi scribere de his possem, sed scio ista cum merore et tristitia recipias. Doleo ista scribere, sed da veniam tempori, et sic advenientibus. Vale nos valemus. Dat Fav. die 23 Junius 1488.

(II.) (1488.)

(Soprascritto) — Carissimo artium, et Medicinae Doctori Domino, et Magistro Gregorio de Zuccolis de Faventia Nepoti Carissimo. —

Carissimo artium et Medicinae Doctori Nepos Carissime.

Alli giorni passati vi serissi, come adi ultimo di Maggio fu morto il mestro Illustrissimo Signore da Madonna, e fu il sabbato da mezzo di, lo voisono affogare con un paunicello, e non poterono, lo aggladiarono con cinque ferite, e di poi tre di il popolo si levò a rumore, e taglione a pezzi il Bergamino con altri de' suoi su la piazza del

Popolo, e fu preso il signor Giovanni Bentivogli da Bologna, e fu mandato prigione a Modiana perchè Firentini veneno al impresa di Faenza, e fu adi 4 di Zugno, e questo di Simone de Zuccoli, ch'era Castellano fece pigliar Mengazzo e Rigo suscritti, e Girolamo di Roberto contro voluntà di Madonna, la qual era in Rocca con il Putto fugita quando ebbe morto il nostro Illustrissimo Signore. Adi 6 di Zugno fu domandato per il Popolo ad una voce il Putto per Signore. A questo voler Simone Castellano non volse consentire, e poi si voltò quel di medesimo a hor 23, e gl'el dette. Adì 8 Simone vendette la Rocca et salvò Madonna con la sua Brigata, et tutte le robbe sue e di tutti i parenti suoi, e similmente tutte le persone. E il Popolo dono la vita a Girolamo con questo che andasse fuora del territorio, e così su fatto. Adì .5 di Zugno fu tagliata la testa, e poi squartato in quattro pezzi in su la piazza Mengazzo di messer Andrea di Vittorio, e Rigo suscritto, i quali confessarono haver morto il nostro Illustrissimo Signore con le loro proprie mani insieme con Madonna suscritta. E così adì detti surono messe le lor teste in su due lanze in cima alla torre del Commune, le quali teste ancora vi sono. Adi 17 di Zugno 1488 venne il Conte da Pitiano et il Signor Paulo Orsino, il Signor Ranuzzo, il Signor Honorato, il Signor Pier Gio. Paulo dalla Sassetta, et il Conte Ranuzzo Marzano tutti conduttieri de Firentini con squadre 28 di cavalli, e molti fanti da pie. Qui steteno alloggiati fuor di porta Imolese al Hosteria di Piardo, e su la fossa della terra per tutto Luglio, e poi si partirono. Partita che fu la gente d'arme si discoperse una coniura fatta, contra il signor Astorre putto, e da far Ottaviano figliuolo del Signor Carlo Manfredi Signore; in questa coniura ferono Ser Giovanni Battista di Captolo Guasparino di Cimatti, Galeotto di Messer Girolamo de Giottoli, Don Zampier Cantore, Battista di Pasquino, Bartelomeo del Schiavo, Francesco d'Anderlino Messer Gio. da Milano Marzaro, i quali furono presi e messi in Rocca adi 23 Agosto. E questo trattato era con molti di Val dell'Amone, i quali menarono Ottaviano in la valle, e gridarono Ottaviano Ottaviano in Val dell'Amone. Costoro volevano mettere molte case a stramano, e ammazzare molte persone, tra le quali case eramo noi Zuccoli, Matheo dell'Oca, Guasparino del signor Mirotto, e molti altri. Dio li tolso l'inteletto e le forze, e furono presi e messi in presone. E poi facemo la vendemia in pace

e havemo havuto buona vendemia; il carro dell'uva di monte è valsa lir. 4 soldi 11 il carro, e quella di piano lir. 2 c . . . . 30 n'è stato gran drada. Adi 22 ottobre il Popolo si levò a rumore di voluntà degli Antiani e aggiouti, e messono a sacco le case di Aguol da Ronco, e se li disferono fin a terra stanno là da S. Michele, e che furono tre Case, e non contenti. Adi 23 andarono a Casa di Mengazzo, che su di Messer Andrea. E di poi a di detti andarono a Casa di Matheo, e disfecerono tutte quelle case, che fu una gran crudeltà, e di lì a dieci di morì Francesco di Messer Andrea, e di poi adi detti andarono a Casa di Matheo Ragnolo da S. Stefano, e se la disferono e brusò una gran parte, e su guasta. E il popolo si diceva che voleva venue a casa di Simone di Ruberto de Zuccoli, e noi con gl'amici sessimo in modo che non venero, et altro di mal non ferno, e noi semo salvi. Il primo di novembre Messer Alessio fu cavato Priore degli Antiani, a contemplatione del Comissario Firentino, e di molti altri Cittadini, e per la pratica grande degli Infermi, e delle fatiche grandi ch'ha tal priorato al presente, il dette a Messer Papiniano degl'Albicelli. Il Prefato Comissario mostra di volerci bene, e opera quanto lui sa: perchè voglio sapiate, che noi tutti n'havemo de Nemici, et etiandio degl'Amici assai. Messer Gio. Bentivogli tornò a Bologna adì 15 Giugno. Esso secondo che noi intendemo da varie persone, che vanno, e vengono da Bologna a Faenza, vuol male a me Simone et a Messer Giusto Zuccoli. Altro non ci è di novo, semo tutti sani. Il Medico sta meglio che mai. Vostra Madre sta benc. Alda, e tutti i putti, e le putte. Alda è gravida, Cornelia ha fatto un bel putto maschio che n'hauria tre se gl'altri duoi fossero vivi; ma ella n'ha uno, e sta bene. Girolamo d'Hippolito, e Alessandro. Cittadino stanno bene, e a voi si raccomandano. E Manuzzo dell'Angelina vostro compare è stato molto male, tandem il Medico l'ha guarito; e se ha fatto di belle cose quest'anno in Faenza. Messer Pier vostro Compare stà bene. Tutta la brigata a voi si raccomanda. Valete Christo da mal vi guardi. Ex Faventia die 11 uovembris 1448.

Nota dei denari che ricevette a prestanza in tempo della guerra il signor Astorre Manfredi, avendo fatto per lui sigurtà messer Gabriel Calderoni e messer Pietro Amadore; vennero essi depositati in mano di Pirazzolo degli Erculani, tesoriere del signor Astorre.

| •                     |         |       |       |   |     |                  |
|-----------------------|---------|-------|-------|---|-----|------------------|
| Messer Gabriel Calde  | roni    | •     |       | • | •   | . lire 25. 0. 0. |
| Messer Pietro d'Amae  | dor     | •     |       | • | •   | ·. » 25. 0. 0.   |
| Messer Nicolò Barrus  | faldo ( | •     |       | • | •   | ducati 3. o. o.  |
| Scipion Barrufaldo    |         | •     |       | • | • 1 | . " 3. 0. 0.     |
| Alber Fasolo .        |         | •     | • •   |   | •   | . " 10. 0. 0.    |
| Virgilio Bettisi .    | •       | • •   | •     |   | • . | 3. 0. 0.         |
| Andrea Marchetti      | • ′     | •     |       |   |     | . " 4. 0. 0.     |
| Cristoforo di Ser Bai | rtolom  | eo Ca | asale | • | •   | 4.0.0            |
| Pier di Fior .        | •       | 200   |       | • | •.  | 10. 0. 0.        |
| Tomaso Bagarini       |         |       | •     |   | •   | 10. 0. 0.        |
| Cesare da Cavina      |         |       |       |   | • 4 |                  |
| Bartolo Cassella      |         |       |       |   | • * | 5. 0. 0.         |
| Don Francesco Cap.º   | đel '   | Vesco | VO    |   | •   | 2. 0. 0.         |
| Pedrezole Molesi      |         | •     | •     |   |     | . lire 2. 0. 0.  |
| Le Suore di Santa C   | atteri  | na    |       | • |     | ducati 2. 0. 0.  |
| Bartolomeo Severoli   | • ' .   |       |       |   |     | 5. 0. 0.         |
| Gallosso Ghisone      |         | •     |       | • |     | . * 10. 0. 0.    |
| Francesco Quarantini  |         | •     |       | • | •   | 5. 0. 0.         |
| Andrea Recuperati     | • •     | . •   |       | • | • 1 | 7. 0. 0.         |
| Antonio Scardavi      | •       |       | •     |   |     | . " 6. 0. 0.     |
| Gridor Sarte .        |         |       |       |   | •   | . lire 1. 0. 0.  |
| Biron Gandolfo        | •       | •     | • •   | • | • ' | dućati 2. o. o.  |
| Ser Bernardin Cascia  | nemic   | i     |       |   | •   | 3. 0. 0.         |
| Don Mariotto de Star  | ngh     | • -   |       |   | •   | 2. 0. 0.         |
| Alessandro Severoli   | •       | •     |       |   |     | . 4.0.0.         |
| Messer Nicolò Rondai  | nini    |       |       |   | •   | quarti 30. o. o. |
| Giovanni Giacomo da   | ılle C  | orbe  | •     | • | •   | . lire 7. o. o.  |
| Ser Ludovico Nicoluz  | zo      | •     | • `   |   | •   | ducati 2. 0. 0.  |
| Michel Terdozio       | •       | •     | •     |   |     | . " 10. 0. 0.    |
| Don Battista Baldini  |         | • '   | •     |   |     | . » 3. o. o.     |
| Pol di Pasi .         |         | •     | •     |   |     | . lire 25. o. o. |
| Giovanni Zanelli      | •       | •     | ٠.    | • | •   | ducati 2. 0. 0.  |
|                       |         |       |       |   |     |                  |

(.1500.)

Capitoli segnati alla città di Fuenza dal duca Valentino.

Che nostro Signore habbia da rimovere ogni censura, et interdetto a tutte le sorti di persone generalmente.

Placet dare operam cum effectu.

Che il Signor Astorre, fratelli e cugini, e tutte le lor famiglie siano salvi, e possano andare liberamente dove li piacerà.

Placet.

Che tutti li lor beni immobili siano salvi, e possano farne ogni luor voluntà, e li mobili si rimettano alla clemenza della Santilà Sua, per li quali l'Illustrissimo Signore Paolo Orsino promette far in modo che le ne serà fatto ottimo trattamento.

lacet.

Che tutto il Popolo utriusque sexus, e beni mobili, et immobili siano salvi, e conservati da ogni ingiuria et offesa; et ogni offesa fatta contra sua Eccellenza, e alcuno dell'essercito suo, sia rimessa totalmente, e perdonata.

Placet.

Che nessuno di Vallamone, Oriolo, Russo, Solarolo, e Granarolo, e qualunq'altro suddito, o del suo essercito non abbia ad offendere o insultare alcuno del detto Popolo per qualunque occasione d'ingiuria, o offesa fatta in preteritum o existente.

Placet.

Che l'essercite di sua Eccellenza non possa, ne habbia ad entrare nella città di Faenza, ma andare altrove, dove a lei più piacerà ma sol possa mettere nella Rocca quel numero de soldati, che sia espediente, per insignorirsene, e tener detta Rocca.

Placet ne militibus detur in predam.

Che il Conte Bernardino, Messer Nicolò Griffone, e tutti li Contestabili, e Soldati a Cavallo, et a piedi, e tutti li Bombardieri, Schioppettieri, Maestri d'Artiglierie, Maestri di Cecca, Monetarij, o qualunque altro stipendiario alli servitij del Signor Astorre s'intendano esser salvi, e siano franchi e liberi, e possano andar sicuramente dove vorranno.

Placet dumodo juramento se obligent non venire contra Sedem Apostolicam, et hostiliter.

Che tutte le possessioni, e beni mobili, et immobili degl'huomini di Faenza e suo contà existenti in Vallamone, Oriol, Russi, Gra-

narolo, e Solarolo, et in qualunque luogo del dominio di S. Eccellenza siano salve e liberamente restituite.

Placet.

Che ogni religioso che fosse stato per qual si voglia via spogliato de suoi benefficj posseduti sul distretto di Facuza sia liberamente reintegrate.

Placet.

Che tutti li Statuti, Costitutioni, Decreti, e consuetudini osservate nel tempo del Signor Astorre siano confirmate per l'avvenire.

Placet cessante fraude.

Che gli Offici della Città di Faenza, e suo dominio siano distribuiti agli nomini di detta Città, come si è osservato per il passato. Placet observari quod in aliis Civitatibus nostris observatur.

Che tutte le condannationi criminali hucusque fatte sieno, e s'intendano totalmente relassate, et annulate.

Placet.

Che tatti li contratti fatti per il passato per il Signor Astorre, e con lui restino intieri rati, e fermi e similmente ogni donatione, o altri contratti fatti per il passato per suoi Antecessori purchè non sieno in fraude.

Placet.

Che le monete battute per il passato per il Signor Astorre si possano spendere nel distretto di Faenza.

Placet.

Che li beneficij della Città, Contà, Castelli e dominio a lei soggetto siano conferiti agli originari, e habitanti in detta Città e Castelli, e non ad altri.

Placet dare operam cum Sancto Domino Nostro.

Che tutti li Creditori del Signor Astorre, ch'appariscono per li libri di SS. rimanghino creditori in Gabella, e siano soddisfatti delli Dazij di Gabella.

Placet.

Il Popolo della Città di Faenza havendo patito i danni che ha patito nella guerra domanda gratia a S. Eccellenza di quella immunità de præteritis et essentione, ch'a quella piacerà.

Placet.

Datum in felicibus castris Pontificiis 25 Aprilis 1500.

Baptista Orsinus.

## Capitula Faventiæ cum Republica Veneta.

Leonardus Lauredanus Dei gratia Dux Venetiarum, etc.

Nil magis dicere Principi Judicamus quam liberalitas, et magnificentia: propterea cum ad gratiam nostra venissent spectabiles et sapientes Viri Dominus Petrus Paulus Casalius Eques Hierosolimitanus Dominus Petrus de Spadis legum Doctor Dominus Andreas Recuperatus legum Doctor; D. Johannes Banchellus legum Doctor: Dominus Magister Baptista Salius artium et Medicinæ Doctor Dominus Gabriel Calderonus J. U. D. Dominus Filippus de Bacolis, et Dominus Thomas Pauli Oratores sidelissimæ Communitatis nostre Faventiæ, et post prestitum tam universe Communitatis prædictæ quam suo et proprio nomine debitum et solemne fidelitatis perpetue Juramentum, petijssent a nobis confirmationem, et concessionem nonnulorum Captorum, et gratiarum partem ipsi Communitati concessarum predecessores nestros in Romandiola, partemque Domino nostro de novo petitarum. Nos at pote qui illorum fidelissimorum nostrorum erga nos et statum nostrum summam devotionem et fidem compertissimam habemus ut paterni nostri in eos animi veros affectus, cognoscant ipsis Capitulis, et petitionibus clementer admissis gratiam et beneficențiam nostram erga nos quantum sicri potuit extendimus Respondentes cum senatu nostro, ut infine uniuscaiusque Capitali patebit.

In primis dimanda la fidelissima Communità di Faenza che l'Illustrissima Signoria di Venetia sia obbligata pagare il Censo alla
Sede Apostolica et fare, et procurare, che per haver dato detta
Gittà ad essa Serenissima Signoria o ver per non esser pagati li
Gensi passati e d'avvenire la detta Città di Faenza non incorra in
alcuna censura Ecclesiastica. Et venendo il caso che ne incorrano
la sopradetta Serenissima sia obbligata a farle levar via a tutte,
sue fatiche et spese.

Responditur quod fiat ut petitur.

Item che la detta Città di Faenza con tutte, e ciaschedune su persone, robbe, et beni siano salve, et non si habbia a riconoscere iniuria alcuna che in publico aut privato si pretendesse esser stato fatta contro essa Serenissima Signoria.

Responditur quod fiat ut petitur.

Item che tutti li statuti, constitutioni, decreti, ordinamenti di detta Città inserti nelli volumi delli Statuti di quella siano confirmati, et inviolabilmente osservati.

Responditur quod fiat ut petitur.

Item che l'Officio delli Signori Antiani, et Gonseglio Generale di detta Gittà di Faenza con tutte, e ciascune raggioni, et beni di detta Communità gli restino, et siano conservati et mantenuti in le sue prerogative, honori et dignità consuete, e concesseli per detti Statuti.

Responditur quod fiat ut hactenus consuetum est fiori.

Item possino far novi Statuti, et riformationi senza alcuna confirmatione della Serenissima Signoria, e suoi Rettori, et che li detti Rettori siano obbligati dare a detti Signori Antiani et conseglio, aiuto et favore et con il braccio militare per eseguir i loro decreti et ordinamenti fatti, o che si faranno per le cose di detta Communità.

Responditur quod siat accedente consirmatione, et consensu ipsius Dominif.

Item che la detta Città, contà, huomini di essa siano perpetuamente immuni, et essenti da ogni, et qualunque datij, gabelle, et gravezze a che per il passato in qualunque modo fossero statisubietti.

Responditur quod fiat per annos decem.

Item che passati li dieci anni della essentione fatta si abbiano a pagare le gabelle in quel modo et forma che si pagavano al tempo del Signor Astorre III de Manfredi, et figlio legittimo del quondam Signor Galeotto, eccetto che di dote, divisione, et successione de beni, et delli contratti delli beni immobili non si paghi cosa alcuna.

Responditur quod fiat ut petitur.

Item che tutti gli Officj di detta Città Conta et . . . . . si mantenghino, et conservino iuxta il solito delli Signori Manfredi, et siano dati per il magnifico Podestà di detta città alli cittadini habitanti in quella, et non ad altri, excepto solum la Rocca di Faenza.

Responditur quod fiat, sine preiuditio aliarum concessionum hactenus factarum ex exceptis Gustodibus Portarum.

Item che la Serenissima Signoria habbia a fare, et curare de tutti li benefici Ecclesiastici di detta città, contà et . . . siano conferiti a gli huomini, et cittadini habitanti nella detta città, et che 'l Clero della Diocesi faventina non sia gravato d'alcuna decima, et gravezza, se non per il Papa, et secondo il lor consuelo dei tempi precedenti.

Responditur quod fiat, et Clerus sit obligatus ut ceteri Cleri lllustrissimi Dominij.

Item che tutti li creditori del quondam Signor Astorre III de Manfredi et del Duca Valentino et Signor Francesco nominato il Signor Astorre IV siano pagati per la Sereniasima Signoria et sua Camera Ducale infra tempo di mesi quatro prossimi futuri.

Responditur quod fiat ut solvantur de creditis quæ habebant dici Domini tempore . . . . et de creditis Ducis Valentinensis.

Item che tutti li contratti di qualunque sorte siano fatti per li prefatti quondam Signori Maufredi, o agenti per essi restino rati, et fermi, et inviolabilmente si osservino.

Responditur quod siat de contractibus tamen quondam Domini Astorgij Tertijs de Mansredis, et suorum antecessorum per eor. bonis salvo iure tertij.

Item la Serenissima Signoria non possi mai per via, modo, e colore alcuno imporre a detta Communità, o particulari persone alcuna gravezza reale, o personale, se prima non sia ottenuto in Conseglio generale di detta Città di Faeuza per la maggior parte di quello con il partito a fave bianche, e negre.

Responditur quod fiat ut petitur.

Item che nissuoo Condenato, o che serà per l'avvenire condennato per homicidio, possa mai haver alcuna gratia, o salvo condetto perpetuo e temporale della Vita, e robba, se prima non habbia havuta la pace di che ne appaia publico Instromento degli Heredi, et Attinenti del defunto, e che tutte le condennationi preterite pecuniarie siano cancellate, et liberamente casse.

Responditur quod fiat de Corratijs octuaginta excepto casu alicujus necessitatis.

Item che li Beni immobili delli Cittadini siano immuni dalle paghe per i soldati, o corte, nè detti Cittadini, nè suoi lavoratori possino per dette paghe esser gravati in cosa alcuna.

- Responditur quod fiat secundum consuctudinem Ravenna.

Item che li Gabellieri, Costestabili, aut Capitanei delle porte di detta Città, et Officiali della pesa non possano et ricevere da chi li volesse dar spontaneamente dagl'intranti aut exeunti in detta Città, e da chi volesse macinare legne, fieno, o alcuna altra cosa sotto pena della privatione del loro officio, e della perdita del salario di mesi sei da applicarglii per la metà a detta Communità, et per un quarto all'accusatore, a chi . . . . alcuna havesse . . . . o detti officiali tolto.

Responditur quod fiat ut petitur.

Item la Serenissima Signoria debbia fare, et curare appresso alla Sede Apostolica o dove bisognerà che li beni Emphitectici feudati et . . . . . . delle Chiese non habbiano a'concadere per il non pagare il Canone, o per linea finita, o per qualunque altra cosa, ma si riducano a censo, il qual si habbia a pagare ne mai s'incorra in alcuna altra pena.

/ Responditur quod fiat.

Item che le Terre di detta Città, Contà et . . . . che sonno nel territorio di Russo habbiano quelle medesime gravesze, colte, immunità, et privilegij, che gli uomini di Russo, et non più oltre.

Responditur quod fiat.

Item che gli uomini di detta Città, Contà et . . . . non abbia a pagare di robbe, mercantie, che cavaranno di Venetia, o di qualunque altri luoghi di quella, se non come è solito, et consueto da duoi anni avanti, e non più oltre, e per il transito di Russo, non abbiano a pagar datio ne gabella alcuna.

Responditur quod fiat.

Item che le Matricele et statuti novamente fatti, sopra l'arte della lana si esservino.

Responditur quod fiat per Decennium.

dove li piacerà.

Responditur quod fiat per Decennium.

Item che le cause civile prime, seconde et terze, e più oltre di detta Città, Contà et . . . . . si abbiano a conoscere, decidere et terminare in detta Città di Faenza, ne per via o modo d'appellatione, suplicatione, querella . . . . . comissione o delegatione etiam motu proprio ut de potestatis plenitudine, o per qualunque altra via, o modo che dire, o exercitare si potesse, si possino conoscere, decidere terminare nè in Venetia, nè in altro luogo fuon della detta Città di Faenza. Et se per il contrario si facesse non vaglia, ne tenga alcuno altro atto, processo, o sententia, ipso junt tal sententia mai debba havere alcuna esecutione.

Responditur quod fiat.

Item che delle cause civili primo si habbino a conoscere, et terminare avanti et per il Vicario del Magnifico Podestà secondo li statuti, constitutioni, et ordinamenti predetti. Del qual Vicario non possa per modo o via alcuna ricevere salario alcuno per sue tasse o sportole, ma habbia a star contento al salario, che se li dari per il prefatto Magnifico Podestà.

Responditur quod fiat.

Et le seconde cause et sie le prime appellationi si devolvino al Vicario et Giudice dell'appellationi consuete di detta città il qual le habbia a conoscere et terminare secondo le Costitutioni, Decreti et Ordinamenti sopra ciò disponenti. Et il qual Vicario non possa dagl'huomini di detta città, contà ricevere cosa alcuna per suo salario, o sportule di dette..... ma habbia il suo salario dalla Camera ducale ducati otto d'oro singulo mense, riservandoli gl'altri emolumenti consueti. Et non duri il suo officio più che un anno. Et habbi vacante per anni tre dal medesimo officio. Il qual Vicario sia di detta Città, et sia elletto per li Rettori dell'Illustrissima Signoria quali saranno pro tempere.

Responditur quod fiat.

Item che le tre cause si devolvino al Pedestà o ver Rettor dell'Illustrissima Signoria che per tempore serà in Faenza, et che in ogni cosa dove saranno date due sentenze conforme, non sia lecito ne si possi più appellare ne per modo via alcana pervocare.

Responditur quod fiat.

Item che le sentenze criminali si debhano dare, et terminare per il Magnifico Podestà, o vero Rettore di dettà Città, e sua corte con quattro huomini nominati consiglieri, delli quali duoi siano Dot-

tori di raggione Civile, uno Notario et uno Cansidico Collegiato, et l'altro Mercante, o Cittadino da essere elletti per il Conseglio Generale di detta Città, quali habbino a durare per sei mesi. Delle quali sentenze criminali così date non si possi appellare, et tali sentenze si debbano dar per tutti li prenominati, e per la maggior parte d'essi.

Responditur quod fiat.

Item che alcuna persona di che conditione si sia, non possa extrahere frimento, ne biava dal Contà di detta Città se non pargando le gravezze, et bollette consuete, e con licenza espressa, et inscriptis del Magnifico Podestà Veneto o Rettore Veneto che per tempore sarà in detta città, et che alcuno similiter non possa extrhaere, se non lascia la semente, et per bisogno delle bocke, et fameglia sua che fosse in detto contado.

Responditur quod fiat.

Item che tatte le ville e scuole del detto Contà et obbedienza di quella, et in tutto come prima non estante ogni capitolo o concessione fatta per la Serenissima Signoria, o suoi Magnifici Proveditori, o altri, et qualunque cosa in contrarium.

Responditur quod fiat.

Item che lo Serenissimo Dominio habbia a cercare et far in modo che detta Città di Faenza habbia tutti i panni, robbe, et cose del quondam Sig. Astorre III de Manfredi mandate a Ferrara, o vero a Lugo, et pervenute alle mani di Messer F. Aldrovandini o di altri al tempo della guerra del Ducca di Valenza, o attri tempi. Quali robbe vadino al Monte di Pietà di Faenza.

Responditur quod fiat.

Item ogni, et qualunque robba, et cose tolte agli Oratori della Comunità di Faenza siano restituite, ed soddisfatti a detti Oratori-

Responditur quod fiat.

Item che gl'huemini di detta città, che havessero possessioni, et terre, et luoghi de suddetto Serenissimo Dominio, cossì al presente come per l'avvenire, et massime nel territorio di Ravenna, e di Russo possiano cavare li frutti di dette possessioni, et terre cavate dalli luoghi predetti, et condurre alla Città di Faenza libere, et senza alcun pagamento d'alcun datio et gabella.

Responditur quod fiat.

Item che sia restituita et consegnata a Messer Ludovico Sqar-

davi una sua Possessione per lui già comprata dal quondam Signor Astorre III de' Manfredi posta nel territorio di Russo inxta il suo confine.

Responditur quod fiat cum hac condictione quod in ea exbursatum et pretio exbursato dicta Possessio revertatur in Illustrissimum Dominium.

Item che la predetta Communità habbia libero, et in perpetue il Molino novo di fuora di Porta Ravegnasa, et che detta Comunità sia obligata a comprare, et mantenere la Chiusa del Comune.

Responditur che è intentione della nostra Serenissima Signoria di alleviar, et cossì alleviata esser volemo quella Communità nostra della spesa della Chiusa nel Capitolo contenuto, et che il Molino integro rimanghi alla Signoria nostra, come è conveniente.

Item che tutte le condannationi penuniarie, et criminali, et per qualunque malefitio si applichino in tutto alla detta Communità, quali si habbino a spendere, et convertire in ornamento comodo, et utilità della Città ad arbitrio di detti Rettori Veneti che saranno per tempore in detta città.

Responditur quod fiat.

Item che li Faventini siano admessi alli Magistrati, et officij in le terre di detta Serenissima Signoria come buoni servitori di quella, et come qualunque altri uomini delle sue Città.

Responditur quod fiat.

## Petitiones de novo porrecte Dominio nostro.

Item cum sit, che li poveri Contadini siano stati depredati, et toltoli il mobile di casa, et menatoli via li suoi bestiami con li quali esercitavano l'agricoltura, li quali inconvenienti sono così perchè publicamente per voce vulgare del campo assicurati, et quodamodo promessoli, che non haveriano danno, et perchè intendevano li trattamenti che si facevano nella Città di darsi alla sublimità vostra, et ideo non scamparono cosa alcuna de' suoi beni, per questo si supplica, et dimandasi di gratia singolare si degno. Et per sua elemenza et miseritordia concederli quello ristauro, che piace alla sua somma sapienza acciò non sentano minor dolcezza, et gratia della Serenità nostra di quella li fece il Duca Valentino, il qual dono dacati duoimilla 2000 havuta la Terra quodammodi

per forza, alioquin è impossibile quello territorio si possi coltivare.

Responditur che havendo havuta quella Città, et contà l'essentione di anni 10 parse esser stata sufficientemente resarciti li danni patiti per li fidelissimi nostri.

Item essendo la Città di Faenza pauperima, et havendo ella molte spese all'anno come sonno in tetti, Maestri di Senola mandar Oratori a Vostra Serenità, refetioni di mari et altre cose in dies occurrenti quella si degni concederli li Molini, che solevano tenere li Signori Manfredi, la qual cosa non è grande, perchè si sogliono affittare stara 1600 di frumento l'Anno del che tratte le spese, et di Chiusa di Canale, et d'acconciare di detti Molini resta pocha cosa, il che redunderà in grando beneficio de Poveri, cum sit, che detto frumento restante si dispensera tra essi a minor prezzo di quello vendevano gl'altri.

Responditur che habbiamo dechiarata nella Resolutione...... sopra il 35 Capitolo la intentione nostra in tal matteria, e però non è da farne altra risposta.

Item addendo al 30 Capitolo delli Capitoli concessi per li Magnifici Signori Proveditori di Vostra Serenità si degni provedere, et operare che li Castelli che sono stati sempre uniti, et in obedienza delli Signori Manfredi habbino a perseverare in quella medesima unione, prerogative, et honoranze che sono stati per il passato.

Responditur che intentione nostra è si stia a quanto sopra ciò quella fidelissima Communità nostra ha concluso con li Proveditori nostri.

Item che sia dato il sale che bisognerà alla detta Città, Comunità, et Contado, et Castelli di quella luoghi et in quelli modi, et forma parerà, et piacerà alla Serenità Vostra dummodo che in detti luoghi non si possa vendere più di un quattrino la libra.

Responditur che circa il sale staranno alla conditione, che quelli erano sotto il loro Signori Manfredi.

Item attento che sono state fatte molte et infinite ruine di case si dentro come di fuori et è necessario restaurarle, et essendo la terra, et suo Contà impoverito Vostra Serenità si degni concedergli per poter exornare la detta Città et Contado di Edifici, che gli luomini di detta Terra, et Contado possino per suo uso trager di questa Alma Cittade, e degli altri luoghi di quella ligname

da fabrica per valuta di dacati trecento per una fiata solamente, et che la Signoria nostra di quelli habbia a pagar i Datij.

Item che detti Faventini possino, et sia lecito andare a comprare panni di seta di lana, e d'oro et ogni altra cosa per lor uso in ogni luoco dove li parerà, et piaserà, et condurre in detta Città come sempre hanno fatto.

Responditur che circa a questo volemo haver rispetto.

Item che sia lenito a Mercanti Faventini poter condure da Verona a Faenza ogn'anno sin alla somma di panni 100 per uso di detta Città, pagando i Datij da Verona senza haverli da condure ne pagar altro datio da Venetia.

Responditur quod fiat ut petitur ad beneplacitam Dominij nostri, et solutis datijs nostris consuetis tam in Civitate nostra Veronae quam etiam in tutti li luoghi nostri dove farano transito delli quali panni però si habbia a tener diligente compoto, et nota nella Camera nostra di Verona, et cum hoc che quelli li trarano siano tenuti dar pizzaria di non condurli altrove che a Faenza.

Item che Faventini possano condure di Puglia et dalla Marca a Ravenna per mare Oglio, et ogni grasso, curame et pullame e di ogni altra mercantia, e da Ravenna a Facuza, pagando il datio di Ravenna per Venezia, come ha facoltà et gratia la Cumunità, et huòmini di Ravenna.

Responditur che siamo contenti che possino condurre ad beneplacitum Dominii nostri grasse per suo usu, et migliara 50 d'oglio com'è concesso alla Communità nostra di Ravenna con questo che piglino la bolletta et contrahan dell'andare et condure detto grasse et oglij a Ravenna, e non altrove pegando i datij consueti, e queste habbia a principiar, et haver luoco dopo compito il presente Dacio d'oglio, et di grassa di questa nostra Città.

Item che i Vini Faventini si possino portare, e condure a Vemetia pagando mezzo datio, attento le spese grandi che vi vanno per condurre detto vino.

Responditur che per non poter alterar i Datij di questa Città nostra non potemo compiacerli.

Item sia lecito a detti Faventini condure, e vendere ogni loro lavoro di Faenza per tutti i luoghi, et terre di Vostra Serenità, pagando li debiti Datij et etiam passando per transito per l'Alma Città di Venetia.

Responditor quod fiat ut petitor ad beneplacitam Dominij nostri.

Item che la detta Comunità di Faenza possa condurre una casa nell'inclita alma Città di Venetia dove gl'huomini di detta Terra, Città et Castelli possino alloggiare, secondo l'usanza dell'altre Comunità.

Responditur quod fiat ut petitur.

Item per gratia et benignità di Vostra Serenità siano date dei beni della Camera glie solite elemosine davano li Signori passati alli Monasterij et Conventi di Faenza.

Responditur quod fiat dummodo non excedino tali elemosine la somma di ducati 120 l'Anno et ad beneplacitum Dominij nostri.

Item che per comandamento di Vostra Serenità sia astretto Messer Carlo figliuolo del quendam Federico Maafredi del Episcopato di Faenza, al quale per li Magnifici Signori Prevveditori è stato concesso un Capitolo particulare di poter usare le sue raggioni, et di poter vendere li suoi beni, e dotare di detti beni una Suor Lucia asserta tenuta, et reputata figlinola del predetto quondam.... professa nella religione di S. Humilita, quale mai non ha havnta dote alcuna attento massimamente lo eccessive bisogno patisse detto Manasterio quale essendo fuori del Borgo, fu ruinate, et hora deutro della terra si ristaura.

Responditur che havendo ad osservare la Serenità Nostra a Carlo de' Manfredi quanto per li Proveditori nostri gli è stato promesso non possiamo salva fide nostra soddisfar a tal sua richiesta.

Item addendo declarando seu reformando in meglio l'ottavo Capitolo degl'antecedenti Capitoli, in quanto contiene gl'officij diversi dare per il Magnifico Podestà di Faenza, per cessare et obviare ad ogni scandalo, et discordia et renovatione da incorrere tra i parenti et huomini di Faenza, et più presto gl'odij, simulatione, et seditione che sonno state in quella terra si estinguono, che si dia alcuna ocasione di renovarle, et habbino causa di star pacifici, non potendosi lamentare del Magnifico Rettore havesse gratificato uno più che non l'altro Vostra Serenità si degni concedergli, che tutti gli Officiali della Città di Faenza, e del Contado, et suoi Castelli siano elletti per Conseglio Generale di detta Città di Faenza a bossoli, et ballotte delle quali il Chiavero delle Porte, et Officiali della Guardia siano pagati delli beni della Camera di Vostra Serenità com'è ben honesto, et che detti Offi-

ciali habbino vacatione per anni tre da quell'Officio, che haverano conseguito, et essi offici habbino a durare un anno, e non più.

Responditur che sopra questo vegliamo haver miglior informatione. E ben inteso il tatto, non mancheremo di tutte quelle cose che convenientemente far potremo in giustificatione di quella fidelissima Comunità nostra.

Item addendo al nono Capitolo circa i beneficij Ecclesiastici che Vostra Serenità non dia ne permetta sia dato il possesso di beneficio alcuno di qualunque sorte, e dignità existente sotto la Diocese di Faenza, se colni che vorrà il possesso non serà originario, et habitante nella detta Città, e Contà di Faenza.

· Responditur quod fiat.

Item che siano sempre per procurare appresso il Sommo Pontesce che gli Benefici di quella Città et territorio non siano conseriti ad altri che a Faventini.

Item che il Clero della Diocese Faventina non sia gravato ad alcuna decima, o vero gravezza inconsueta ad esso, attento maxime, che li loro benefitij sonno molto tenui, et di poca entrata.

Responditur che staranno all'ordinatione di tutte l'altre Città, et luoghi nostri.

Item addendo al decimo Capitolo de' Capitoli circa li debiti et crediti et o. Si degni Vostra Serenità contentarsi, et concedere che non bastando i crediti de' Signori passati, a pagar li suoi debiti, si possa haver regresso contra li beni, che sonno stati di detti Signori Manfredi saltem per summa ducatorum duorum milia in casu predicto.

Responditur che è conveniente, et cossì vogliamo, che il si stia a quello che per li Proveditori nostri gli è stato permesso.

Item declarando et addendo al tredicesimo Capitolo che le condannationi, pecuniarie pretterite s'intendano esser, et siano liberamente cancellate, et nelle futture si osservi quello medesimo che delle condannationi capitali in detto Capitolo si dispone. Gioè che non si possa far gratia non havuta per la pace dall'offeso o da spoi-H. H.

Responditur quod fiat ut petitur.

Item aggiungendo, et addendo, et declarando, et corrigendo il quattordicesimo Capitolo, et sua signatura, circa le tasse de soldati Vostra Serenità si degni concedergli che i contadini di detta Terra et Castelli non siano obligati alle tasse, se non di 50 huomini di arme, et secondo gli pagavano al tempo de Signori passati. E li cittadini e suoi lavoratori, non siano obligati per qualunque caso a dette tasse, et occurrendo tener in detti luoghi maggior numero de soldati habbino a stare detti soldati a tutte spese, et senza tasse.

Responditur quod stare haheat a quanto l'è stato capitulato, et permesso per li Proveditori nostri circa dette tasse.

Item circa il n. dieciottesimo Capitolo Vostra Sublimità si degni aggiungere al detto Capitolo che quello medesimo s'intenda nel Territorio di Solarolo, et Oriolo, et de i beni che in futuro s'acquistaranno.

Responditur quod fiat ut petitur.

Item circa il Capitolo vigesimosecondo circa li studenti. Si degni Vestra Serenità approbare detto Capitolo senza prefinitione di tempo attenta la debole facoltadi de Faventini, et la distantia et incomodità del luogo, et parimente li sia concesso di dottorarsi, dove a quelli parera, et piacera.

Responditur che per nunc non accade dirli altro.

Item che quandocunque accadesse che V. Serenità acquistasse Castelli e luoghi alcuni della Diocesi Faventina che già fossero stati tenuti per li quondam Signori Manfredi, aut per li statuti di essa Città di Facuza apparesse esser delle raggioni di quella habbiano a star in unione con detta città di Facuza, et a quelle medesime conditioni che gli altri Castelli di detta Città di Facuza.

Responditur che per hora non è da dirli altro, et in ogni tempo siamo per aver conveniente rispetto a tutti i comodi di quella fidelissima Città nostra.

Item che Vostra Screnità si degni operare per mezzo del vice Domino, aut per lei, e come meglio li parerà appresso l'Illustrissimo Siguor Duca di Ferrara, che gl'huomini di Faenza che hanno, aut in futurum havranno possessioni, o terre nel Territorio del predette Signor Duca in Romagna possino extrahere li suoi frumenti, et frutti del predetto Dominio pagando solo quel tanto, et con quelli modi che fanno gl'huomini di Ravenna.

Responditur che daremo ogni opera, ch'habbiao l'intento suo come ben conveniente.

Mandamus omnibus et singulis Potestatibus, Capitaneis, Proviso-

visceribus caritatis, et precipue dilectionis ipsam Civitatem Faventinam Sancte Sedis fidelissimam et devotissimam tanquam præfatz sedi peculiarem Civitatem, eam cum toto populo, et clero et omnibus locis Ecclesiasticis largiter absolvendo et liberando ab omnibus interdictis, ex comunicationibus et aliis censuris Ecclesiasticis, a prefata sede aut eius legatis, aut commissariis quacunque..... vel causa in pretterito emanatis contra eandem civitatem; populum, clerum, et loca predicta, et liberaliter remittendo, omnem et quamcumque iniuriam vel offensam aut indignationem; quibus prefata Civitas, Populus aut aliqua particularis persona incurissent adversus ipsam sedem quacunque ratione.

Responditur concedimus exceptis illis, qui post quam Civitas redijt ad devotionem Apostolice Sedis desecerunt aut mandatis Apostolicis non paruerunt.

Item quod cum quondam Monasterium dicte Civitatis nuncupati Sancte Marie foris Portam suit in summa devotione ipsius Civitatis et populi fuitque a pluribus annis in commendatione collatam. Et civitas ipsa summopere optaverit, et abtet reduci ad observantiam Monasticam suplicat, quatenns Summus Pontisex dignetur quandocunque dicti monasteri per mortem et renunciam vacatio contigerit conserri debeat alicui Religioni Monastica in observatione regule degenti Regularibus Canonicis de observantia.

Respondimus concedimus quod reformetur ad ordinem Sancti Benedicti de observantia.

Item cum Templum, et Cathedralis Ecclesia sub vocabulo Principum Apostolorum Petri, et Pauli sit imperfectum ex fabrica a pluribus annis inchoata et Civitas ipsa ipsius perfectionem ad honorem. Dei et Sanctissimorum Apostolorum, et ipsius Civitatis desideret supplicatur dicto Summus Pontifex concedere dignetur prefatæ Ecclesiæ plenariam indulgentiam cum potestate absolvendi a casibus etiam reservatis Apostolice Sedi, per tribus singulis anuis proxime futuris, incoando in Dominica palmarum, et perseverando per totam etiam die dominice ressurectionis.

Responditur concedimus ut petitur.

Item quod Summus Poutifex dignetur concedere quod in ipsa Civitate habeatur Monasterium Monicalium observantiæ sub regimine fratrum Minorum observantiæ, quod ex multo iam tempore fuit desideratum ab ipsa Civitate.

Concedimus ut petitur sine preiuditio aliorum Monasteriorum.

Item quod concedatur Hospitali magno noncupato la casa di Dio, una ex possessionibus quod DD. de' Manfredis . . . . . illa qua laborat Franciscus Malandra, in subsidium pauperum infirmorum et infantium expostorum.

Responditur concedimus sine preiuditio tertij.

Item quod bona quedam immobilia q. Domini Astoris de Manfredis applicata Sancto Monti pietatis Faventie sint eiusdem Montis, eorumque concessio, et acquisitio confirmentur.

Responditur concedimus et confirmamus ut petitur.

Item quod Ecclesiastica Benefitia in episcopato Faventino existentia in dicta Civitate eiusque comitatu, et districtu, conserantur hominibus origirariis dictæ Civitatis.

Responditur concedimus reservata potestate Pontificis cum d. irritante quod alijs conferri non possint.

Item quod omnia statuta, reformationes, constitutiones, decreta, et ordinamenta dictæ Civitatis inserta in volumine statutorum dictæ Civitatis confirmentur, et inviolabiliter observentur dummodo libertati Ecclesiasticæ, non controveniant.

Responditur concedimus, et confirmamus.

Item quod reformatio quedam et seu provisio, vel statum factum super parentellis de non offendendo in simul de injurijs, et offensis de Anno Mense die 31 Martij. Et rogatum per sier Bartholomeum Tauvellum Tabellionem Faventinum, et Cancellarium dicte Civitatis, in sertum in dicto volumine sit confirmata, et in perpetuum inviolabiliter observata et executioni mandata.

Responditur concedimus, et confirmamus ut petitur.

Item quod Officia Magistro. Antianorum dicte Civitatis, et generale consilium eiusdem cum omnibus suis Juribus prerogativis, et honorantijs, et cum Palatio Potestatis et populi cum suis Apothecis, et omnibus alijs bonis dictæ Comunitatis remaneant, et sint salva, et illesa ipsi comunitati ac conserventur... Reservata tamen habitatione Gubernatoris, sive locum tenentis in ea parte Palatij, quæ sibi magis placuerit. Et in locum decedentium de officio Ancianatus et generalis Consili, vel quomodolibet vacantium, successores in Ancianatu, et Consilio nominentur et eligantur per Dominum generalem Consilium de consensu, et auctoritate Gubernatoris, vel locumtenentis pro tempore, qui in omnibus eorum connatoris, vel locumtenentis pro tempore, qui in omnibus eorum con-

siliis intervenire debeant, et . . . . decreta nullius roburis sint, vel momenti, ac irrita sint penitus, et inania, ita . . . quod eo requisito, et nolente interesse, gesta per consensum teneant, et valeant; et quod officium Ancianorum habeant dignitates, et præeminentia, quas habebant alij Antiani aliarum Civitatum libertatis Ecclesiastice, et ipsa Civitas fruatur, et potiatur libertate Ecclesiastica, prout aliæ Civitates D. S. Romana Ecclesia.

Concedimus ut petitur reservata proprietate Palatij Apostolicz sedi etc.

Item quod cognitio et terminatio viarum et aquarum, ductarum et fluminum spectet ad Antianos a quibus ad Consilium pervocetur, sed ad . . . . Consilij appellari non possit.

Concedimus ut petitur.

Item quod Magnifici Antiani cum dicto generali Consilio absque alia confirmatione Sedis Apostolicæ, possint, et valeant nova statuta, reformatione, et decreta condere dummodo non sint contra statutum Sancte Romane Ecclesiæ et quod Gubernatores et Rectores pro Sancta Ecclesia Faventina pro tempore existentes pro corum observationes præstare partes suas etc.

Responditur concedimus ut petitur.

Item quod dicta Civitas cum suo comitatu, et districtu et hominibus eorumdem, sint perpetuo exempti, et immunes ab omnibus et singulis Gabellis, Datijs, et gravaminibus realibus, et personalibus, in quibus et ad quem et quod temporibus præteritis quomodolibet fuissent subditi, et obligati.

Concedimus ut petitur.

Item quod omnia Molendina dicte Civitatis, et quæ fuerunt quon. Dominorum de Manfredis, et Gualcheriam et omnes possessiones, et omnia immobilia bona quæ fuerunt dicte Dominorum quon. de Manfredis, et per eos tenebant una cum silva nominata la Calderana existente in territorio Russij et omnibus alijs stabilibus bonis et Molendinis, et pratis Solaroli, et ubilibet existentibus in territorio Solaroli concedeantur dicte Comunitati, pro beneficio, et comodo dicte Comunitatis, et cum jubilatione et summo gaudio recordari possint cum posteris suis felicis aquisitionis, ditionis restitutionis, et regressionis ad Sanctam Sedem Apostolicam eiusque Romanum Pontificem.

Responditur concedimus Molendina, et Gualcherias ita tamen

quod . . . . alia duo concurrant in expensis cluse; et canalij medietate, quorum bonorum et possessionum, existentium in loco Madrariæ, fossoli et pontem ad electionem ipsius. Concedimus etiam immobilia existentia intra Faventia et Russium et Granarolum, et usum silve Calderanis hoc pacto, quod ex eius fructibus provideatur expensis Palatij et legatorum.

Item quod omnes census, pensiones, affictus, et livelli Apothecarum quæ ut dictæ pertinebant ad Camera fiscalem dicte Civitatis concedeantur dicta Comunitati, per substentationem ouerum eis incombentium.

Concedimus ut petitur.

Item quod dicte Comunitati concedat Datium salis, Comunitatisque Vallis Amonis, Rusij, et Aureoli, teneantur accipere per ipsas Comunitates, ex salaria Faventina, prout consucvit fieri, temporibus Dominorum de Manfredis et quod non possit vendi sal in dicta Civitate nisi tribus denariis duntaxat pro libra, ut hactenus ab annis viginti, et ultra fieri consuevit et quod Comunitas teneatur pro ipso salis datio, et bonis, et concessionibus que habebant ab Apostolica Sede in recognitione veri dominij solvere florinos mille de Camera Apostolice Sedi per census etc.

Concedimus et Censum solvi mandamus singulis tribus mensibus pro rata incipiendo a die date præsentium Capitolorum.

Item quod introitus gabellarum p. transitum forensium, et de bonis, et mercationibus dicte forensium cuiuscunque conditionis concedatur dicte Comunitate.

Responditur concedimus ut petitur, et conducta et extracta consueta etc.

Item quod Civitas Faventia non teneatur ad satisfaciendum salarium Gubernatoris, et Castellani, sed eis debeatur satisfieri de dicto Censu M....

Concedimus at petitur et si quod eis solutis detur Bariello pro sua provisione.

Item quod omnia officia diete Civitatis eiusque comitatus, et districtus una cum Capitaneatu Vallis Amonis, et Vicariatibus Russij, Solaroli, Aureoli, et Granaroli et Contestabilibus Portarum et Castellanarijs dictorum locorum excepta arte Faventina concedantus hominibus originarijs dicte Civitatis modo, et forma, prout ordinatum fuit per Consilium generalem dicte Civitatis sorte, aut partito

fabarum aut imbursatione, ut ordinabitur et cum salarijs emolementisque deputandis et quod qui sunt in presentiarum, in aliquibus ex diotis officiis, habeant finire eorum tempus. Confirmatio autem dictorum officiorum, fiet per Gubernatores pro 8 Julij tantum.

Responditur concedimus exceptis Contestabilibus Portarum Civitatis; Capitaniatum Vallis Amonis et Castellania Brasighellæ de quibus provideatur per legatum de faventinis. Castellani vero et Vicarij Russij et Aureoti Granaroli de faventinis elligantur per consilium.

Item quod nominatio et electio Potestatis faventiæ spectet ad generale Consilium iuxta statuta. Confirmatis autem ad sedem Apostolicam, Députatio etiam Custodis Carcerarum spectet libere ad Officium Ancianorum prout hactenus consuetum extetit.

Concedimus ut petitur Rusij Aureoli, Granaroli de faventinis elligantur per consilium.

Item quod nominatio et electio Potestatis faventiæ spectet ad generalem Consilium, iuxta statuta Confirmatio autem ad Sedem Apostolicam. Deputatio etiam Custodis Carcerum spectet libere ad Officium Ancianorum prout hactenus existit.

Concedimus ut petitur.

Item quod Castrum Aureoli, cum eius territorio Comitatu veniat, et incorporetur et concedatur Comunitati faventiæ et respondere et obedire in omnibus pro ut, et sicut tenetur scola et fortilitium Granaroli.

Concedimus et mandamus restitui ad possessionem in qua erant Vicarij dicte Civitatis.

Item quod omnes veri Creditores quondam Domini Astorgij de Manfredis, et Ducis Valentini, et Sancti Marci sint satisfacti in omnibus iuxta, et secundum rectam iustitiam.

Concedimus ut petitur.

Item quod omnes Donationes et contractus celebrati, cuinscunque conditionis per quondam Dominos de Manfredis, et per Dominum Franciscum olim Domini Galeotti de Manfredis seu Agentes pro eis, ac etiam omnes venditiones et contractus celebrati per Rectores Venetorum per totum mensem aprilis presenti Anni M.DVIII remaneant salvæ et firme, et inviolabiliter observentur.

Concedimus quod ... Dominos de Manfredis, et Ducem Valentinum.
Item quod omnes consignationes debitorum factorum per Recto-

res Venetorum pro salarijs, quorumcunque salariatorum per eorum officijs et pro debitis contractis per dictos Dominos Rectores rate maneant et observentur.

Concedimus prout juris fuerit.

Item quod Summus Pontifex seu Sedes Apostolica, Gubernatores, Officiales et Rectores pro Sancta Romana Ecclesia et Romano Pontifice quoquo modo aut aliqua causa vel ratione non possint imponere Gomunitati, Comitatui, et districtui eiusdem, aut particolaribus personis onera, gravamina realia vel personalia, aut mixta, nisi primo in generali Consilio dicte Civitatis fuerit partito fabarum obtentum.

Concedimus nisi ex aliqua magna et rationabili causa Pontific. aliter visa fuerit.

Item quod omnes condemnati, et qui in futuro condemnabuntur propter homicidium non possint ullo tempore gratiam consequi; aut salvum conductum impetrare vel habere perpetuum vel temporalem personæ ac bonorum.

Concedimus salva auctoritate Pontificis.

Item quod omnes condemnationes pecuniarie criminales, ac bonorum confiscationes quorumcunque Gondemnatorum pro quocunque malefitio seu delatione armorum prohibitorum, aut fraudi, quæ bandis applicentur comunitati absque ulla diminutione aut quanti de vacatione expendende et convertende in ornamentum Commodum, et utilitatem dicte Civitatis arbitrio, et dispositione generalis Consilij dicte Civitatis.

Concedimus de duobus tertijs de quibus gratiam fieri non possit absque consensu Gubernatoris tertia vero sit Cameræ Apostolicæ, et quod sexta pars dic. condemnationum detur Baricello per ipsius mercedem postquam exactæ fuerint.

Item quod Capitanei, et custodes portarum dicte Civitatis et alij Officiales, ad Gabellinas deputandi, et officiales per se non possint ab intrantibus vel exeuntibus quicquid accipere, etiam sponte dare volentibus a predictis intrantibus, aut macinare volentibus Pena contrafacientibus privationis officij, et salarij unius mensis applicand. pro duobus partibus Comunitati, una Executore et reliqua accusatori, et restitutionis receptorium dantibus vel qui dederunt eisdem.

Concedimus ut petitur.

Item quod omnia bona Emphiteotica, aut livellaria quibuscunque

Ecclesijs aut etiam dicte. Cameræ non possint cadere in Commisum, aut quomodolibet a possidentibus auferri propter non solutum Canonem, vel lineam agnitionis finitam, sed solum possidente bona ipsa teneantur, et ad id cogi possint ad solutionem Census et canonis soliti; et si in preterito aliqua bona predicta cecidissentin commissum .... renovari possidentes ex soluto Canone.

Concedimus quoad preteritum dummodo solvantur Census hactenus debitos infra sex menses a die requisitionis in futurum autem statuitur dispositioni iuris Communis.

Item quoad omnes homines de dicta Civitate, Comunitatu, et districtu, habentes bona in quibuscunque terris, et locis subiectis S. E. pro dictis eorum bonis habeant duntaxat cadem gravamina; et collectas ordinarias solvere teneantur pro ut sicut habent alij in colæ dictorum locorum pro bonis eorum in dictis locis existentibus et ad nil ultra gravari possint, aut cogi, et quod predicti de civitate faven. comitatu et districtu, cum illis qui de alijs locis venerunt ad habitandum in Civitate faven. possint fructus bonorum predictorum existentium in prefatis locis S. M. Eccl. exinde extrahere, et faventia conducere absque ulla solutione Datij transitus, et extractæ

Concedimus ut petitur.

Item quod Matriculæ statuta ed ordinamenta, Mercatorum lanz gentilis eb summum beneficium publicum hominum dicte Civitatis confirmentur observentur, et similiter omnes aliæ Matriculæ aliarum artium observentur.

Concedimus ut petitur.

Item quod nullus forensis, et qui non habitaverit continue in dicta Civitate quoquo titulo acquirere possit aliqua immobilia bona in dicta Civitate, Comitatu, et districtu, nisi prius impetrata et obtenta licentia a Generali Consilio dicte Civitatis pena contrafacientibus tertiæ partis valoris bonorum acquisitorum Comunitati applicandi, et nichil ..... ipso facto, et iure sint irriti, et nulli.

Concedimus salva auctoritati legati, aut Gubernatoris pro tem-

Item quod causas civiles præcipue homnum Civitatis, Comitatus et districtus primo cognoscantur et terminentur per Judices ordinarios locorum, et quod primæ appellationes interponendæ a dictis ordinarijs loco de Civitate Faven. Valle Amonis, Russio, Granarolo, Solarolo et Aureolo, devolvantur cognoscantur, et terminentur per

solitum Judicem appellationum sit et esse debeat unus ex doctoribus faventinis originarijs Doctoratus saltem in Jure Civili. Qui Judex sit, et esse intelligatur legitimus, et competens dictarum primarum appellationum; et quod Judex non possit ab aliquibus de Civitate et comitatu accipere aliquas sportulas pro cognoscendo vel iudicando sed a forensibus et locis supra nominatis accipere possit denarios sex pro qualibet libra quantitatis pretij vel extimationis rei. A qualibet parte duntaxat, et non ultra pro iudicando tam diffinitive; et ..... dat de publico Salarium consuetum nullum aliud lucrum, vel emolumentum percipere possit de dicto Officio, et idem pro omnia servari debeat in causis contra banitorum et decreti occurrentibus casibus.

Concedimus ut petitur.

Item quod acta processus, et sententiae factae et latae per Rectores Venetorum tempore detentionis dicte Civitatis ...... Jurisdictiones, et defectus dominij non possint dici nullae.

Concedimus ut petitur.

Item quod .... appellationes interponende a presato Judice appellationum interponantur ad Gubernatorem qui debeat dictas causas pro ut juris suerit terminare, vel alijs delegare ut sibi videbitur audiendas cognoscendas, et terminandas iure medio in dicta Civitate et si in quarta venerit cognoscen aliqua causa committat alicui ex doctoribus dicte Civitatis. Et quod Dominus Gubernator, aut ejus Auditor de Causis Civitatis, vel Comitatus non possit capere aliquas sportulas; sed sint contenti salario suo.

Concedimus ut petitur.

Item quod omnes criminales causae cognosci terminari et decidi debeant per Magnificum Potestatem Faven. eiusque Judicis et Curiam modo et forma dispositis a forma statutorum, ed ordinamentorum Faventiae, nec aliter procedi aut iudicari possit nisi prout in dictis statutis. Nec possit aliquis torqueri nisi sit servata forma statutorum de materia loquentium.

Concedimus salva auctoritate Gubernatoris in casu lesae Majestatis .... simili videtur scandalum oriri posse.

Item quod Faventini tanquam fidelissimi et devotissimi Sancte Rom. Ecc. admittant gratiose ad magistratus in omnibus terris, et locis subiectis R. E. pro ut alij R. E.

Concedimus ut petitur libentissime.

296

Item quod omnes Artifices faventini possint laboreria eorum artium conducere ad omnia loca, et terras S. E. ad vendendum et predictas terras et loca transire, solutis tamen debiti daties locorum.

Concedimus ut petitur.

Item quod omnes Faventini possint libere extrahere de omnibus terris et locis R. E. subiectis omnes et quascunque merces, grassias, et bona de partibus Orientis, et alijs locis, et pro via recta conducere et pro mare, Ravennae absque ulla solutione datij terrae et maris.

Concedimus ut petitur.

Item quod si aliqua persona de Civitate Faventiae reperiretur condemnata pro Criminali condemnatione, aut bannita quacunque ..... in terris et locis R. E. subiectis intelligatur et intelligantur absoluta et absolute a predictis condemnati omnibus et bannimentis, ac si non fuissent condemnati et banniti.

Concedimus ut petitur.

Item quod Exercitus Rom. Pontificis in totum, vel in partem possit accedere in agrum Faventinum, nec damnum aliquid inferratur Comitatus et ejus hominibus et bonis.

Concedimus ut petitur.

Item quod conserantur Elemosinae consuete Religiosis locis de publicis introitibus Civitatis et presertim Faven. 1136 fratribus S. Francisci de observantia iuxta antiquam consuetudinem.

Concedimus et in tempore solvi mandamus.

Item quod Comunitas Faventina cum suo districtu et Comitatu non sit obligata ad prestandum stipendari quibuscunque Rom. E. aliqua allog. aut taxas, aut aliquas massaritias pro eorum... in stipendarij, aut transeuntibus allog..... pro ut per officium Dominorum Ancianorum ordinata fuit.

Concedimus reservatis taxis C. L. equorum quas solvere teneantur more aliarum Civitatum Rom. ac concurrentibus comitatu et districtu iuxta consuetudinem comutatim dictae Civitatis.

Item quod Gubernatores, et locumtenentes ad Regimen dictae Civitatis deputati, et alij Rectores ibidem personaliter residentes teneantur et non possint concedere licentiam aliquibus personis cujuscumque conditionis extrahendi frumentum, vel alia blada de civitate et districtu Fayen. nisi cum consensu, et voluntate Dominorum Antianorum.

Concedimus ut petitur.

Item quod homines Castri, et districtus Russij teneantur solvere denarios sex bonum pro singulo sextario grani qui macinabuntur, et possint exigere datium extractae et transitus quarumcunque rerum bonorum, et mercantiarum a forensibus extrahentibus extra, et pro dictum territorium Russij excepto a Faventinis et districtu ali. Civitatis Faven., a quibus nihil ex causis predictis exigere possint, et hoc pro satisfactione Castellani, Vicarij et Contestabilis dicti Castri.

Concedimus ut petitur:

Item quod Comunitas Civitatis Faven. teneatur eorum sumptibus vel reditibus eis concessum Palatium, et alia loca virtute pretiorum Capitulorum eis condonata, et assignata reparare et manutenere, ac omnia alia onera eis incumbentia solvi facere, et sustentare.

Ita mandamus.

Item quod omnes terrae, et loca cujuscumque conditionis acquirenda, et recuperanda pro Ecclesia Romana quae fuerunt jurisdictionis Faven. applicentur dicte Communitati Faven.

Concedimus ut petitur.

Concedimus supradicta Capitula dictae Civitati Faven. nomine et de M. S. D. N. Papae ac ex nostrae legationis Officio iuxta earum signaturas et ita servare mandamus.

# Card. Pap. Legat. Concedimus ut supra pro R. Dominum Legatum concessum est. Ant. Archiep. Sipont. Auditor Cam. Apostolice Comiss.

Dat. Romae in Palatio Apostolico die X Martij Milesimo quingentesimo decimo Pontifici Summi Domini N. Julij PP. II anno septimo.

Ascanius de Mand.

## CODICI

### CHE TRATTANO DI COSE FAENTINE

#### POSSEDUTI DA MORBIO.

- I. Miscellanea di cose faentine. Codice cartaceo in foglio. È autografo, e contiene: 1.º Alcune iscrizioni romane. 2.º L'elenco dei condottieri e capitani di Faenza, dei medici e filosofi, e dei dottori in legge. 3.º Una cronichetta dall'anno 1600 al 1656. In 8.
- II. Le carte dell'Archivio dei signori Manfredi. Autograso in 8 piccolo, del massimo interesse.
- III. Notizie intorno ai Vescovi che ressero la diocesi di Faenza dall'anno 469 al 1712. In 16.
- IV. De laudibus Faventiae, civitatis Romandiolae. L'autore di quest'opuscolo è il padre Angelo Maria Toresani da Rimini, dell'ordine di santa Maria de' Servi.
- V. Menghi Blanchelli Faventini: De balneo sancti Christophori Faventini. Opuscoletto in 8 piccolo.
- VI. Leggenda di s. Savino, di sant'Emiliano, di s. Terenzio, di s. Pier Damiano, del beato Nevolone e di fra Battista da Faenza. Magnifico Codice in pergamena, con miniature.
- VII. Come s. Domenico Spagnuolo venne a Faenza, et di quello che accadde; cronichetta pel convento e chiesa di sant'Andrea di Faenza. Codice cartaceo in 16.
- VIII. Compendio della vita di santa Umilita da Faenza. Opuscolo di pochi fogli. Copia semplice.
- IX. Incomincia la leggenda della gloriosa Vergine et Sancta Maria delle Gratie, et in che modo hebbe origine questa festa nella città nostra di Faenza, retracta et rescritta da un libro

antiquo per man del venerando padre frate Vincenzo da Faventia dell'ordine de' Predicatori l'anno 1530 adi 10 marzo. — Bel codice in pergamèna.

X. Miracolo dell'origine et apparitione della SS. Madonna del fuoco della nostra città di Faenza. — Copia semplice.

XI. Descrizione degli apparati fatti nella venuta di Clemente VIII in Faenza.

XII. Cronica Civitatis Faventiae. — Autografo in foglio di pagine 300. È quella stessa cronica or ora pubblicata; ho creduto bene offrirla in volgare, usando nella traduzione quella fedeltà e quella diligenza di cui era capace. In que' pochi luoghi ove trovansi punteggiature, la pergamena era lacera, e perciò non mi sono arbitrato di supplirvi io, quantunque giuocando, per così dire, ad indovinare, credessi aver trovato il senso dell'autore e la continuazione de' periodi; così pure non mi sono arbitrato di togliere alcune ripetizioni, rettificare e riordinare le note cronologiche inesatte o confuse, sapendo quanta responsabilità incontri quegli che pretende manomettere e correggere gli scritti altrui. Per tale ragione ho avuto la pazienza di tradurre e pubblicare anche le prime pagine od introduzione di questa cronica, sebbene riboccante di novellette, d'inopportune e stucchevoli digressioni, e vi sieno confuse epoche ed avvenimenti. Ma riflettiamo che gli accennati difetti non sono esclusivi alla nostra cronica, ma propri sgraziatamente alla maggior parte degli scrittori del medio evo, allorchè non parlano di fatti ad essi contemporanei. Veggasi per esempio l'Azario. Volendo egli esporre l'origine di Novara, tesse quella lunga novella del Conte Francese, pentito d'ayer troppo crudelmente vendicato un oltraggio fattogli dalla moglie in Casaleggio; ignora che s. Gaudenzio fu il primo vescovo e protettore di quella città; ignora altri punti principali di storia della sua patria, ben spesso confoadendo epoche ed avvenimenti, come si può vedere nelle molte note ed illustrazioni apposte all'edizione fatta in Milano dall'Agnelli nell'anno 1771. Eppure nessuno contrasta al notajo novarese il merito delle sue croniche; eppure nè il Muratori, nè il conte Silva, che le pubblicarono, pensarono di togliere quanto in esse trovavasi di stucchevole, d'inesatto e di favoloso.

Se si eccettuino le prime pagine, la cronica di Faenza è d'un interesse continuato, perchè con quelle memorie patrie vediamo il-

lustrati gli usi e le costumanze de' tempi, la natura dei governi, la condizione de' popoli, i progressi dello spirito umano. È poi preziosa per la luce che sparge sovra alcuni punti della Divina Commedia; per brevità ci limiteremo a due soli. Dante pone fra i consiglieri fraudolenti quel conte Guido da Montefeltro, e così lo fa parlare:

Gli accorgimenti e le coperte vie Io seppi tutte; e sì menai lor arte, Ch'al fine della terra il suono uscie.

Poco ne dicono i Commentatori intorno a questo conte Guido; opportunamente perciò la cronica citata ragiona a lungo di questo personaggio per la maggior intelligenza dei versi dell'Alighieri. Questi nel canto XXXII dell'inferno fra i traditori della patria trova Tebaldello,

Ch'aprì Faenza quando si dormia.

Questo passo della Divina Commedia non ben s'intenderebbe senza la notizia che abbiamo a pag. 182-3.

Intorno all'arte della guerra nei tempi di mezzo noi ricaviamo da questa cronica molti e curiosi particolari: le armi offensive e difensive, le macchine da guerra, i vari modi di guerreggiare e degli assedj vengono minutamente descritti. Ella bandivasi qualche mese prima (p. 110), come usava il comune di Firenze; i consoli conducevano le schiere; spesse volte le arringavano in campo, ad imitazione degli antichi; i vili venivano pubblicamente vilipesi e scherniti. Il maggior vilipendio che potevasi usare col nemico era quello di recidere gli alberi antichi e famosi del territorio (pag. 111); sotto l'ombra ospitale di quegli olmi e di quei castagni deliberavasi intorno alle cose pubbliche, e facevansi gli atti più solenni; a pag. 76 di quest'opera abbiamo veduto infatti un atto importante, fatto in pasquario de Casalegio subter ulmos. A pag. 171-2 poi abbiamo notizie intorno alle monete ossidionali, battute da Federico II in oro, argento e cuojo, sotto Faenza nel 1240; più avanti veniamo istrutti che 32 bol equivalgono ad un fiorino ec. ec. Ma forse mi sono esteso un po' troppo intorno a questa cronica; e perciò quantunque molte belle cose mi restino a dire in di lei lode, io qui darò fine, lasciando che il colto lettore rilevi da sè i pregi di cui a' bonda.

# PIACENZA.

• .

Lettera di Luchino Visconti al podestà, ai sapienti ed al comune di Piacenza. — Antonino Tornielli viene confermato nella podestaria di quella città. — Lo studio di Pavia viene trasferito a Piacenza. — Carlo V erige il distretto di Novara in Marchesato, e lo conferisce ai Farnesi. — Notizie intorno alle monete battute in Novara da' Farnesi. — Redditi di quel marchesato. — Codici Farnesiani. — Il cardinale Alberoni. — Autografi di Romagnosi. — Documenti inediti.

Nel mio archivio conservo quattro soli documenti spettanti a Piacenza. L'uno è un diploma di Luchino Visconti, diretto al podestà, ai sapienti ed al comune di Piacenza, col quale ordina che i malviventi esiliati da Milano lo debbano essere anche per Piacenza, e che lo statuto di Milano debba aver forza di legge anche in Piacenza, ove tratta de' mercatanti e de' fuggitivi. (V. il documento num. I.) L'altro è un diploma autografo di Galeazzo Visconti, dato da Pavia nel giorno 8 novembre dell'anno 1363, col quale conferma per altri sei mesi nella podestaria di Piacenza il nobile signor Antonino Tornielli da Novara. (V. doc. II.) Il terzo è un diploma di Gian Galeazzo del 28 ottobre 1398, pel quale lo studio di Pavia viene trasferito a Piacenza. (V. il doc. III.) Mi fa specie come la dichiarazione del rettore dello studio di Pavia circa questo mutamento preceda di quattro

giorni la data del nostro diploma (1). Lé lettere d'invito allo studio di Piacenza, reformatum, dirette ai podesta, portano le date del 27 aprile e 4 maggio del 1399. Pom però durò quello studio in Piacenza. Nel 1402 i lettori dell'università ivi dimoranti già scriyevano lettere: pm habendo Rotulo, et adjumento navium, ut possint redire. Sul declinare di quell'anno si fece l'elezione dell'usurajo: qui mutuet super libris scholarium, e poi i pubblici incanti pel restauro delle panche dello studio di Pavia. Nel 5 giugno dell'anno 1403 la città di Pavia scrisse lettere di ringraziamento al principe pel ripristinamento dello studio in essa città; finalmente adì 7 ottobre di quello stesso anno venne promulgato l'editto: pro libero accessu scholarium et doctorum ad studium Papiae. L'ultimo è un diploma col quale Carlo V erige il distretto di Novara in Marchesato, e lo conferisce ai Farnesi. Nella state dell'anno 1836 mi recai espressamente a Genova (2), venendo

(1) Parodio. Elenchus privilegiorum, et actuum publici Ticinensis studi, pag 14.

Rendo distinte grazie anche ai MM. RR. signori assistenti alla Bibliotea della Missione Urbana di Genova. Fra i preziosi codici di quella Bibliotea ho rimarcasi i Trionfi del Petrarca con molte curiose varianti dalle migliori edizioni; ho rimarcato un magnifico codice membranaceo in foglio, su cui fine leggesi: Virorum illustrium vite ex Plutarcho Greco in latinum verse solertique diligentia per Jo. Baptistam de Laurentiis scripte in critate Novarie ad expensas Illustrissimi ac Excellentissimi domini, domini Jacobi Trivultii Marchionis Viglevani: Francieque magni Mareschalli:

<sup>(</sup>a) Colgo tale occasione, onde pubblicamente ringraziare l'egregio signor marchese Gian Carlo di Negro, patrizio genovese, che durante quest'ultimo mio soggiorno in Genova, si compiacque procurarmi l'accesso ad alcune biblioteche ed archivi privati di quella illustre citta, ed in ogni modo favorire e proteggere i miei studj. Conservo una dolce rimembranza delle magnifiche conversazioni, che i patrizi Genovesi tengono nelle loro sale dorate fra l'olezzo degli aranci e de' gelsòmini. È celebre quella tenutasi da S. Ecc. il marchese Antonio Brignole Sale, nella quale, l'un dopo l'altro, il Gianni cantò ottave improvvise sorprendenti, il Gagliuffi le tradusse in versi latini al solito elegantissimi, ed il celebre giureconsulto Ardizzoni colla prodigiosa forza della sua memoria ripete i versi dell' italiano e del latino poeta.

assicurato che nella libreria dei Padri della Missone Urbana di quella città trovavasi una cronaca piacentina del XIV secolo. Esaminai minutamente tutti i codici di quell'insigne biblioteca, ma nulla trovai intorno a Piacenza.

Carlo V volendo premiare i buoni uffici interposti da Paolo III al congresso di Nizza, eresse la città e distretto di Novara in Marchesato, ed a titolo di feudo lo concesse a Pier Luigi Farnese suo figlio naturale. Quel Marchesato, secondo alcuni, gli recava nove mila ducati da spendere l'anno (1). Lodovico Sacca afferma e prova, che sebbene tale investitura dicasi data gratuitamente, pure fu da Pier Luigi pagata 225,000 scudi (2). L'Affò nella vita di questo principe soggiunse, che il papa in seguito di tutto questo, con suo breve dato a Roma il 1.º d'agosto, donò la collazione di quasi tutti i benefici della Chiesa novarese al cardinal Alessandro (3). Nessuna memoria per altro io trovo di questa donazione ne' nostri scrittori. Spero di far cosa grata ai lettori, offrendo loro per intiero il prezioso diploma d'investitura (4); il Poggiali non ne pubblicò che pochissimi frammenti.

Impossessatosi Pier Luigi di questo feudo, fece coniar monete. Esporrò ora alcune notizie da me raccolte intorno alla zecca di Novara ed alle monete dei Farnesi, argomento nuovo ed importantissimo a quanto mi sembra.

die XXV. octubris M.C.C.C.C.XI: feliciter expliciumt. (Pluteus 43. Gradus 9, N. 11). V'hanno anche le Antichità Giudaiche ed un magnifico Tacito.

Nel volume primo di quest'opera venne lodato il Governo di Piemonte per la magnifica e sapiente protezione da lui accordata agli atudi di storia patria. È uscito recentemente alla luce il volume 1.º della splendida e gigantesca opera che ha per titolo: Historie patrie monumenta edita jussu Regis Caroli Alberti. Contiene MLI preziosi documenti dall'anno 602 al 1292.

- (1) Segni, Istoria Firent. lib. VIII.
- (2) Sacra, Respons. tom. 1.
  - (3) Asfo, Vita di Pier Luigi Farnese, p. 34.
  - (4) Vedi il documento N. III.

Egregi storici sono di parere, che le città della lega lombarda avessero, con tutte le altre regalie acquistate anche il diritto e l'utile della zecca. Muratori nelle sue Antichità Italiane del Medio Evo pubblicò una moneta coniata da Novara, quando reggevasi da sè. Ecco quanto ne dice in proposito. Unum tantummodo nummum offendi Novariensi in urbe percussum, atque in Museo Bertacchinio Mutinæ adservatum; crux ibi visitur et circum litteræ Novaria. In altera facia tres tantum litteræ in area conspiciuntur; nam quæ circumstabant in epigraphe, tempus absumpsit. L'anonimo annotatore dell'Azario volle andare un po' più oltre del Muratori, così ragionando: « Tra le " lettere dell'epigrafe, due tutt'ora ne rimangono, cioè "O R. Che avverrebbe, se l'ultima tra le lettere che " appajono nell'area, non fosse C ma G? L'incisore po-" teva facilmente cadere in tale inesatezza, per la so-" miglianza delle lettere. Allora per certo si leggerebbe " Sanctus Gaudentius e nell'epigrafe Protector. S. Gau-« denzio fu in ogni tempo patrono di Novara; nè ve ne « fu mai alcun altro (il cui nome incominci colla let-« tera C) venerato con ispeciali onori, » Conveniamo coll'annotatore dell'Azario, intorno all'uso praticato dalla maggior parte delle repubbliche italiane, di apporre l'immagine od il nome del patrono sulle loro monete. Nelle pavesi vediamo diffatti san Siro; in quelle di. Venezia s. Marco, e sant'Ambrogio in quelle di Milano. Non ne soddisfa però la spiegazione da lui data; la numismatica cesserebbe d'essere una scienza difficilissima, se si potessero decifrar medaglie o monete, coll'affibbiare erroriall'incisore che le pubblica o riproduce.

Quando Muratori dice esser questa l'unica moneta battuta in Novara, intendasi Novara repubblica e sovrana.

Alcuni prelati, anche senza regia concessione, si attribuirono l'uso della zecca; così fece Giovanni Visconti. Egli coniò monete d'argento, aventi nel loro diritto un tempio assai rozzo coll'iscrizione: I. 

O. EPS. NOVA-

RIENS. cioè: Joannes Episcopus Novariensis, Nel rovescio portavano una croce, colla leggenda: Comes Ossolæ. L'Ossola apparteneva in parte alla chiesa novarese per concessioni imperiali; in nessuno de'diplomi novaresi ho trovato accennato il diritto di battere monete. Giovanni Visconti probabilmente avrà battuta questa moneta prima della sua usurpazione di Novara, perchè altrimenti non avrebbe mancato di qualificarsi colla più orrevole dignità di signore di Novara. Questa moneta venue ritrovata nell'anno 1788 circa; venne esaminata dall'erudito padre Draghetti, posseduta dal signor Francesco Bellati segretario della regia camera de'conti in Milano, e da ultimo dal signor Guid'Antonio Zanetti di Bologna, i cui lavori sulle monete italiane sono abbastanza noti. Il Cotta, diligente scrittore di cose patrie, asserisce nel suo Museo Novarese, d'aver veduto una moneta di ottone e di modulo mezzano, presso il sig. conte Francesco Mezzabarba Birago, nella quale spicca l'effigie di Galeazzo Visconti vicario imperiale di Milano, sotto cui si legge NOVA-RIA. Fu coniata da esso Galezzo circa il 1358 in memoria e fasto della ricuperazione di quella città dalle mani del marchese di Monferrato. (V. l'Azario).

Novara ha altresi monete ossidionali. Sappiamo dalla storia, che nel memorabile assedio dell'anno 1495 il duca d'Orleans fece coniare in quella città monete di rame, che spendeva per argento, non avendo più numerario (V. Benedetti, Storia dell'assedio di Novara del 1495.)

Molte poi sono le monete coniate dai Farnesi. Tre vennero pubblicate dall'Argellati e così descritte nella parte terza della sua opera: De monetis Italiæ.

- 1. Unum Erecum ex istis (nummis) suppeditarunt mihi Marchiones fratres Vicecomiis. Ex una parte stemma Gentilitium Farnesiæ familiæ cum literis. P · LOY · DUX . PAR · PLA.; in posteriori fronte crux aream occupat cum literis per gyrum: MARCHIO NOVARIÆ.
- 2. E Musceo Braydensi alterum profero Nummum ejusdem Farnesii nomine Ere cusum. Ex una parte corona,

bux. P. 3. P. in postice Crux magna cum inscriptione: NOVARIÆ · MARCHIO · I.

3. Argenteum alterum mihi suppeditavit comes Franciscus de Abdua ad eumdem Farnesium pertinentium: In antica S. Gaudentii effigies cum ejus nomine: S · GAV-DENTIVS · EPISCOPVS · In postica Stemma gentilitium Farnesiæ Gentis cum inscriptione: P · LOY · F · DVX · P · 3 · P · NOVARIÆ · Marchio I.

E tre furono vedute dal Cotta; l'una di lega del valore d'un soldo milanese; l'altra, pure di lega, e del valore di due soldi e mezzo — amendue colle leggende: Petrus Aloysius Farnesius. Marchio Novariæ I. — Una terza d'argento del modulo e valore d'un Giulio romano. Da una parte ha l'immagine di s. Gaudenzio in piedi in abito pontificale, e nel circolo S. Gaudentius; dall'altra l'arma farnese, ed all'intorno: Aloy. F. Dux. P. E. Novar. M. I. (V. il suo Museo Novarese.)

Ve n'ha un'altra, che io mi sappia, non mai pubblicata: questa esiste presso di me. E dessa pure in bronzo, ed un po' più piccola di quelle pubblicate dall'Argellati. Da un canto porta lo stemma de Farnesi, ed all'intorno la leggenda: P · LOY · F · DVX · P · Z · P. Dall'altro una gran croce frastagliata e sormontata da un nic colo giglio: all'intorno si legge NOVARIÆ · MARCHIO · I. · Pier Luigi, quantunque beneficato da Carlo V, pur segretamente brigava co' Francesi. Il Caro, da lui spedito a Brusselles per macchinamenti d'altissima politica, senza nulla conchiudere, di là se ne parti; intorno al 18 febbrajo del 1545 si trovò in Novara, d'onde a' 21 dello stesso mese si diresse a Roma. Pier Luigi non potè però infingersi così scaltramente, che Cesare non s'accorgesse delle sue doppiezze, e n'avvampasse di sdegno. Sotto pretesto delle gravissime spese che gli occorrevano onde scemare il suo potere, richiesegli il castello e le entrate di Novara per due anni avvenire. Pier Luigi, quantunque ciò gli desse non poco a temere, pare finse di cedere volontieri Novara. Alcune notizie in proposito rilevansi da una lettera, che Giulio Landi gli diresse da Milano addi 18 di ottobre dell'anno 1545. All'incontro le mostrai (a Sua Eccellenza il marchese del Vasto), l'impotenza di Vostra Eccellenza in fare nuove provvisioni e nuove spese per il castello (di Novara) soprascritto; feci chiaro quello che la ragione e l'onestà di tal caso richiede, che avendole Ella dato così prontamente il castello fornito di monizioni e vittuaglie, e di più tutte le entrate, che Ella ha di quello Marchionato per due anni, li quali non pria finiscono che a giugno o luglio che viene, è ben dritto che quelle medesime entrate suppliscano alli bisogni correnti.

Poco durò in principato quest'uomo terribile, il quale avendo l'origine sua simile a quella di Cesare Borgia, pose in pratica l'infernale politica di Machiavelli, che sul modello del duca Valentino (secondo alcuni) aveva formato il suo libro ad istruzione de' principi. La sua doppiezza fu senza esempio: avendo il cuor doppio, tenne due sorta di ministri (tra questi ne aveva de' valenti, come Rilarete, il Caro ecc.); appalesava agli uni ciò che agli altri teneva rigorosamente celato. Fu pessimo come principe, infame come cittadino: nelle brutali sue passioni non faceva distinzione alcuna di sesso, di età e di condizione. Formatasi una congiura dalle famiglie Pallavicini, Landi, Anguissola e Confalonieri, fu nel proprio palazzo pugnalato.

A Pier Luigi succedette nel Marchesato di Novara Ottavio Farnese. Esaminiamo ora quanto gli rendesse la città di Novara (contava allora da mille seicento in settecento fuochi) col suo contado:

| Dazio della mercanzia          | • | 11  | . 40000 |   |
|--------------------------------|---|-----|---------|---|
| Ferma del sale                 |   |     |         |   |
| Tasse dei cavalli ordinarie    |   |     |         |   |
| Tasse dei cavalli duplicati    |   |     |         |   |
| Censo del sale ordinario       |   |     |         |   |
| Censo del sale duplicato       |   | . , | 1000    | • |
| Mensuale ordinario della città |   |     |         |   |

| 0.20                                                |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Mensuale ordinario del contado. i . ll. 61360 1     | 7 1      |
| Tassa della cavalleria » 30000                      |          |
| Dazj de'prestini n 4198                             | 4 4      |
| Dazio dei cinque mesi                               | 3 2      |
| Dazio de' sette mesi                                | 7 3      |
| Dazio della macina 1993                             |          |
| Dazio della scanatura                               |          |
| 11 226062 (                                         |          |
| ll. 336863 18                                       |          |
| Il signor duca Ottavio occupava Novara per s        | cudi     |
| dugento cinquanta mila, e ne godeva quindici mila   | al-      |
| l'anno, in ragione del sei per cento, i quali erano |          |
| ripartiti:                                          |          |
| Sopra il dazio della mercanzia 11. 14592            | r .      |
| Ferma del sale                                      | 3        |
| Tassa de' cavalli ordinaria                         | 4        |
| Censo del sale anmentato                            | 7 3      |
| Tassa de'cavalli ordinaria                          | , •      |
| Dazio di ambedue i prestini                         | - 6      |
| Dazio dei cinque mesi                               | , .      |
| Dozin dei cette mesi                                | 2        |
| Dazio dei sette mesi                                |          |
| Dazio dei sette mesi                                | 4        |
| ll. 82371                                           |          |
| - 336863 1                                          | 7 3      |
| » 350803 13                                         | <b>)</b> |
| 11 05//00                                           | _        |
| ll. 254492 10                                       | 9        |

Delle quali lire 254492 10 9 ne sono assegnate gran parte a' reddituari, ed il rimanente si paga nella tesoreria di Milano (1).

Dopo varj fatti d'arme, i cui i particolari sono affatto estranei alla nostra storia, venne fermata la pace di Crespy, all'ombra della quale si pensò alla riforma dell'estimo, onde rimediare alla funesta ed intricatissima

<sup>(1)</sup> Descritione dell'Entrate Camerali di tutto lo stato di Milano delli Datij e Censi, ecc. ecc., pag. 274. Milano.

ineguaglianza: de tribani. A Paolo III era succeduto il cardinal del Monte col nome di Giulio III. Il nuovo papa si collegò con Cesare contro i Farnesi e la Francia; governata da Enrico II, erede del trono e dell'odio paterno. Soddisfatto Carlo V del procedere di Giulio III, privo il duca Ottavio Farnese del Marchesato di Novara e lo conferì al suo nipote Giambattista del Monte. Stanco Carlo V di regnare fra tanti trambusti abdicò, cedendo la corona di Spagna al tremendo Filippo II, la cui indole crudele e sanguinaria era coperta dalla più scaltrita ipocrisia; a questi succedette Filippo III. Egli mandò a reggere la Lombardia quel conte di Fuentes, che dicesi aver contribuito alla morte di D. Carlo. Il Fuentes volendo rivendicar Novara alla corona di Spagna, obbligò i miseri cittadini a sborsare ai Farnesi i 225,000 scudi d'oro, fissati da Carlo V per redimere lo stesso feudo. La tradizione popolare reca, che i Novaresia avendo negato al conte di Fuentes il consueto dono di quattro superbi destrieri, egli per vendicarsene persuadesse il suo re di rendere Novara città forte; il che diffatti pur troppo avvenne.

Alcuni codici spettanti ai Farnesi, e da noi posseduti. troverà lo studioso indicati fra poco. Fra i Piacentini illustri e benemeriti della patria, vuolsi annoverare il cardinale Alberoni, fondatore del magnifico collegio dello stesso nome. Vivente lui si pubblicarono in Italia, ed anche all'estero, alcune sue memorie, le une dettate con servile adulazione, le altre col più scurrile e pungente sarcasmo. Ai nostri giorni si pubblicarono nuove memorie intorno al porporato piacentino, ma gli autori di quelle, come allievi del collegio Alberoniano, vengono accusati di parzialità verso il loro benefattore, ed i loro scritti sono assai sospetti. Non v'ha dubbio che coi preziosi codici posseduti dal citato collegio si potrebbe stendere una biografia veritiera ed esatta dell'Alberoni; ma quei codici non possono, nè deggiono essere visibili a atti. Una bella raccolta di memorie, alcune delle quali

originali, spettanti all'Alberoni è da noi posseduta. Possediamo anche molti autografi d'un altro illustre Piscentino, Gian Domenico Romagnesi. Ecco quanto intorno agli scritti di quest'illustre filosofo scrisse recentemente un egregio giovane lombardo.

La sorte ci ha conservato quasi tutta la serie degli scritti di Romagnosi dai primi estratti con cui tentava di delineare la filosofia di Locke fino alle ultime pagine tutt' ora inedite sull' amministrazione dell' incivilimento. Questi preziosi documenti rischiarano la cronologia dei suoi pensieri, segnano l'itinerario percorso dalla sua mente: le opere già edite offrono come i punti fissi della sua carriera; ne manoscritti si vede come in quella mente alcune idee isolate si succedevano, poi cedevano a pensieri ordinatori più vasti che poi venivano abbandonati quando totte le idee gravitavano naturalmente verso que grandi concepimenti di cui è composta la raccolta delle sue opere. Si dividono in due classi i manoscritti di Romagnosi: alcuni sono lavori destinati al pubblico dall'istesso autore, gli altri sono scritti d'occasione, studi, annotazioni o semplici abbozzi. I manoscritti della prima classe sono:

- 1.º L'Opera sulla validità dei giudizi del pubblico a discernere il vero dal falso.
- losofia (in parte già edito).
- 3.º Alcuni discorsi sull'economia suprema dell'incivilimento, e qualche altro scritto minore.

Appartengono alla seconda classe i lavori per le cattedre di alta legislazione e di diritto civile, per la consulta di Stato del Governo italiano, per la legislazione penale del Governo italiano, i consulti legali, alcune dissertazioni, il piano di un'opera sulla vita degli Stati, il piano di un'opera sull'umana perfettibilità e una farragine di schede e di annotazioni. Vari di questi lavorì non meritano per sè stessi l'attenzione del pubblico; alcuni perchè sono i materiali di cui Romagnosi si servì per le

stesse sue opere; altri perchè la stessa loro indole transitoria o la destinazione ne esclude la pubblicata; altri perchè con essi finalmente il Romagnosi non pensò di affrontare il giudizio di quella critica severa, cui deve reggere la stampa di un'opera, raccomandata da un nome illustre.

Gli autografi da noi posseduti, rigorosamente parlando, spettano piuttosto a questa seconda classe, che non alla prima. Eccoli:

1.º Frammenti sulla Legislazione inglese, sulla Sovranità, sulla Storia delle Repubbliche italiane del Sismondi, sulla amministrazione delle finanze, ecc.

2.º Discorsi accademici di me, Gian Domenico Romagnosi, piacentino. 1778.

3°. Osservazioni sulle conclusioni del pubblico Ministro d'Appello nella causa Garilla e Brondetta. 5 aprile 1819.

4.º Esame del saggio di filosofia teoretica di Giuseppe Grones P. O. di Matematica pura nell'I. R. liceo convitto di Venezia. 5.º Carteggio letterario di Romagnosi con Muzza, Cesarotti, Tumburini, ecc. dal 1805 all'anno 1834.

Non possiamo chiudere questo libro senza esternare un nostro voto, ed è che l'Augusta Donna, che con tanta sapienza e splendidezza provvede al lustro delle scienze e delle lettere, ed alla felicità de'popoli a lei affidati (1) voglia imitare i Governi di Russia, di Francia, d'Inghilterra, di Piemonte e di Lucca, i quali a'nostri giorni crearono commissioni speciali, rivestite d'estesissimi poteri, per raccogliere e pubblicare gli scrittori delle cose patrie.

(1) Non sarà fuori di proposito l'acconnare i principali monumenti innalzati dal 1814 a tutto il 1825 da S. M. la Principessa Imperiale Maria
Luigia: 1.º Ponte sul Taro. 2.º Ponte sulla Trebbia. 3.º Teatro. 4.º Accudemia di Belle Arti. 5.º Villetta, o Campo Santo. 6.º Camera mortuaria nella steccuta. 7.º Spedale dei pazzi. 8.º Spedale degli incurabili.
9.º Libreria derossiana. 10.º Collegio dei nobili. 11.º Collegio Lalatta.
12.º Scuola militare. 13.º Ospizio della maternità. 14.º Ospizio delle arti.
15.º Deposito di mendicità a Borgo s. Donino. 16.º Ospizio degli orfani a Piacenza.

Vedi l'opera che porta questo titolo; stampata in Parma coi tipi Bode, niani.

Numeri progressivi.

Note cronologiche.

(I.)

(1343.)

Luchinus Vicecomes etc. Potestati. Sapientibus et Communi Placentiae.

Volentes improbis auferre materiam delinquendi et ipsorum actus formidato supplicio refrenare et auctoritate qua sungimur edicimus volumus et mandamus quod omnes et singuli malefactores, et alii cuiuseunque gradus existant de Civitate nostra Mediolani bannum habentes de maleficio, de civitate nostra Placentiae bannum habere intelligantur et pro bannitis tractentur et e converso et quod banniti ipsi de Civitate Mediolani in Placentia se reducentes et habitantes sint in eodem gradu quo essent si Mediolani habitarent ac subiaceant eisdem penis tam realibus quam personalibus quibus subiacerent si in Mediolano essent et e converso. Volumus insuper quod statuta Mediolani de mercatoribus et personis fugitivis mentionem facientia locum habeant in Placentia et eandem vim quam in Civitate Mediolani obtinent debeant obtinere in Civitate nostra et roboris obtinere firmitatem sic quod in Mediolano et Placentia malefactores ipsi et fugitivi aequaliter pertractentur. Non obstantibus statutis vel provisionibus in contrarium loquentibus que nullius esse volumus roboris.

Dat. Mediolani die VI Februari MCCCXLIII. Indictione XI.

(1363.)

Nos Galeaz. Vicecomes Mediolani, etc. Imperialis Vicarius generalis. Nobilem virum Antoninum Torniellum, potestatem nostrum Placentiae. In dicto potestariae offitio cum auctoritate, Jurisdictione, baijlia, familia, salario et utilitatibus, ac aliis modis contentis in prioribus literis nostris super dicto potestariae offitio, sibi concessis a die quintadecima mensis decembris proxime venturi, usque ad sex menses ex tunc proxime subsequentes, tenore presentium confirmamus. In quorum testimonium presentes fieri jussimus et rugin strari, nostrique sigilli munire, roborari.

Datae Papiae millesimo treuntesimo sexagesimo tertio. Indictione secunda, die octavo Novembris.

L. S.

(III.)

(1398.)

(A tergo) Egregio Militi Domino Potestati nostro Mediolani. Dux Mediolani, etc. Papiae et Virtutum Comes.

Certis moti respectibus ordinavimus quod studium nostrum Papiensem ad civitatem nostram Placentiae se transferat indilate: idcirco volumes quod statim per Civitatem nostram Mediolani pablice in locis consuetis proclamari facias quod omnes doctores in studio nostro Papien, predicto legere soliti ad ipsam nostram Civitatem Placentie, se absque mora transferant. Scolares vero iuribus audire, et studere consueti nec non qui de novo ad studium generale ire volunt ad prefatum nostrum studium Placentie se conferant. Preterea etiam per ipsam civitatem proclamationes fieri faciatis quod non sit aliqua persona nobis subdita cuiusvis. status, gradus et conditionis existat que audeat vel presumat ad aliquod studium generale extra nostrum territorium ire sed ubi audire disposuerint et studere in studio generali ad memoratum nostrum studium Placentiae se transferant sub pena cuilibet contrafacienti haveris et persone iuxta decreti nostri alias super hoc conditi formam et tenorem quod de novo confirmantes par harum seriem inviolabiliter observari iubemus de receptione presentium et prout feceritis nobis vestris nostris intimando.

Dat. Melegnani die XXVIII Octobris MCCCLXXXXVIII.

Carolus divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus ac Germaniae, Hyspanierum rex illustri ac fideli, sincere nobis dilecto Petro Aloysio de Farnesijs patritio Romano, duci castri et Marchioni Novariae salutem, et gratiam nostram Gesaream, et omne bonum. Illustris Fidelis, sincere, dilecte: dia multamque cogitavimus quo gratiarum genere maximis tuis in nos et Romanum imperion meritis responderemus et hanc quidem deliberationem nobis difficillimam reddidit et tuorum meritorum magnitudo, quibus plurima debere certum plane erat, et horum temporum fatalis et iniqua sers, quae hacteurs non tulit, ut vel illis paria facere, vel aliqua saltem ex parte, uti par erat et maxime cupiebamus respondere potuerimns quae sane res varie nos habuit. Nam ut erat jucunda tuorum meritorum recordatio, ita rursus nos augebat cura Offini atque instituti nostri; est enim grato cuique cujusmodi esse semper studuimus, ita datum a Natura, ut a quo benefitium acceperint, ejus immemores esse non possint, et de resterenda illi gratia semper cogitent; itaque cum in hac deliberatione essemus, commodum' nobis se se obtulit, Novariae comitatos in Dominio Mediolani, quo nti te donaremus, et praesens occasio et multae insuper causae nos impullère. Primum illa ingens devotio tua, atque insuper habilis fides, qua nos, et sacrum Romanum Imperium indefesso studio prosequevis; deinde praeclara tua offiția et obsequia, quae difficillimis adeo temporibus pro dignitate nostra, et in benemeritum nostrarum ferum subinde praestitisti, ea omni alacritate, ut nihil incomedi aut periculi nostra causa adire dubitaveris', ubi res nostrae na postulassent. Accedunt ad haec ingenuae virtutes tuae animique dotes quas et in minus visum est hic recensere ne plus in te laudando occupati quam de remunerando solliciti fuisse videamur. Ommittimus interim patriam urbem illam tot gentium domitrium, atque hujus Imperii parentem in qua maiores tuos et gentem Farnesian inter amplissimos Ordines honoratum locum semper habuisse nulli dubium est, cujus familiae seriem et domesticum splendorem, ut de caeteris interim taceamus vel solus parens tuus secundum carnem, atque idem Beatissimus in Christo Pater noster Dominus Paulus tertius Divina providentia Pontifex Maximus ita auxit atque illustrarit ut nullo alio testimonio, nullo exemplo illa indigere vipeatur; is enim at Deo proximus ita dignissimum inter mortales locum jure obtinet et cujus summa auctoritas et paternus erga nos amor et benevolentia, cum a nobis omne obsequentis filii studium, tua vero virtus, fides et benemerita omne grati Principis offitium deposcunt, immitet praesens occasio, multaeque et graves causae nos adhortantur. Horum igitur omnium intuitu, motu proprio, ex certa nostra scientia ac de nostrae Imperialis potestatis plenitudine Principum, Comitum, Baronum, et aliorum nostrorum sacrique Imperii Fidelium accedente Consilio maturaque super his deliberatione prehabita, urbem et civitatem Novariae Dominii Mediolanensis cum ejus Territorio, districtu, juribus et pertinentiis suis quae ex obitu RR. Principis quondam Francisci secundi Sfortiae ducis Mediolani, una cum toto Mediolanense dominio ad nos, et sacrum Imperium seu Cameram nostram Imperialem pleno jure devoluta sunt, in verum et integrum Marchionatum erigimus, et Marchionatus titulo et honore decoramus et insignimus ita ut deinceps sic appelletur et noncupetur Marchionatus Novariae, et qui ex nostra concessione eadem Civitate, Territorio, et ut supra potientur in perpetuum ut infra, nomen et dignitatem Marchionum obtineant, et assequantur, illisque omnibus honoribus, dignitatibus, praeminentiis et prerogativis potiantur quibus caeteri viri et honorabiles Marchiones frui consueverunt et debent. Mox te eundem I. R. Dominum Petrum Aloysium de Farnesio de eadem nostra potestate, auctoritate, scientia et consilio, omni meliori modo, jure, via, causa et forma, quibus melius et validius efficaciusque possumus, Marchionatus nomine, dignitate et honore cum filiis et descentibus tuis nt infra in perpetunm insignimus et decoramus, ut sub eodem titulo Marchionatus in feudum Nobile Gentile, antiquum paternum et avitum, ita quod naturam sapiat nobilis gentilis antiqui paterni et Justi Facudi te et filium tuum Octavium de Farnesio, et eo deficiente sine liberis masculis legitimis, alios filios et descendentes tuos ac descendentium descendentes usque in infinitum masculos legitimos ac de legitimo matrimonio lineaque masculina natos et nascituros ordine primogeniturae servato, ita ut transeat in dicti Octavii filios et haeredes et eo absque haeredibus masculis ut supra vita defuncto, aliorum liberorum suorum et descendentium suorum ut supra primogenitu qui superstes fucrit exclusis aliis donec super fuctint, ipse peimogenitus et eo deffuncto succedat ex ejus descendentibus ut supra propinquior et natu major, unusque tanto ex his in dieto Marchionatu ponatur ordine primogeniturae servato: ita tamen quod dicta successio non trahatur ad personas Ecclesiasticas et in dignitate Ecclesiastica constitutas nisi in deffectu laicorum, quo causa volumeus etiam ipsas personas Ecclesiasticas vocari non obstante quolibet impedimento quod haberet propter dictum gradum Ecolesiasticum. Investivimus et per praesentes investimus de dicta Civitate Novariae in Marchionatum erecta ut supra cum omni ejus Civitatis territorio, districta, juribus et pertinentiis suis, nec non cum mero, mixtoque Imperio, gladii potestate et omni modo jurisdictione tam in Civilibus quam in Criminalibus, et cum omnibus Arcibus, Castellis, et cujuscumque generis Fortalitiis, et Edificiis intra Civitatem, territorium, ac jurisdictionem ipsam existentem ad nos et sacrum Romanum Imperium pertinentem omnibusque aquis, fluminibus, torentibus, acquaeductibus, piscationibus, molendinis, glareis, montibus, silvis, nemoribus, arboribus, pascuis, venationibus, aucupationibus, pratis, campis, vineis, possessionibus, terris cultis et incultis regaliis, ac juribus Regalium quibuscumque et aliis quibuscumque bonis et juribus realibus et personalibus atque mixtis, directis et ulilibus quomodocumque et qualitercumque ad Nos et Imperium sacrum seu Cameram Nostram Mediolani ante praesentem concessionem pertinentibus ratione dictae Civitatis et pertinentiarum suarum, et cum omnibus pedagiis, gabellis, et datiis, et cujuscumque generis reditibus, proventibus et intratis specialiter cum censu sive ordinario salis et pariter cum intrata seu redditu taxarum, operarum quae pereipi ordinario solent ab incolis et subditis ejusdem territorii et iurisdictionis et sequenter etiam cum Datio mercantiae, Ferraritie ac Tracta Gualdorom ad nos et Imperium, et Cameram Dominii Mediolani pertinentibus ratione dictae Civitatis ut supra; ne tamen confusio generetur in datio mercantiae et ferraritiae dictae civitatis Novariae, nee non in Tracta Gualdorum totius districtus ejusdem, quae retroactis temporibus unita et quasi eadem corpora esse sole-Abant et de presenti ea sunt cum dictis mercantia et ferraritia Civitatis Mediolani el aliarum Civitatum unitarum et cum Tracta Gualdorum totius status Mediolani; et ne ex separatione prejuditium Gamerae Mediolani sine utilitate tug et tuorum ut supra afferatur, volumus ut in posterum ipsa omnia datia Mercantiae el Ferraritiae Mediolaui et Novariae et civitatum unitarum et Tracta Gualdorum totius status Mediolani et ne ex separatione pracinditium. Camerae Mediolani sine utilitate tua et tuorum ut supra afferatur, volumus ut in posterum ipsa omnia datia Mercantiae et Fertaritiae Mediolani et Novariae et civitatum unitarum et Tracta Gualdorum totius status Mediolani unita remaneant et per incantatores seu datiarios, presentes et futuros exerceantur in Civitate ipsa et districtu Novariae et alibi his modo et forma prout retroactis temporibus fieri consuevit et prout fieri posset si praesentem concessionem non fecissemus, ita tamen quod in singulos annes Datiarij prefacti qui nunc sunt, et pro tempore erunt, teneautur solvere sibi et descendentibus suis ut supra in illis terminis in quibus Camerae Mediolani relationes residui fieri debebunt libras quattordecim milla sexaginta una Imperialis, quam summam a peritis hujus modi intratarum tanta esse accepimus quanta comuniter percipitur ex datiis Mercantiae, Ferraritiae et Tracta Gualdorum dictae civitatis et districtus Novariae et perciperetur si separatim et divisim exercerentur et exigerentur. Volumusque ut Tu et Filii et descendentes tui ut supra dictam summam a manu datiariorum. ipsarum Civitatum propria auctoritate exigere possitis ac si actione et incantus Datiariis ipsis facissetis et prout nos potuissemus ante praesentem concessionem; insuper volumus et decernimus ad evitandas fraudes Annonae quae propter confinia et locorum situm facillime essent, et magnum preiuditium Civitati et dominio praedicto Mediolani afferre possent, quod Tu et descendentes tui ut supra non possitis nos intromittere de Capitaniis Commissariis et contra scriptoribus super decreta Gualdorum per nos seu locutenentes aut Gubernantes nostros aut offitii Annonae praesectos in statu Mediolani electos aut deputatos, seu deputandos, libere et absque impedimento aliquo offitium suum exercere possint juxta ordines tam factos quam qui fieri contingent pro comodo et benefitio dicti dominii Mediolani. Volumus tamen, ac ita quibuscumque Gubernatoribus mandamus ut unum ex tribus per praefatum Illustrissimum Petrum Aloysium et successores nominatos deputent qui sit idoneus et caveat et alia servet prout alii faciunt; insuper ut tu et descendentes tuos ut supra ex hac nostra concessione majorem dignitatem et honorem assequamini. Potestatem vobis damus et concedimus cudi faciendi sub nomine et insiguis vestris monetam quamcumque tam

auream quam argenteum et cuiusvis alterius qualitatis et speciei codem modo et forma quibus pessunt alii habentes concessione andi faciendi Monetas a nobis seu antecessoribus nostris. Ita tamen quod servari facere teneamini in dictis monetis cudendis ordines Zechae Mediolani dantes etiam et concedentes sibi et descendentibus suis ut supra facultatem et potestatem utendi omnibus decrets loquentibus de confiscationibus bonorum et poenis camerae Mediolani aplicandis et aliis quibuscumque decretis quae tamen in dicto Mediolani dominio observantur et in posterum observabuntur in facultatem et auctoritatem faciendi gratias et remissiones delicterum, quam Mediolani Daces habuerunt hactenus et habere solent, quas tamen nullum effectum sortiri volumus nisi a Senatu Mediolani approbatae juxta Ordines fuerint in casibus criminis lesae Maestatis, falsificationis Monetarum, grassatione pubblicorum et homicidiorum appensatorum et mandatorum, in reliquis autem casibu volumus ipsas gratias suum sortiri effectum simpliciter et absque alla interinatione; in praemissis tamen omnibus et singulis juribus superioritatis et homagis nobis et nostris in sacro Romano Imperio ac in Dominio Mediolani successoribus semper salvis et reservals et salvo jure Tertij.

Cæterum, quia presati redditus et proventus et Intratae Civitatis et Marchionatus Novariae tum ob hellorum calamitates, tum alis etiam de causis diminutae sunt et ad praeseus ad summam quindicim milia scuterum annui redditus quam sibi prefato ill. Petro Aloysio et suis ut supra donare constitueramus ascendunt, ideiro tenere praesentium ex certa nostra scientia, animo deliberato, sano Procerum nostrorum accedente consilio et Imperiali nostra auclerirate de plenitudine nostrae potestatis et omni alio meliori modo, via, et dausa quibus validies et efficacius fieri potest, tibi prefato ill. Petro Aloysio pro te, filis et descendentibus tuis masculis praene tatis ultra praemissa sie ut supra donata, concessa et infeudata et ad supplementum summae praenarvatae quindecim millia scutorum aurei anuui redditus donamus, et clargimur in Facudum ut supri alium redditum annuum duorum millium sexagihtorum quinquaginta guinque scotorum auri ad rationem librarum quinque Imperialium et solidoram decem pro singuli scuto, quae summa ut accepimus al justum namerum quindicim millia aureorum deesse videtur vel saltem eam quantitatem quae una cum juribus, reciditibus, et provertibus supradictis Civitatis et Marchionatu Novariae ad supplementum quindicium millium scutorum auri redditus sufficiunt super datio Mercantine et Ferraritine Mediolani, Novariae et aliarum civitatim. uniterum ut: praefertur et stracta Gualdorum totius status Mediolani quotannia exigendis, ita tamen un cum praecedente tempere redditus et proventus praenarratae Civitatis et Marchionatus. ad praenarratam summam quindetim millia scutorum ut supra aut aliquam ejus partem acreverit quod ex tune praeseus nostra donatio supplementi antedicti in tetum sen saltem pro parte; incrementi quod ipsi feudo et ejus redditus accesserit penitus ex sinistra censeatur quiquidem redditus ad supplementum praenarratum quindicim millium scutorum currere incipiant a die adeptae Possessionis praefatae Civitatis et Marchionatus Novariae aliorumque concessorum et infendatorum ut supra ac tibi praedicto Petro Aloysio ae filiis et descendentibus suis praefatis persolvi debeant per datismos corumdem datiorum qui per tempora erunt iisdem terminis et ad retam quibus solutiones facere tenebuntur Camerae Mediolani praefatat, declarantes quod ejusdem supplementi ut supra fat particularis mentio in tabulis datiorum praesatorum et incanpentur cum ontre suprascripto, ita ut datiarii annuatim suscipiant enus solvendi, tibi praedicto ill. Petre Aloysio et tuis supra dietum redditum ad supplementum praenarratum et haec omnia cum plena cessione Jurium, translatione Dominii, positione in locum, jus et statum nostrum sacri Romani Imperii et Camerae nostrae status Mediolani constitutione missi et procuratoris in rem suam, ac transferentes in se et suos omnes ut supra omne jus omnemque actionem quam nos et sacrum Romanum Imperium ac Camera nostra status Mediolani habemus in et supradictis datiis respectu dicti redditus tantum constituentes nos ea tenere et possidere seu quasi nominb two et tuorum, ut supra dence effectualem corum possessios nem veli quasi acceperis, cujus propria auctoritate adipiscenda sibi et suis ut supra, plenam potestatem concedimus. Atque hace quidem omnia et singula ita deliberata et consulto facilmus et ut supra disponimus, declaramus et decernimus non obstantibus quibuscumque legibas, juribus, constitutionibus, consuetudinibus, privilegiis, concessionibus, decretis et statutis et aliis quibuscumque in contrarium facientibus vel aliter disponentibus vol aliam formatn dantibus, vel aliquid pro solemnitate intrinseca, vel extrinseca requi-

rentibus et praesertim decretis alias per ill. Mediol. Duces conditis dispenentibus tassas equorum et redditus salis, datia Mercantiacet Ferraritiee ac Tractam Gualderum alienari non poese quibus omnibus ex cadem certa scientia, metu proprio et de potestatis plenitudine derogamus ac derogatum in hac parte esse volumus etiami specialem et individuam derogationem exposceret. Et demum quibuscumque, alizique vim et effectum praesentis nostrae concessionis infendationis et investiturae impedire aut clidere posseut supplicantes propterea quoscumque defectus tam juris quem facti qui in praemissis quomodiibet intervenisset ac omnem solemnitatem tan intrinsecam quam extrinsecam quae in praesatis de stilo, jure rel consuctudine intervenire debuisset. Volumes tamen quod pro huismodi infacudatione et investitura per te vel procuratorem tunn suffitiendi mandate suffulum infra unum annum proximum futarem a data praesentium continue aumerans et descendentes tui prefati quoties requisiti fuerint debitum et consuetum fidelitatis et homagii inramentum nobis, et Nostris in sacro Romano Imperio ac Doninio Mediolani successoribus praestare teneamini iuxta constituționes feudales novamque et veteram fidelitatis formam ac alia erga nos et successores ut supra adimplere quae de jure et consuetudine debentur omni dolo et fraude remotis. Hac etiam lege et pacto, at perpetuo et ad semper liberum sit Mediolani ducibus pro tempere existentibus aut ipsum statum legitime possidentibus prefata omnia donata ut supra lucre et redimere toties quoties illis libuerit solvendo pro una vice tantum praetium ad rationem quindicim de capitali pro singulo de redditu quod facit summam scutorum ducentorum viginti quinquem millium, et ultra hoc teneatur talis lucre volens reficere omnes expensas factas et extantes utiles et necessarias, nec habeat locum luitio donec facta fuerit liquidatio et satisfactio cum effectu una cum dieto capitali, idque ad eum dumtaxat effectu prefata donata reveniendi dicto ducatui et statui Mediolani et non alias, aliter, nec alio modo. Ita ut nemo alias praeter ipsos Duces et Possessores ut praesertur et ad effectum prefatum illa reluere et redimere possit. Mandantes, Gubernatori et locum tenenti nostro in praefato statu Mediolani qui pro tempore fuerit ac Presidi et Senatoribus praesectis reddituum utriusque Camerae, Praetori, Refferendario, et Commissario Taxarum, ac Castellano Novariae, datiariis praesatis, caeterisque aliis offitialibus et

jusdicentibus status Mediolani ad quos spectat, seu spectabit, ut te praefatum ill. Petrum Aloysium aut legitimos Procuratores tuos in possessione dictae Urbis et Civitatis, Arcium, Fortalitiorum, reddituum, emolumentorum bonorum, et jurium superius memoratorum ponant et inducant, praedictaque omnia libera et expedita tibi et tuis ut supra tradant et consignent et has nostras observent et ab omnibus inviolabiliter observare faciant, Presidentibus vero negotiis, Civibus, et populo ejusdem civitatis, Consulibus, Comunitatibus et hominibus subditisque omnibus ipsius Jurisdictionis serie mandamus, ut te in Dominum suum admittant et suscipiant tibique et filiis et descendentibus tuis ut supra ac offitialibus vestris debitam obedientiam prestent et de redditibus praeminentiis, et emolumentis debitis et solitis respondeant et responderi faciant, jure tamen focudi, superioritatis et homagii nobis et successoribus noatris ut supra in præmissis omnibus salvo et illaeso permanente iuxta ipsius feudi naturam et salvo in omnibus jure tertii. Nulli ergo hominum liceat hanc nostrae concessionis infoeudationis, inyestiturae, et decreti paginam infringere aut ei quovis modo contravenire. Quod si quis ausu temerario infringere aut secus attentare praesumpserit praeter indignationem nostram et sacri Imperii gravissimam poenam, etiam centum marcarum auri purissimi quotiuscum, que contrafactum fuerit se noverit irremissibiliter incursurum, quarum dimidiam Imperiali fisco seu Erario nostro, reliquam vero parti lesae decernimus applicandam. Harnm testimonio literarum manu nostra subscritarum et Bullae nostrae aurae appensione munitarum.

Datum in Civitate Nostra Barchinone die vigesimo septimo mensis septembris anno Domini Millesimo quingentesimo, trigesimo octavo, Imperii nostri decimo octavo, Regnorum nostrorum vigesimo tertio.

14 march 1 and a state of the second of the

Locus & Bullae Aurene.

Since cases any internal is a significant of the contract page and the following of the contract of the contra

andre de la companya de la

## CODICE

## SPETTANTI AI FARNESI ED AL CARDINAL ALBERONI POSSEDUTI DA MORBIO.

I. Oratio funebris Gübrielis Caesarini Romani ab eo Romae habita, dun in templo Ara Coeli Alexandro Farnesio Romae Parmae et Placentiae Duci III justa funebria solemni ritu, a Senatu Populoque Romano persolverentur. Tert. non. aprilis 1593.

11. Oratio ad populum dum Placentine justa facta sunt, Sereniss. Alexandro Farnesio Placen. et Parm. Duci tertio. Habita fait a Verzusio Lando f. V. C. ex amplies. Collegio doctorum et judicum Placen. Non. Novemb.

II. Angeli Baroni Cremonensis: epithalamium Farnesium. IV. Henrici Farnesii Eburonis J. C. etc. Oratio de Serenissimi Ducis Rainutii Farnesii in illustris. Intentorum Academiam cooptatione. 1599. — Nel secolo XVI auche i principi e sovrani agoguavano d'essere membri delle Accademie che in quel secolo cotanto fiorirono. Nell'elenco degli scrittori di cose pavesi (Storie dei Municipi Italiani, vol. 1) abbiamo veduto Filippo II membro dell'Accademia degli Affidati di Pavia. Veggasi l'opuscolo: Oratione e Poemi degli Affidati nella morte del catolico Filippo Il re di Spagna, accademico affidato. Pavia, 1599.

V. Ad relationem praetensorum Jurium D. Ducis Odoardi Farnesii. Responsio Juris. È divisa in tre parti, e tratta degli affari di Castro durante il XVII secolo.

VI. Varie cronache di Castro, posseduto dai Farnesi.

VII. Un grosso codice di documenti, spettanti ai Farnesi el agli affari di Castro nel XVII secolo.

VIII. Alcune lettere autografe del cardinale Alberoni, dorale

nei margini. — Intorno all'importanza degli antografi d'illustri personaggi, vedi le puntate del Magasin pittoresque. 1836.

IX. Brieve ristretto della vita, fortuna e disgrazie dell'eminentissimo sig. cardinal Giulio Alberoni, piacentino.

X. Scritture escite in tempo delle sue travagliose circostanze, raccolte da me Gio. Battista Malpelli negli anni 1720 e 1721. Codice di pagine 220.

XI. Vita di D. Giulio Alberoni, in ora cardinale: manifesti e lettere al medesimo spettanti sino all'anno 1738. Di pag. 188.

XII. Sbozzo della vita del card. Alberoni, scritta dal proposto Filippo Bellardi, di proprio carattere. Curioso e preziosissimo autografo di 500 pagine.

XIII. Sonetto ed epitafio satirico dell'Alberoni. In fogli vo-

XIV. Ragguaglio dello stato in cui era la Repubblica di San Marino prima della sua libera e spontanea dedizione alla santa sede. 1738. Opuscoletto di pochi fogli.

XV. Ragguaglio della condotta del cardinal Alberoni, legato di Romagna e delegato apostolico, nell'accettare la libera e spontanea soggezione de' popoli di S. Marino alla santa sede nell'ottobre del 1739. Di pag. 19.

XVI. Componimenti accademici degli Informi di Ravenna, fatti in ergendosi nella sala del palazzo pubblico la statua dell'E. e R. sig. cardinale Giulio Alberoni, legato di Romagna, e dal maestrato de' Savi all'Eminenza Sua dedicati. Libro di pagine 141, con ritratto.

XVII. Apologie, ou lettre du cardinal Alberoni. Libercolo di pagine 53.

the first of the section with the post of the first section of the first section of on the second of the second of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

the first of the f And the second of the second of the second and the second of the second o the start of the second and second as the second

Later the first of the state of the state of the state of

no de la Carlo de Car The second of th and the second of the second o

we still soul to sell new or a series in the second of the

gradient in de de la company de la compa

## CORRIGE

|      |     |      |     |                          | · .                                                                       |
|------|-----|------|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pag. | 16  | lin. | 1 1 | et octe                  | de nocte                                                                  |
| w    | -   |      | 29  | MSS.                     | MS.                                                                       |
| "    |     |      |     | è posseduto dall'attuale | era posseduto dal dotto cerimo-<br>niere Frasconi, codice che<br>io, ecc. |
| 39   | 19  | 20   | 21  | del                      | dal ·                                                                     |
| ,,   | _   |      |     | Agnese Tornielli da No-  |                                                                           |
|      | •   |      |     | VAIR                     | Agnese de' Tornielli di Novara                                            |
| 39   | 25  | 20   | 19  | UDA .                    | cena                                                                      |
| 2)   | _   |      | 32  | diserzioni               | dissensioni                                                               |
| 22   | 38  |      | 18  | scontro                  | contro                                                                    |
| *    | 93  |      | 2   | resideva in Constantino- |                                                                           |
|      | •   | ,    |     |                          | risiedeva a Costantinopoli                                                |
| 29   | 127 |      | 12  | CORSCIVATE               | consecrare                                                                |
| 33   | 175 |      | 23  | , e chi fosse            | , chi fossero                                                             |
| **   | 192 | 99   | 33  | arte                     | parte                                                                     |
| 39   | 239 | 99   | 4   | pronti                   | pronte                                                                    |
| 37   | _   | 33   | 20  | spaventoso               | iroso                                                                     |
| . 27 | 244 | 29   | 26  | ritornate                | ristabilite                                                               |
| 3)   |     | 19   | 28  | loro                     | suo                                                                       |
| >>   | 255 | 20   | 3   | ricevuto                 | domandato                                                                 |
| 22   | 256 | 39   | 13  | appostò                  | l'appostò                                                                 |
| , 39 | 265 |      |     | bandirono                | brandirono                                                                |
| "    | 315 | *    | 11  | treuntesimo              | trecentesimo                                                              |
|      |     |      |     |                          |                                                                           |

S'implora l'indulgenza del lettore per quegli altri errori, che fossero sfuggiti in un lavoro così difficile per la quantità de' testi e de' documenti.

La presente opera è posta sotto la tutela delle leggi, essendosi adempiuto a quanto esse preserivono:

J. 210.

, No.

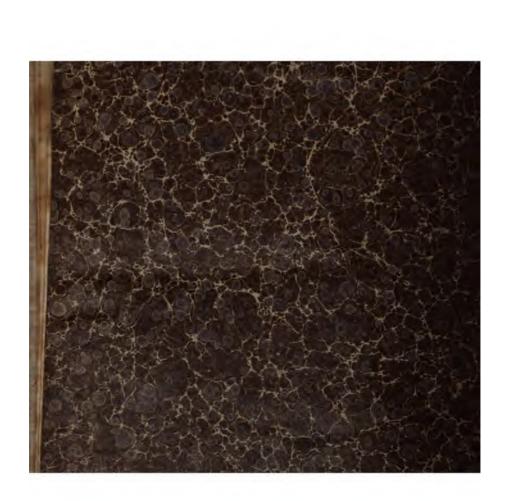

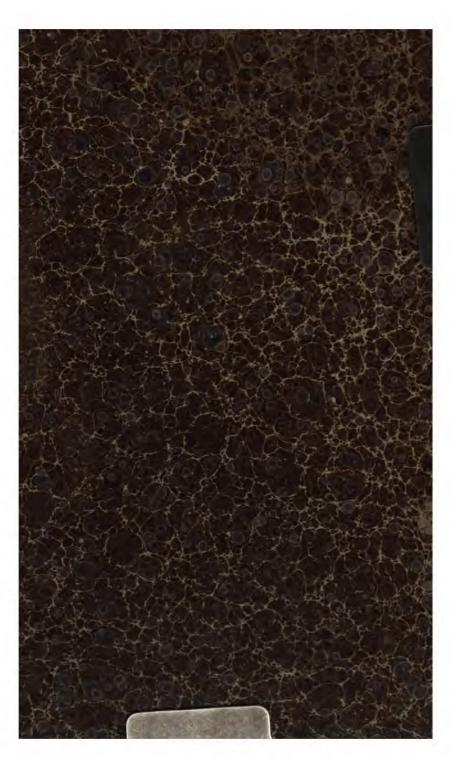

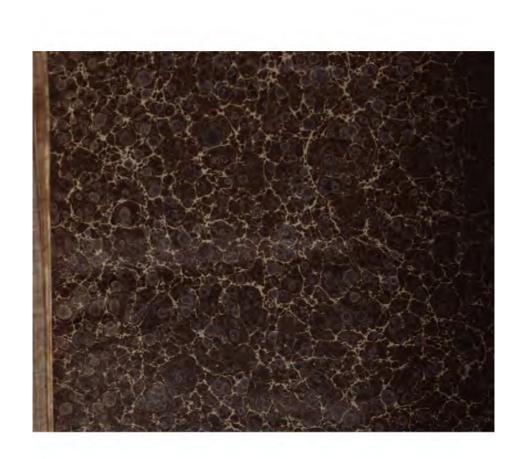

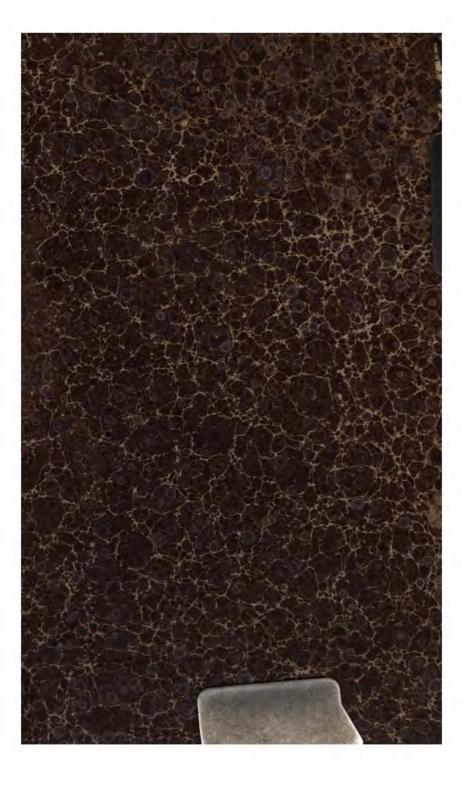